







xxx. K:12

# **SYNODUS PRIMA**

AB ILLUSTRISS. ET REVERENDISS. DNO

## F.D. THOMA MARINO

ORDINIS PRÆDICATORUM, DEI, ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA,

## EPISCOPO SYRACUSANO,

REGIOQUE CONSILIARIO,

Pro suâ Diœcesi , celebrata Anno MDC CXXVII. Diebus I. II. , & III. Junii ,

SACRO PENTECOSTES FESTO DICATIS;

PONTIFICATUS SS. DOMINI NOSTRI

### BENEDICTI XIII,

Ac etiam Prasulatus dicti Ill. Domini Anno IV.

(atta a /jumelo Noepel: 1-39





PANORMI, Ex Typographia Joannis Baptistæ Aiccardo, 1727.

Impr. Sidoti V. G. ) (Impr. Drago P.

# INDICTIO SYNODI

# FR. D. THOMAS MARINUS

ORDINIS PRÆDICATORUM.

DEI, ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, EPISCOPUS SYRACUSANUS, REGIUSQUE CONSILIARIUS &c.

# Universo Clero nostro salutem in Domino sempiternam.



Uperni munerum Dispensatoris ope, meritis licèt imparibus, huic regenda Ecclesia constituti, usqueadeò onus, Angelicis humeris formidandum, expavimus; ut tamen timor, ac tremor, in Nos irruentes, sedulitatis nostra partes non obtunderent,

sedis gratia, tanto honore fulgentibus infulis, cum huc confestim advenerimus, desideria nostra, nostrosque gemitus, Divino jam patentia aspectui, Fratribus nostris primum, Nobisque commissis Clero, & Populo patesecimus; adeout cuilibet ratum suerit, nostrum fore: non præesse, sed prodesse, non ministrari, sed ministrare; secue

siegue Principi Pastorum Christo famulatum gerere, ut quemadmodum iple fecit, animam nostram pro ovibus nostræ curæ demandatis, ponere non detrectemus. Hæc diù, noctuque vota concepimus, fuitque Nobis instantia quotidiana solicitudo Ecclesiarum. Hinc lustrandæ Direcesis causa, solidum jam annum insumpsimus, neutiquam temporum frigore, aut æftu, aut etiam aëris infalubritate visitationis munus cohibente: nec ideò satisfactum putavimus; quin depravatos Populi mores, relaxatamque Ecclesiastici juris disciplinam coercere satagentes, privatis, peculiaribusque legibus, pro opportunitate, jam latis, Synodales Constitutiones addere properaremus. Quartus certè, à die Consecrationis nostræ (X. scilicet Kal. Martii MDCCXXIV.) recurrit annus, quò infaustis eventibus excitati, dum divinæ iracundiæ flagella, frequentibus Terræ tremoribus, experimur, Deum ipsum ab alto visitantem, nostræque Visitationis defectus corripientem videre, videmur; illiusque severitatis memores, qui, cum acceperit tempus justitias judicabit, viz unquam satis soliciti Nos esse credimur, nisi, quantum in Domino possumus, Sanctionibus, Legibus, Statutisque Summorum Pontificum, Conciliorum, præfertim Tridentini, & SS.Patrum disciplinæ conformibus, omissionibus nostris occurramus. V. igitur Kal. Maji, Dominica secunda post Pascha Resurrectionis Domini Nostri Jesu Christi, Synodalia Comitia, Deo favente, Vobisque cooperantibus, exordiemur. Omnibus itaque, cujuscumque sint Ordinis, Clericis, qui Sacrorum Canonum vi, vel Ecclesiasticis Sanctionibus, vel Tridentini Concilii Decreto, vel consuetudine aliqua, Synodo prædictæ interesse debent, necnon singulis Beneficiariis Curatis,

Archipresbyteris, Vicariis Foraneis, Procuratoribus cujuscumque Cleri præcipimus, & mandamus, in virtute Sanctæ Obedientiæ, & sub pænis in Jure dispositis; Capitulum verò nostrum peramanter invitamus, ut præscripto die, summo-manè, ad Synodum celebrandam in hanc nostram S. Cathedralem Ecclesiam conveniant, superpelliceis mundis, aliisque requisitis juxta ritum Pontificalis Romani; ex hinc non disceffuri, nisi à Nobis obtentà prius recedendi facultate; sub pœnis nostro infligendis arbitrio. Nec alios pro se mittant, nisi legitimă causà, quam Nobis probaverint, suerint impediti: Virofque tunc substituant optimis moribus præditos, Sac. Theol., vel Canonum laurea decoratos, quique omnimodam habeant in mandatis facultatem, notandi scilicet, concludendi, & acceptandi quidquid in Synodo prædicta præstandum, concludendumque fuerit. Ne quid verò desit in iis, quæ decernenda putavimus, mandamus primum Parochis, Vicariifque localibus, ut juxta præmonitiones annexas, accedant, rerum notitià ad Divini cultus incrementum, animarumque profectum, vitiorum, ac pravarum consuetudinum extirpationem, Populi, & Cleri reformationem pertinentium, optime instructi; substituentes interim (ne, ipsis absentibus, minimum Ecclesiis inferatur incommodum) sufficienter moribus, doctrinaque præditos, à Nobis pro confessionibus utriusque sexus approbatos Sacerdotes, qui eorum vices optime gerant. Necnon enixe hortamur Magistratus omnes, & Officiales Seculares Civitatum, Locorumque totius nostræ Diœcesis Præsectos, quin, & cunctos utriufque Sexus Regulares: ut per fupplicationes, memorialesque literas, quidquid ad rem expedire judicaverint, Nobis exponere non graventur;

idque, ea celeritate, ut decimoquinto ad fummum die, ante hujus Concilii celebrationem, ad Nos perveniat. Sacerdotes interim monemus, ut per binas hebdomadas, ante definitum diem, in Sacrofancto Missa Sacrificio Collectam ponant: Pro quacumque necessitate, fingulosque de Clero, & Populo, præsertim San-Aimoniales obsecramus in Domino, ut piis, serventibusque ad Deum precibus, usque ad foelicem Congregationis exitum Nos adjuvare conentur. Volumus autem, ut hæc Synodi Indictio, prima Dominica Quadragefimæ, inter Miffarum folemnia, in noftra Cathedrali publicanda; dein verò in hujusce Urbis Parochiis. & in Diœcesi, Dominica insequente, vulgari idiomate, à Parochis Populo explicanda, publicis postmodum stet in locis affixa, ejusque exemplaribus, manu cujuscumque Parochi, vel Vicarii firmatis, ea fides omninò præstanda sit, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ: quòdque sic affixa, omnes afficiat, ac si fuisset fingulis intimata; prohibentes, ne quis, cujuscumque fit status, ac conditionis, hanc, vel confimiles paginas, ut supra firmandas, audeat tollere, delere, rescindere, aut alio quovis modo deturpare; sub pœna excommunicationis majoris latæ sententiæ Nobis reservatæ. Dat. Syracusis die 27. Februarii 1727.

FR. THOMAS EPISCOPUS SYRACUSANUS.

De mandato Dominationis Suz Ill. & Reverendiss.
D. D. Natalis Battaglia V. Cancell.

## PROROGATIO

Celebrationis Synodi, per literas Encyclicas.

## FR. THOMAS

SYRACUSANUS EPISCOPUS

Vicariis omnibus sua Diacesis S. P. D.

🕥 🕏 tuto, indictam, ac tantopere à Nobis exoptatam Synodum, vosque omnes in unum con-TTTT gregatos, nostris oculis, aspecturos esse sperabamus. Quoniam verò cuncta mortalium adeò funt incerta, ut nihil futuri, infallibili decreto, firmare possimus, novè obortis impedimentis, hac epistolà, vos certiores facere, existimamus. Cujus rei eos omnes, quorum interest Synodo interesse, à vobis participes fieri mandamus, ne ipsi, vosque etiam, ex adventu frustra soliciti, itineris incommoda inutiliter obeatis. Verumtamen ita spem nostram in Domino figimus ; ut, obicibus istis omninò discussis, subingressuri Junii Kalendas, Sacratum Pentecostes diem, vobis iterum convocandis, præfixuros esse arbitremur. Hortamur interea vos, idque enixè, cunctumque Clerum, ac Fideles omnes etiam, atque etiam obsecramus, ut desideratæ reformationis zelo succensi, humillimas, jugesque preces mittatis ad Deum; à quo, rebus omnibus in pristinum redactis, Synodum nostram faustè progressuram, ac fœlicissimè concludendam omni studio expectamus. Valete. Dat. Syrac. VI. Kal. Aprilis MDCCXXVII.

TIIT

## INDICTIO DIEI

PRO SYNODO CELEBRANDA

NOS

### FR. D. THOMAS MARINUS

ORDINIS PRÆDICATORUM,

DEI, ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, EPISCOPUS SYRACUSANUS, REGIUSQUE CONSILIARIUS &c.

Universo Clero nostro salutem in Domino.

នីស៊ីស៊ីស៊ីស៊ី Tsi Syracusanam Synodum , jam pridem vo-E catis, quorum interest, V. Kal. Maji, Dominicà secundà post Pascha, habendam decre-খ্রপ্তপ্ত vissemus; rebus tamen quibusdam, tunc temporis noviter emersis, in dictum diem non satis commodum rati, ejusdem celebrationem hucusque differre, ac de hujusmodi dilatione universos commonere coacti fumus. Nostris modò conatibus, favente Numine, Concilium nostrum non ulteriùs protrahendum esse censemus. Kalendis igitur Junii hujusmet anni, Dominica Pentecostes, id solemniter peragendum edicimus, atque statuimus. Quocirca vocatos omnes, ac quoscumque alios, qui de Jure, vel Consuetudine interesse debent, iterum requirimus, & monemus, ac eisdem districte mandamus; quatenus, die præfato, in Synodum, tum in Cathedrali nostra perficiendam conveniant, ac per se, vel legitimo obstante impedimento, per Procuratorem, ut alias præscripsimus, eidem,

facrisque omnibus functionibus ad conclusionem usque. Patrumque dimissionem, interesse teneantur. Interim Deum iterum, atque iterum humiliter exorandum optamus, ut Suæ Sapientiæ Spiritum mentibus nostris infundere dignetur; quo nimirùm inspirante, opportunis modis, quæ recta sunt exequi, & malis omnibus, facili negotio, obviare possimus. Volumus autem, quòd harum literarum exemplaribus, manu cujuscumque Vicarii nostri subscriptis, ea sides adhibeatur, quæ præfentibus adhiberetur, si forent exhibitæ: quodque eorum affixio, & publicatio omnes afficiat, ac si esse singulis intimata. Datum Syracusis, III. Idus Maji MDCCXXVII.

FR. THOMAS EPISCOPUS SYRACUSANUS.

De mandato Dominationis Suze III. & Reverendiss.
D. D. Natalis Battaglia V. Cancell.

## ORATIO

PRO INAUGURATIONE SYNODI

AB ILLUSTRISSIMO, ET RMO DOMINO

## FR. D. THOMA MARINO

EPISCOPO SYRACUSANO,

Habita , Kalendis Junii , Dominicâ Pentecostes , post Missa Pontificalis actionem , aliaque de more .

& Aulò postquam, Venerabiles Consacerdotes, D & Fratres nostri charissimi, ad hanc Fidelissi-🗜 🐉 mam Syracusarum Urbem, die vigesimonono 🗫 🍄 Junii 1724. , Sanctorum Apostolorum Petri , & Pauli, Venerandæ Festivitati dicato, accessimus; hancque nostram Cathedralem Ecclesiam, veluti novam Sponsam, à fel.record.Pontifice Innocentio XIII., jam à die 14. Februarii ejusdem anni (præsentante, ac patrocinium ferente Augustissimo nostro Imperarore, & Hispaniarum Catholico Rege CAROLO VI.) nostræ imbecillitati commissam, primum invisimus, & peramanter falutavimus; ad perlustrandum vastum Ovile, nostræ curæ concreditum, Nos ultrò accinximus. Itaque, Divino opitulante auxilio, totius nostræ Diœceseos peractà visitatione, statim ad hanc Synodum Diœcesanam parandam; atque, cùm primùm temporis opportunitas permisisset, cogendam matura, & fedulà consideratione, animum adjecimus, firmissimè rati: inter graves, afliduas, ac multiplices pastoralis noftri officii solicitudines, utramque memoratam merito. dignitate, studio, & labore præcipuum sibi vindicare locum . Et quidem , quot uberrimi fructus ex non obiter perlustratis, sed seriò inspectis à proprio Pastore cunctis locis, Personis, & rebus totius Diœceseos percipiantur, præterquam Nos, qui experti sumus, proculdubid testamur, nemo est, qui testimonium nostrum hac de re non accipiat, ejusque veritati assensum non præbeat. Hac enim perlustratione, diligenter agnoscit Paftor vultum pecoris sui , suosque greges confiderat , evefque proprias cognoscit nominatim; & dum impossibile est, quod singulæ ipsum adeant, necesse sit, ut ipse adeat universas; quo sanè modo, ne dum officii fui, verum etiam, & fui nominis munia explet. Episcopi quippè nomen, vox græca cum sit, latinè reddita, Inspectorem fignificat. Quid amabo inspiciet, si non visitet? Quid videbit, si oculos habeat, & non videat? Relatis ab aliis fidem præbere, non est inspicere, sed audire: dum ergo oves non inspiciuntur, incedunt errantes, veluti oves non habentes Pastorem. Insuper, cum Episcopus ed inspicere debeat, ut evellat, & deftruat , & disperdat , & diffipet , & adificet , & planter, cuncta hæc haud peragere potest; nisi perlustrando, visitando, monendo, arguendo; nonnullos, timore pœnæ, compescendo à malo; aliosque, amore virtutis, exhortando ad bonum: avulsis vitiorum spinis, ac peccatorum vepribus, necnon plantatis morum, & dostrinæ novis arbusculis, quæ in dies ( Deo, qui folus incrementum dat, coadjuvante) crescent in pulcherrimas arbores, quæ optimos, & dulcissimos fructus dabunt temporibus suis. Sic igitur in primâ nostrà visitatione totum ædificium Ecclesiasticum hujus Diœceseos diligenter inspectum, qua parte labens, crigere; qua verò vigens, consirmare curavimus, quantum pro nostra tenuitate potuimus. Speramus autem à Domino Charismata meliora, secunda nostra visitatione, quam, ipso savente, exordiri intendimus propè sinem currentis anni. Secunda quippè alicujus operis editio, correctior, atque à mendis, si quæ irrepserant in prima, persectè purgata, numerisque omnibus absoluta prodire solet in lucem.

Sed unde hoc speramus? A Domino quidem, qui adjuvat insirmitatem nostram, & à Domino quoque, qui adduxit Nobis diem consolationis, potissimum in hisee Comitiis Synodalibus, hac Sacratissima Pentecoetes Festivitate, coactis. Verè dies optatissima illuxit nobis, quo Spiritus Sanctus erga Nos se Paraclitum, idest Consolatorem ostendit, maximè erga me; qui veluti mihi loquentem Evangelicum Prophetam audire videor, dum ait: Leva in circuitu oculos tuos, & vide: omnes isti congregati sunt, venerunt tibi: venerunt quidem mihi, quia venerunt pro consolatione mea; quam adeò plenam, & exuberantem sentio, ut ex ea prosuss gaudiis, sicut hodie totus in Orbe terrarum Mundus exultat, sic, & exultat totum cor meum.

In Domino igitur misericorditer adjuvante, & in Domino, uberrime Nos consolante, reponimus totam spem nostram seliciter exordiendæ, selicissimèque peragendæ secundæ nostræ visitationis, quam inter, & primam hoc sanè magni momenti versabitur diserimen, quòd prima præsudens suit ad hæc Comitia Synoda.

nodalia cogenda: fecunda verò tota, ad horum Comitiorum practicam executionem, & exactam observantiam, dirigetur. In prima quidem nonnulla sparsim decrevimus, quamplurima adnotavimus, ut postmodum coram Vobis in unum congregatis, de omnibus, & fingulis maturus fermo haberetur : fecunda autem legibus, & decretis in hac Synodo, Divino afflante Spiritu, fanciendis, ita fulcietur; ut nihil aliud agendum. expetendumve supersit, nisi quòd opera, in universa Diœcesi inspicienda, verbis Synodi Diœcesanæ correspondeant. Accingimini ergo Dilectissimi ad laborandum hisce in Comitiis pro Gloria Dei, pro Incremento Cultus Divini, pro reformatione morum, pro extirpatione scelerum; scientes, quòd dum hæc agitis, Deo, Vobismetipsis, Episcopo, & demum maximæ totius Diœceseos utilitati laboratis. Animadvertite, quòd Synodus, ad quam efformandam, hic in unum convenimus, erit totius nostræ Diæcesis fortissimum Armamentarium, erit pretiofissima aromatum Apotheca, erit tandem locupletiflimum Nomologion.Singula paucis vobis exponam.

Erit quidem fortissimum Armamentarium, & veluti Turris illa Davidica: que edificata est, cum propugnaculis: mille Clypei pendent ex ea, omnis armatura Fortium. Hinc fortissimi nostri Commilitones arripientes arma, sument pro scuto inexpugnabili equitatem, pro thorace Justiciam, pro galea Judicium certum, pro clypeo Fortitudinem, pro lancea Zelum, pro gladio Timorem Domini; adeò ut unusquisque Miles noster induatur arma lucis; ut, quemadmodum decet Militem Christi, sicut in die boneste ambules. Paremus hece arma, utrâque parte acuta, ad vivisicandos quidem

Peccatores, ad occidenda verò peccata; arma quibus Peccator convertatur, & vivat, sed quibus sinem acci-

piat peccatum, & deleatur iniquitas.

Erit insuper pretiosissima aromatum Apotheca; ubi parata invenietur, quæ tum tempori, tum personis apta, adhibenda est salutaris medicina. Ornemus igitur pro viribus Apothecam hanc, & paremus in ea validisma antidota, adversus cujusvis generis mortisera venena. Paremus opportuna pharmaca, quibus, & ægri sanentur, & benevalentes non amplius ægritudine asticiantur. Paremus denique odorisera unguenta, quibus

effusis, omnes currant in odorem ipsorum.

Erit tandem locupletissimum Nomologion, in quo unusquisque, aut legem sibi aliquid præcipientem, aut legem, nonnulla fibi vetantem, legere possit; ut quid agere, quid fugere, quid monere, quid consulere, quid præcipere, pro suo quisquam statu, dignoscere valeat. Continebit quamplures, & quidem faluberrimas San-Ationes, Ecclesiis, Monasteriis, Congregationibus, Locis Piis, Parochis, Vicariis, Confessariis, Sacerdotibus, Clericis, cæterisque Personis, muneribus, & officiis utilissimas: ad eum scopum omnes collimantes; ut Religio erga Deum, Justitia erga Homines, Obedientia erga Superiores, Amor erga Subditos, cæteræque virtutes, mirum in modum, resplendeant. Plura ex his, & si noviter dicantur, nova tamen non erunt, sed deprompta ex Sacris Canonibus, ex Bullis Pontificiis, ex Sacrofancto Tridentino Concilio, ex Oraculis Sacrarum Congregationum, & ex variis Decretis à vigilantissimis Prælatis in suis Synodis tum Provincialibus, tum Diœcesanis sapienter, prudenterque dispositis; potissimum ex illis, quæ in suis Synodis Mediolanensibus edidit

Sanctiffimus ille Præful, & Præfulum norma Sanctus. Carolus Borromæus.

Jucundam S. Caroli memoriam egi? Nec possum, nec debeo prætermittere, quin in vestram revocem Sanctissimum Dominum nostrum BENEDICTUM Divina providentia Papam XIII., quem Deus, pro Ecclesiæ suæ bono, diù incolumem servet, Sancti Caroli verum æmulatorem; qui triginta octo annorum spatio, Ecclesiam Beneventanam cum sanctissime rexisfet, quolibet anno, Diœcesanam, & sæpiùs Provinciales Synodos coegit; ac tandem ad Apostolicae Sedis fastigium sublimatus, nec quidem prætermissis infatigabilis sui zeli, & ardentissimæ devotionis assiduis exercitiis, duobus ab hinc annis, Synodum celebravit Romanam. Exemplum enim dedit Nobis Episcopis, ut quemadmodum ipse fecit, ita, & Nos faciamus. Et certè, si quaque ex parte Imitatores non fumus, saltem in hisce Comitiis Synodalibus in votis habemus, & Sancti Caroli, & Sanctissimi Pontificis BENEDICTI vestigiis inhærere; ut imitari non pigeat, quod in utroque celebrare delectat.

Quod votis expetimus, à Dei benignitate affecuturos esse sperimus. Ad firmiter erigendam spem noftram, tempus ipsum invitat, dum Sacram Pentecosten celebrantes, aderit Spiritus Sanctus, qui, & mentes nostras illuminet, corda nostra insammet; & qui linguæ siguram detulit, linguas nostras faciat disertas. Vultu ergo cernuo precemur piissimum Deum, ut induamur virtute ex alto; ut illapsa Nobis cælitus, largiatur dona Spiritus; ut verbis simus prossui, & Charitate servidi; ut requiescat super Nos Spiritus Sapientiæ, & Intellectus, Spiritus Consilii, & Fortitudi-

nis, Spiritus Scientiæ, & Pietatis, & repleat nos Spiritus Timoris Domini; ac tandem, ut det Nobis in codem Spiritu recta sapere, & de ejus semper consolatione gaudere.



# SANCTISS., ET INDIVIDUÆ TRINITATIS,

PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS SANCTI. Amen.

# PARS PRIMA

De Fide, & Religione.

CAPUT I.

De Professione Fidei?



Icut corde creditur ad justitiam, ita conssssion fit ad salutem. Primum igitur, ac omnibus dignius, in his Synodalibus Comiciis, este ducimus: Fidem Catholicam christiani ædificii bassim, qua duce, cætera, & rectiis, & salubrius disponuntur, sequenti sormula de more Sancæ, Matris Romanæ Ecclesse prostecri.

Ego N. firma Fide credo, & profiteor omnia, & fingula, quæ continentur in Symbolo Fidei, quo Sancta Romana Ecclefia utitur. Videlicet:

Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem, Factorem Coeli, & Terræ, visibilium omnium, & invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei Unigenitum, & ex Patre natum, ante omnia secula; Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero; Genitum non sactum, consubstantialem Patri, per quem omnia sacta sunt.

Oui propter nos homines, & propter nostram salutem descendit de Cœlis ; & incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Marià Virgine, & Homo factus est'. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, & sepultus est: & resurrexit, tertia die, secundum scripturas; & ascendit in Coelum; sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis: & iterum venturus est cum glorià judicare vivos, & mortuos, cujus regni non erit finis . Et in Spiritum Sanctum Dominum, & vivificantem, qui ex Patre, Filioque procedit : Qui cum Patre, & Filio fimul adoratur, & conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum: & expecto refurrectionem mortuorum: & vitam venturi feculi. Amen.

Apostolicas, & Ecclesiasticas Traditiones, reliquasque ejusdem Ecclesiæ observationes, & constitutiones firmissimè admitto, & amplector: Item Sacram Scripturam juxta eum sensum, quem tenuit, & tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu, & interpretatione Sacrarum Scripturarum, admitto; nec eam unquam, nifi juxta unanimem consensum Patrum accipiam, & interpretabor: Profiteor quoque septem esse verè, & propriè Sacramenta Novæ legis à Jesu Christo Domino nostro instituta, atque ad falutem humani generis, licet non omnia fingulis necessaria, scilicet, Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem, & Matrimonium; illaque gratiam conferre, & ex his Baptismum, Confirmationem, & Ordinem sine sacrilegio reiterari

non posse. Receptos quoque, & approbatos Ecclesia Catholicæ Ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio, & admitto. Omnia, & fingula, que de peccato originali. & de Justificatione in Sacrosansta Tridentina Synodo definita. & declarata fuerunt, amplector, & recipio. Profiteor pariter, in Missa offerri Deo verum, proprium, & propitiatorium Sacrificium, pro vivis, & defunctis; atque in Sanctissimo Eucharistize Sacramento esse verè, realiter, & substantialiter Corpus, & Sanguinem, unà cum Anima, & Divinitate Domini nostri Jesu Christi; sierique conversionem totius substantiæ panis in Corpus, & totius substantiæ vini in Sanguinem; quam conversionem Catholica Ecclesia Transubstantiationem appellat. Fateor etiam, fub altera tantum specie totum, atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo, Purgatorium esse, Animasque ibi detentas Fidelium suffragiis juvari. Similiter, & Sanctos, unà cum Christo regnantes, venerandos, atque invocandos esses cosque orationes Deo pro nobis offerre, atque corum Reliquias esse venerandas. Firmissimè assero, Imagines Christi, ac Deiparæ semper Virginis, necnon aliorum Sanctorum habendas, & retinendas esse, atque eis debitum honorem, & venerationem impertiendam? Indulgentiarum etiam potestatem à Christo in Ecclesià relictam fuisse, illarumque usum Christiano Populo maximè salutarem esse affirmo. Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum Matrem, & Magistram agnosco, Romanoque Pontifici Beati Petri Apostolorum Principis Successori, ac Jesu Christi Vicario, veram obediendientiam spondeo, ac juro. Cætera item omnia à Sacris Canonicis, & Oecumenicis Conciliis, ac præcipuè à Sacrosancta Tridentina Synodo tradita, definita, & declarata indubitanter recipio, atque profiteor: simulque contraria omnia; atque hæreses quascumque, ab Ecclesia damnatas, & rejectas, & anathematizatas, Ego pariter damno, rejicio, & anathematizo.

Hanc yeram Catholicam Fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in præsenti spontè profiteor, & veraciter teneo, eamdem integram, & inviolatam, usque ad extremum vitæ spiritum constantissimè ( Deo adjuvante ) retinere, & confiteri, atque à subditis meis, vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri, & prædicari, quantum in me erit, curaturum, Ego idem N. spondeo, voveo, ac juro; sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Dei Evangelia.

II. Ad hanc ergo Fidei professionem coram Nobis, aut coram. nostro Vicario Generali ( de licentia tamen nostra ) infra bimestre, die possessiones, faciendam teneri, juxta Sac. Conc. Trident. De-cretum, declaramus, obtinentes primas in Collegiatis Ecclesis Dignitates, ac Beneficia, curam animarum habentia.

III. Insuper coram Nobis, & Capitulo, qui Dignitates, & Ca-

nonicatus in nostra obtinent Cathedrali.

IV. Fidem quoque profiteri volumus coram Nobis, aut Persona à Nobis designanda, proprioque Canonicorum Collegio cos, qui fuerint ad inferiores Dignitates , & Canonicatus promoti in Ecclefiis Collegiatis.

V. Concionatores insuper, cum primum Apostolicum evangelizandi munus aggrediuntur : Presbyteros , antequam primam celebrent Miffam in ipsamet Ecclesia, ad hujusmodi Sacrificium electa; ac cujuscumque scientiz Professores, ac etiam prima grammatica rudimenta docentes, omnes coram Vicario nostro, aut Persona ab

VI. Hujulmodi verò Profitentium Nomina, appositis die, & anno, noster Cancellarius, libro, ad id specialiter addicto, fideliter

referat.

#### CAPUT II

#### De Doctrina Fidei.

I fles ex audita; Auditus autem per Verbum Dei, înquit Apoftolus: Non alii ergo pracipue Mysteriorum Fidei ignorantia, quam Parochorum incuriz tribuenda erit. Quomodo enim credent fideles, quem non audierum? Quomodo autem audient sine Pradicante è o quomodo pradicabum, sissi mitantum? Propercea Parochis districte mandamus, ut ad rem hanc, animarum saluti tantoperè necessariam, sedulò incumbant; ac Patres familias, tum per se, tum per divini Verbi Pracones, admoneant, ut Filios, Famulos, è Subditos, quamvis provecsioris atatis, ad addiscenda, que nondum satis edodi sunt, divina Mysteria, mittant sine intermisione; sub interminatione divini Judicii; denunciantes, saltem semel in anno, inter Misfarum solemnia, indulgentias à Summis Pontificibus Pio V., & Greagorio XIII. pro hac re, concessas.

II. Deputent Parochi Ecclesias, prout Animarum postulaverie, numerus, in quibus, saltem diebus Dominicis, & festis de præcepto, Pueros congregent (semper tamen Maribus à Fæminis separatis) quorum catalogum retineant, Nobis in visitatione exhibendum. Ut autem congregentur omnes, mittantur pritis ad convocandum per unamquamque regionem tres Clerici, cotta induti, quorum unus Crucem, aut Vexillum gester, Alter Campanulam personantem, Tertius Sancorum Imagunculas papyraceas, in præmium.

magis instructis, ac diligentioribus distribuendas.

III. Vicarius loci proinde, ad requifitionem Parochi, Clericos omnes ad hoc officium vicissim subeundum coercet ceneatur; Jose, nomine nostro, denuncians, nunquam ad altiores promovendos effe gradus, nisi exhibitis de tali re testimonialibus, & juratis literis: Interim Renitentes Nobis reserens, nostro certé puniendos arbitrio.

IV. Curent præterea Parochi, quòd per alios aptiores, a Nobis approbandos, præfettim verò per Ludimagistros ( quos ad hujusmodi Officium, Parocho requirente, obligandos censemus, aliter magisterio privandos) Fidei rudimentis imbuantur Pueri, saco interdum, coram ipsismet Parochis, experimento, circa dexteritatem, peritiamque Docentium.

V. In ejulmodi instructione Sicula utantur lingua; eaque Symbod lum Apostolorum, Oratio Dominica, Angelica falutatio, Decalogi, & Ecclesta pracepta, ac septem Sacramenta proponentur, impolte-

rum memoriter addiscenda.

VI. Libello Doctrinz Christianz, à piissimo Cardinali Roberto Bellarmino, jussu Clementis VIII. composito, & ad Siculum idioma translato, quem Nos iterum typis mittendum curabimus, ut uniformiter, etiam quo ad verba, à singulis ediscatur, tantum uti possint.

VII. Quoad

VII. Quoad ea verò, que necessario sunt credenda, & agenda, presertim remedium post lapsum, quale est Contritio persecta, & Sacramentum Positentie cum impersecta, sum formulas memorite tradendas exponentes) Parochianos, sibi commisso, studeant in primis satis instructos reddere.

VIII. Erga suscepturos primo Sacramenta Pœnitentia, & Eucha\* In Append. ristia, eam in edocendo servare teneantur methodum, qua in Syno-

Tit. 1. @ 2. di Appendice, aut alias, Nobis curantibus, evulgabitur. \*

IX. Matrimonia contrahenda non denuncient, nisi priùs compertum habeant, Sponsos de rebus Fidei esse sufficienter instructos. Nec fidejussones, nec alias hujusmodi de futuro studio promissiones, sub quovis pratextu, Nobis inconsultis, admittant; nisi urgentissimus mortis casus emergat, qui dilationem non paritur; cujus rei scriptum testimonium, gratis consiciendum, nostris deseretur Vicariis.

X. Susceptor, vulgò Patrinus in Baptismate, & Confirmatione.

XI. Rusticos, qui rarò ad Oppida sese conferunt, Missionariorum ope, curent instruendos; yel saltem, dum ad Oppida revertuntur, apud se, in privatas etiam convocent domos, ac de pracipuis Christiana Doctrina capitibus, aquo animo, erudiant.

XII. Hujus rei gratia ruralibus in Ecclefiis celebraturis, sub pœna suspensionis à divinis, arbitrio nostro insigenda, mandanus; uc ante Misse celebrationem, circumstantes Ruticos, saltem sequentia,

paulatim cantando, edoceant.

Signum Sanctæ Crucis;
Mysteria SS. Trinitatis, & Incarnationis;
Symbolum Apostolorum;
Orationem Dominicalem;
Salutationem Angelicam;
Præcepta Decalogi;
Præcepta Ecclesiæ;
Septem Sacramenta;
Actum Contritionis.

XIII. Hzc omnia pariter adimplere curent; qui hospitalibus; vel

Puerorum, aut Puellarum præfunt Congregationibus.

XIV. Ad hujus operis observantiam, Testium synodalium, Fidelium omnium, & przesetim Vicariorum loci conscientiam oneramus, ut Parochos, & Animarum Curatos (fi qui suerint in re tanti momenti segniores) deserant ad Nos, penas pecuniaris, arbitrio nostro punicados, seviore quidem pro prima vice; at pro secunda, & tertia graviore. Quod si quatuor continuis vicibus, vel octo in terpo-

terpolatis intra annum, fine justa causa; à Nobis, vel Vicario nostro admittenda, ministerio huic non satisfecerint, suspensionem à divinis, Nobis reservatam incurrent.

#### CAPUT III.

#### De Prædicatione Verbi Dei.

I. A D tollendos abusus, qui irrepere solent, in Verbi divini prædicatione, ad Fidem moribus informandam pertinente, Sactorum Canonum, à Tridentino renovatis dispositionibus, inharentes, Parochis omnibus in primis districté pracipimus: ut pet seipsos; vel, si fuetint legitime impediti, per Sacerdotes idoneos, à Nobis usque nuue approbatos, vel impostrum approbandos, singulis saltem diebus Dominicis, aliisque Festis solemnibus, præsertim temporibus Quadragesima, & Adventus Christi Domini, Populo inter Misfarum tolemnia, patrià lingua, Evangesium, divinamque legemannuorient, Animasque sibi creditas à vitiis deterreant, ad pietatis hortentur officia, præsertim ad observanciam Festorum, ac sacris locis debitam reverentiam.

II. Concionatoribus verò, ad sui muneris partes accurate adimplendas, id ob oculos ponimus, quod per Jeremiam indixit illis Deus: Propheta, qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum vere: quid paleis ad triticum? dicit Dominus: Numquid non verba mea funt quasi ignis , & quasi malleus conterens petram ? Oportet ergo conciones, non paleis ad vanitatem esse refertas, sed igne veritatis ad sanctificationem esse succensas; Qua de re volumus, quod Concionatores, omni scurrilitate seposita, verbum Dei, gravi gestu, serioque stylo, disseminent. Non vana ad delectationem, veluti histriones , in scenam adducant; neque per inutiles quastiones levem curiolitatem excitent, vel per fucata paradoxa ineptiant, aut supra. captum Populorum affurgant; Non fabulas, miracula, nondum approbata, aut historias enarrent apocryphas: non ad rifum moveant; nec veluti è cathedra argumenta referant Hæreticorum ; nec casus conscientia, nisi omnino, de eorum opinione securi, resolvant; nec aliquod trifte ex locis renuncient scripturarum.

1it. Summopere promoveant devotionem erga Sanchiffmum Euchantlias Caramentum, feriò pro e

a concionem infituentes; ut Regi Regum Chritto Domino, five in Altari, fub fpeciebus Eucharishicis expofito, five pro Viatico ad Infirmos deferendo, Omnes, Nobilefque in primis, ac loci Primores humilem exibeant famulatum.

IV. Inculcent piarum voluntatum (atistactionem , Festorum obfervantiam , reverentiam Ecclesiis debitam , frequentem Doctrinz Christianz usum, censurarum timorem, & alia id genus ; semper ca-

men concionem concludant ad pœnitentiam excitantes.

V. Corripiant, totis viribus, Perjuros, Blasphemos, Detractores, Usurarios, Adulteros, Concubinarios, Sponsosque ante benedictio-

Bilicionem Sacramentalem conabitantes ; ac se earnaliter cognoscenges; ita tamen , ut neminem signanter corripere videantur.

VI. Quæstum, ad Pauperum levamen, commendantes, aliquantulum cestent à sermone, dum eleemosina colliguntur, ne Verbum

Dei perturbetur .

VII. Non ante Solis ortum, nec post occasum, ea excepta de Christi passione ( quam juxta morem sieri permittimus ) conciones habeant.

VIII. Eo tempore, quo Nosmetipsi Verbum Dei Populo annun-

ciamus, alios quacumque in Ecclesia prædicare prohibemus.

1X. Auditores ita fint ad concionem tempore Quadragesimz difpositi, ut Virorum, ac Mulierum loca telis dividantur, aut tabulis; adeò ut, nec Viris Mulierum, nec Mulieribus Virorum pateat aspectus.

X. Concionis tempore, Missa non celebrentur.

XI. Concionatores omnes, etiam Regulares, extrà suorum Ordinum Ecclesias przesicaturi, examini coram Nobis se subpliciant; Et nomis de nostrà, aut nostri Vicarii Generalis in seriptis, & gratis omninò concedendà licentià, id muneris exercere przesumant; sub pona, quò ad ipso, privationis ejulmodi officii ad biennium, & aliis in jure contentis; quò ad Vicarios verò, & Ecclesiarum Re-Rores, id permittentes; sub pona pariter privationis officii, & aliis Nobis benè viss.

XII. Item Regulares in Ecclessis suorum Ordinum, intra sines cujuscumque Parochiz sitis, Conciones habere non audeant; nis Parochi, ex scripto testimonio, perspexerint; iplos, pro eo munere in
prafatis Ecclessis obeundo, ad Nos, sive ad nostrum Vicarium secontulisse; exhibentes testimonium, & facultatis, quam à suis superioribus impetratunt, & benedictionis, quam à Nobis, sive à nostro
Vicario Generali petierunt; prout in Concilio Tridentino cautum est.

XIII. Concionatorum Electoribus pro tempore Quadragesimæ expresse jubemus, ut ejulmodi electionem, tempore opportuno a ad fummum, ante Dominicam Septuagesimæ ( ut de moribus, & qualitatibus Electi, valeamus sufficienter edoceri) Nobis curent patesacer; alitas noverint, fore, ut ad Nos devolvatur electio. Quod potifismum inculcamus; quoniam nupera experientia novimus, nondum aliquas hujulee Diœcesis Ecclesias fuisse, Quadragesima jamaistante, de Concionatore provisas.

XIV. Denique super propositis: an diligenter observentur? Patochis, & Vicariis demandamus vigilantiam, iique deferant Concionatores præstam normam transgressos, Nobis, illos à prædicationis munere, ad tempus benè visum, suspensuris, aliosque subrogaturis.



#### CAPUT IV.

#### De Fidei, & Religionis puritate tuenda.

D Fidei, & Religionis puritatem servandam plurimum faciunt A Sacræ Scripturæ legitima interpretatio , librorum catholica doctring, & honestati, conformium ulus; ac folide pietatis excita-

II. Ea igitur Sacræ Scripturæ verbis adhibeatur interpretatio; que Sanctorum Patrum expositionibus est conformis; Ea reverentia. que ad profanos, jocolos, vel amatorios fenfus eius verba detorqueti non patitur; neque eadem ad incantationes, superstitiones, aut aliud simile nesas usurpentur ; sub poena à sacris statuta Cano-

III. Ne Fides, aut Religio malorum labefactetur lectione librorum, Tridentini Conc. decretis inhærentes, interdicimus, ne ullus, nisi przhabita in scriptis a Nobis, aut a nostro Vicario, facultate,

liber de novo vendatur .

IV. Ne erga Deum , ejusque Sanctos Religio , apochryphis , aut de veritate suspectis actionibus, excitetur; nova in primis miracula, nec ullo modo evulganda, nec credenda volumus, juxtà Concilià Trid. decreta; nisi, re à Nobis mature discussa, ac recognità. Concionatoribus aliter audentibus privationem officii, ad tempus Nobis bene visum; Aliis verò pœnas, juxtà delicti gravitatem comminamur.

V. Sanctorum quoque actiones, vel ipsa Christi Domini patientis historia, sive in facris, sive in profanis locis, è scena non repræsen. tentur, nisi de nostra, aut Vicarii nostri licentia, perpensis harum repræsentationum factis, dictis, ac verbis.

VI. In iis verò scenicas Personas agere Clerici, in minoribus constituti, non præsumant, nisi de nostra licentia; secus in pænam uncias decem foluturi. Clericos verò in facris id audentes, duplo

graviore mul&å damnabimus.

VII. In supplicationibus, aut horariis deprecationibus, nec Clericis , nec Laicis , quavis Confraternitatum , aut Congregationum. specie, aut aliter quocumque modo intervenientibus; neque etiam Regularibus, liceat hujusmodi figmenta usurpare ; nec , si quandoque , justa ex causa, nostram licentiam obtinuerint, ad ea exprimenda, vestibus sacris uti ; nec ad Martyrum repræsentationes, vel alias quascumque nudas ( etiam quoad superiorem tantum corporis partem ) Personas exhibere; sub ponis nostro infligendis arbitrio.

VIII. Cavendum quoque est, ne in picturis, & imaginibus, quidquam turpis, aut falsi exprimatur, à Religionis sinceritate alienum. Hujus rei causa districte prohibemus Parochis , Ecclesiarumque Recoribus, seu Procuratoribus, sub pænis , arbitrio nostro infligendis, ne in Ecclesiis, aut locis publicis, Dei, B. Virginis, Angelorum, aut Sanctorum Imagines , novitatem aliquam habitu , geftu , fitu , aut figurarum compositione, refetentes, expositas esse patiantur. Quand do verò id sieri contigerit, & circa ipsarum convenientiam, & circa loci ( ubi erunt exponendæ) decentiam, Nobis id cognoscere, ac in

scriptis probare volumus reservatum .

IX. Diftrictius inhibemus, ne Mortuorum quantumvis nobilitate, aux virtnee przeclarorum, imagines sine nostra licentia in Ecclessis via deantur, sive scalpro, sive penicillo elaboratæ. Nec ad Venerabi-lium icones, etiam in privatis domibus existentes, audeat quisquam radium, seu diadema Sancitatus apponere; Nec illorum nomina ad Lytanias, quamvis privatim recitandas, adjicere, priusquam Sancita Mater Ecclessa Regularium, servatam volunus Constitutionem Urbani Papa VIII., qua incipit: Sacrosansta Tridentina Synodus, cujus vigore noverint Regulares Nobis, tanquam Sedia Apostosica Delegato fore subjectos, ac per Nos pænis ibidem dispositis, coetcendos, si præstatas Imagines habitu, & formå, ab Ecclessa Catholica inustatis, unquam exposuerint.

X. Erga Crucifixi Redemptoris Imaginem irreverenter se gerunt; quicumque es abutuntur ad gluten illud farinaceum, serro cocum occludendis figillandique epitlolis, elaboratum (quod Itali vocanc Galde, Nostrates, ossie.) rubri, aut alterius coloris, sub penis prodinde nostro bene visis arbitrio, nemo audeat imposerum illud co ferro coquere, quo ejusdem Venerabilis imprimatur imago.

Nobis, aut a nostro Vicario facienda, literisque restimonialibus

comprobanda, exponantur.

#### CAPUT V.

#### De Fidei, ac Religionis puritate à contrariis vindicandà,

I. E Tsi in hoc Siciliz Regno, ad admirabile Fidei lumen vocati, eris patres effe duxinus: omne cum ilis sacu; & cum Inssalius; omne cum ilis sacu; & cum Inssalius; quibuscumque (quantum fieri possi; dissuadere consortium. Caveant ergo omnes, ne simul cum Inssalius; habitent; ad coruma convivia accedant, vel ad sua invitent; Ne medicinas ab eis recipiant, vel cum eis de sidei nostræ Mysteriis disserant. Fidelis autem, qui cum Inssalius em habuerit, noscat, se protinus ab Ecclesiz communione segregandum, aliisque penis, justu nostro, plectendum.

II. Parochis verò, ac Vicariis injungimus, ut si in quemquam...
Hareticum inciderint, aut de hares suspensor qualis esfet, qui,
absque ullà causa (per annum) in excommunicationis censura lordesceret; Qui cum pluribus, eodem tempore matrimonium initet,
Qui, ex contemptu, cibis prohibitis vesceretur, aut alios ad vescendum hottari, ac suadere niteretur, statim ad Nos deferant; se-

cus excommunicatione fe affectos effe, intelligant .

III. Quæstus causa vagantes, omninò repellant Parochi, ant Vicarii; nifi facta circa eorum fidem, & religionem discussione, catho-

licos esse compererint.

IV. Execrabile blasphemiæ crimen, pro viribus, ex nostra cupientes eliminare Diocesi, Leonis X., ac Sandi Pi. V. statuta sectantes, decenimus, ut quicumque, sive Clericus, sive Laicus in Deum, & Dominum nostrum Jesum Christum, vel in ejus Genitricem blasphemayerit, vel Sandis maledixerit, aut contumeliosis verbis eose dem affecerit, aut Dzmonem sandium appellaverit, primim publico specazulo exponatur ad valvas Ecclesiæ Majoris; dein ad carceres damnetur, aut aliis pænis, Nobis bene viss, afficiatur, attenta personarum qualitate.

V. Ut autem tanti (celeris horrenda con(uetudo tollatur, omnes enixè monemus in Domino, ut Blasphematores hujusmodi prudenter objurgent; Parochi verò, quolibet mense, inter Missum solemnia, concionibus arguant; ac cæteros pios Fideles hortentur, ut, quoties blasphemias eos audire contingat, Adstantes omnes, elats voce conclamantes, dedecus illud publicum, publica Dei laude, compensent. Quam communem detestationem, etiam ad Nequissimorum hujuscemodi correptionem salubriter conserve putamus. Ob id quoties casus obtigerit, ipsis clamantibus, 40. dies indulgentiæ luben, tissum impertimur. Quod si frustra reprehendisse viderint, locorum Vicarios adeant, quos volumus de hujus tartarei criminis contuma. cià nobis denunciandà fore apprime solicitos. Idipsum expectamus a piis viris, etiam Laicis; decem annorum indulgentiam ex concessione Leonis Papæ X. consecuturis.

VI. Superstitiones præterea, Ethnicæ Insidelitatis reliquias, & semina, extirpare volentes, præcipinus; ut Parochi, semel in anno, Populos suos ad casus, etiam particulares prudenter descendendo, de tanti criminis admoneant pernicle, sue simplicitas, sue staus.

Gve dolus eam invexerit .

VII. Confessarii quoque eamdem assumant curam; à Pœnitentibus exquirentes circa vanas, quæ passim occurrunt, observantias.

VIII. Ægyptii, vulgò Zingari, appellati, aliique ineptis Chyromantiz dediti nugls, à noîtris arceantur Vicariis, si sutura ex quibusdam manuum lineamentis divinent.

IX. Examinetur à Parochis, & ad Nos deferatur, si unquam...
Obstetrices, sub Puerperæ lectum, superstitiosa quædam protulerint

verba, aut aliquo simili scelere utantur.

X. Parochi, ac Vicatii non permittant, quod Infirmis submisa voce, præsertim à Mulierculis, applicentur cujuscumque generis oratiunculæ, ab Ecclessa non approbatæ, etiamsi videantur omni nequità immunes; quod etiam à piis, sed imperitis viris, sieri considurvit; & oppositum facere audentes, vel sieri supra se patientes, poens carceris, alissque Nobis bené viss, volumus obstrictos.

XI. Ne Infantium, fine baptismate decedentium, superskitionibus deserviant membra, Obstetricibus, Parentibus, alissque, ad quos B 2 fpectat, diftricte præcipimus, ut integtos, & non mancos, aut mutilos, deferant ad Parochos, corum fepulturam in tuto, fecretoque

loco, curaturos.

XII. Maleficos, Incantatores, Magos, Divinatores, Astrologos judiciarios, caterosque Damonum familiaritate utentes , utriusque. ( fi qui fint ) fexus , Vicarii nosti Nobis denunciare teneantur ; ut iuxta Constitutionem Gregorii XV., qua incipit : Cmnipotentis Dei Salvatoris noftri , pœnis afficiantur .

XIII. Demum ad Maleficiorum remedium adhibeantur Exorcismi,

iuxtà Rituale Romanum .

#### CAPUT VI.

#### De Administratione, & usu Sacramentorum in genere.

I. C Um inter præcipuos Religionis nostræ actus, meritò recen-feantur Sacramentorum uius, & administratio, de illis acturi, a tali administratione duximus inchoandum. Ad Sacramenta igitut administranda sedulò incumbant Animarum Rectores, corumque Substituti. Quod si culpabiliter omiserint, ea præsertim Moribundis exhibere , pœnis nostro telervatis arbitrio gravissime subji ientur; Memores interim ; quod si Impius in iniquitate sua decedit , sanguinem ejus de ipsorum manu requiret Dominus .

II. Ut autem hac in re, omnis negligentia vitetur, Parochi Medicos frequentissime admoneant, tum decretalis Innocentiana Cap. Cum infirmiter , tum constitutionis S. Pii V. , que incipit ; Super Gregem Dominicum, ac excommunicationis, quam, Nobis telervatam, comminamur, fi tertiam post Infirmi visitationem, ab hujus non abstineant cura, quonique ipsis, per Schedulam, manu Confessarii sub-

scriptam , Ponitentia Sacramentum suscepisse constiterit .

III. Sacramenta conferantut præscriptis ritibus in Rituali Romano, quod præ manibus haberi volumus; omni novitate, aut superfluitate seposita; snb pænis nostro infligendis arbitrio. Si autem in Sacramentorum exhibitione simoniacum aliquid fiat, gravissime pu-

nietur, juxta Conc. Trid. statnta .

\* In Append. Tit. 1. 0 2.

IV. Fideles, fibi commissos, ad corum susceptionem disponeres fatagant, pro viribus, vim illorum explicantes; idque frequentiùs inculcent : quanti fit fructus, ea digne suscipete, quanta ruina indigne tracare. Instructiones propterea ( in Synodi \* calce , aut alias à Nobis evulgandas ) quoad primò (uscepturos Sacramenta Pœnitentiæ, & Eucharistiæ, iisdem proponant, singulis Dominicis Quadtagefimæ.

V. Meminetint , ad tantæ administrationis officium , omni animi puritate, oportere esse paratos; ne dum aliis Cœlum apetiunt, si-

bimetiplis viam sternant ad inferos.

VI. Sa-

VI. Sacramenta demùm non administrent armigeris Viris, armis non depositis, & Mulieribus nimia pompa concinnatis. Generaliter denegentur omnibus , qui absque debita honestate , & reverentia, ad ea suscipienda, accedere non erubescunt.

#### CAPUT VII.

#### De administratione, & usu Sacramenti Baptismatis.

I. I N Ecclesiis Parochialibus dispositus sit, prope januam, marmo-reus, aut lapideus crater, quem Baptisterium vocant. Decore tegatur, obseretur clave, quam Parochus custodiri diligentissimè curet. Ex ejus interiore centro parvus alter craterculus exurgat, ad aquam è Baptizati capite defluentem excipiendam idoneus , & ad defluxam deglutiendam interiùs perforatus. Aqua verò fingulis recognoscatur mensibus, servetur omninò munda; & paulatim, fa-&is additionibus, moderate subcrescat; sub ponis arbitrio nostro &c.

II. Juxtà Baptisterium ipsum Sacrarium construatur, & armariolum, violaceis, undique tectum fericis, sua obseratum clave. Ibi cochlear, ut par est, profundum, in ora ita una compressum ex parte, ut restrictius aqua decurrat, prout in nostra præscripsimus visitatione; lintea ad capita tergenda, sal benedictum, & sacra reponenda funt olea, intus capfulam inclufa, duobus argenteis, vel faltem stamneis, servanda vasculis; in quorum cooperculis catenula alligatis, initiales litera olei, quod unumquodque continet, omninò insculpentur.

III. Olea verò facra ( veteribus combustis , una cum gossipio , cineribulque in Sacrarium rejectis ) quotannis renoventur ; & à Ma-

trice cateris Parochialibus, juxtà morem prastentur.

IV. Ideirco, ante dies Paichæ, missis Sacerdotibus, cum eorum literis patentibus, curent hi, quorum interelt, olea sacra in argenteis, aut ftamneis fita vasculis fideliter , decenter , & caute transferenda, in nostra accipere Cathedrali; Quod si neglexerint, unciz unius mulca obstringentur.

V. Nemo, nisi de Parochi licentia, conferat solemniter Baptismum, sub pænå suspensionis à divinis, & aliis arbitrio nostro. Re. gulares verò , cujuscumque sint Ordinis , vel Instituti , nonnisi de nostra, aut noftri Vicarii Generalis facultate, in scriptis tradenda. Neque Baptismus , etiam ex licentia , unquam fiat , nisi affistente. Cappellano curato, vel alio veterano Sacerdote, à Parocho designando, qui physicam Infantis ablutionem, integritatem forma, à Baptizante proferenda, aliofque Ecclesia ritus advertat, & curet .

VI. Non conferatur Baptilmus, etiam nobili procreatis genere. nisi in propria Parochiali Ecclesia. Qui secus fecerit, nedum pænas Nobis arbitrarias luet, sed excommunicationis censuram se noverit incurfarum. VII. ExVII. Extra casum necessitatis non baptizetur Adultus, nisi de nofiră licentia.

VIII. Si qui, à Sabbato Sancto usque ad Dominicam in Albis, vel à vigilià Pentecostes, usque ad Dominicam Trinitatis in nostra fint Ecclessa Cathedrali baptizandi, denuncientur Nobis, eosdem baptizaturis, nist aliquo suerimus impedimento irretiti.

IX. Aque infusio ita fiat , ut non aspersio , sed revera Infantis

censeatur ablutio.

X. Cum passim contingat: Obstettices, necessitate occurrente, natam baptizare Prolem, ne in Sacrament tantopere necessari valore desciant, statim ab hujus Synodi publicatione Parochi eas convocare, & sufficienter instrucre tencantur. Imposterum verò nulla, Obstetticis ossicium assimat, nisi obtenta è Nobis in Urbe, in Diorecti verò è Vicario loci, facultate, pravia approbatione; & juramento prassito, de ejusmodi munere, gratis erga inopes Puerperas, exercendo.

XI. De Baptilmo, extra Ecclesiam, necessitate urgente, collato, edocatur Parochus, ut notam scribat in libro Baptizatorum, die, horâ, mense, & anno relatis ibidem, &, siqui sucrine, Susceptores,

feu Patrini .

XII. Ad fummum, post triduum ab ortu, deferantur ad Ecclesiam Infantes, regenerationis Sacramentum suscepturi, sub excommunica-

tionis pæna, Parentibus infligenda.

XIII. Susceptores, seu Patrinos duos ad summum, Marem, & Foeminam Patochas, vel quicumque alius solemniter baptizans, à Parentibus, vel ab iis, quorum interest, designandos exposat (exclusis omninò ab eo muneris, vel per se, vel per Procuratoreturistique sexus Regularibus). Illos admoneat de cognatione spirituali contract aque de obligatione (ubi Parentes neglexerint) instruendi Mysteriis sidei nostra, quos susceptrum, silios.

XIV. Caveant Baptismi Ministri, ne Baptizandis imponant nomina, nisi Sanctorum, Sanctarumve, qui ab Ecclesia Catholica co-

Juntur .

XV. Linteola, quibus abstergitur Baptizati caput, purgata, in.

Sacrum convertantur usum, & laicis omninò non tradantur.

XVI. Quoniam usque adhuc nonnulli, sive nonnullæ videntur lumini Naturæ, & Fidei, adeò esse rebelles, ut silios, vel silias, ubi necessitas compulerit, non Hospitalibus deserant, sed in aperto exponant, canum moribus quandoque trucidandos, aut aëris intemperie perimendos; excommunicationis penam, contra ejusmodi immane facinus committentes, suadentes, vel ad id auxilium præstantes insligimus, pilo saco, incurrendam; quam, bis in anno, Dominicis primis Adventus, & Quadragesimæ, volumus promulgandam; ut terrore succussi, tantum scelus abhorreant. Mandamus insuper Vicariis, ut criminis hujus indicia perservantes a&2(vulgò informazioni) contra taliter Delinquentes, Nobis transmittenda, constructe teneantur.

#### CAPUT VIII.

#### De Administratione, & usu Sacramenti Confirmationis.

I. I Mminente Confirmationis tempore, Parochi confirmandos ad corum Ecclefias, convocatos tanti Sacramenti doceant excellentiam, & fruedum, puritatem anima ad ejus sufceptionem prarequisitam, adhibendorum Susceptorum, seu Patrinorum obligationem; itaut pro Maribus, Mas, pro Feminia, Feminia designetur, Patrinorumque ununus, & cognationem;

II. Mutantibus Nobis turpe, aut ridiculum, si sorte occurrer, confirmandi Nomen, de hujusmodi mutatione in margine note Bapismi a Parocho sat mentio, appositis die, mense, & anno; ejus-

que subscriptione firmetur .

#### CAPUT IX.

#### De Administratione, & usu Sacramenti Eucharistiæ.

I. O Mni religione, ac pietate, Conficiendum, Asservandum, Distribuendum, Exponendum, ac Deserendum pracipimus SS, Eucharistiz Sacramentum; De his omnibus, que ordinanda existimamus, in hoc capite singillatim dicemus.

#### §. I.

#### De Eucharistia Sacramento conficiendo.

I. Qurent in primis Parochi hujus Sacramenti essentialia. Quadde re mandamus, ut nonnisi per seipsos, aut per alios, ad quos jure specate, vel per Presbyteros experientia peritos, ab ipsis Parochis, vel ab jis, quorum interest, specialiter deputandos, Eucharistia, sub sacris formulis asservandis, consecretur.

II. Singulis quintis feriis, Parochus, aut is, cuja interest, (acras species renovet: Jam pridem consecratas consumet, illas in Misla, post sumptionem sanguinis, reverenter edendo, vasa postmodumadecenter expurgans, que noviter consecratis erunt implenda.

III. Ejus materia, Panis feilicet confectandus, sit ex farina subtiliore illius tritici, quod vulgò appellamus Majorca, bene aqua para, ac naturali compacta, ac discuisa; dein serro, Christi Cruc, fixi Imaginem imprimente, diligenter cocta. Ac ideirco curent Parochi,

rochi , ut nulla alia fatina hoftiis conficiendis usurpetur , ne nimium fragmenta abundet in pyxide; Et, quod est intolerabile, ne athomi ex ipsis formulis facile decerpenda, per aera volitent in ipso dispensandæ Eucharistiæ actu . Idque sub poenis nostro arbitrio taxandis.

δ. II.

#### De SS. Eucharistia Sacramento asservando.

T N Parochialibus Ecclesiis duz saltem argentez, intùs undique deaurata, Pyxides, crucem in summitate ferentes, nobilique aliquo circumte&z ferico , conserventur ; Una ad consuetam Christi fidelium communionem ; Altera verò , & fatis bene obserata , ad Infirmorum viaticum deferendum, erit adhibenda. Pro Viatico verò ture morientibus impertiendo, ut servetur Ritualis Romani dispositio, alia Pyxidicula argentea, pretiosá theca vestienda, que uni particulæ excipiendæ sit idonea, semper extet parata; iis conditionibus, coque ufu, ficut ipfum Rituale præscribit, in illis scilicet Ecclesis, ad quas hoc officii de jure pertinet.

II. Adfit similiter Vasculum, sen arcella argentea, intùs auro illita, cruce desuper exornata, conservationi Sanctissimi Sacramenti, sub parte grandiore, publica adorationi exponendi, destinatà. Ostenforii lunula, quæ Eucharistiam Populo adoraturo exponendam sustentare debet, undique deauretur. Ipsiusque Ostenforii pes ità cum iphærå cohæreat, ut nullum commissuræ signum, ex mobilitate, discernatur ; Idque fiat per cochleam , scilicet : ope clavi e sphara. procedentis, per spiras ita excavati, ut foramini, in pedis vertice fimili artificio excavato, firmissime aptetur; vulgo à vite.

III. Ejulmodi vala sacra in tabernaculo sint posita, cujus qui-dem structura, saltem sit ex lignis, exterius inauratis, se se inter ita commiffis, ut omnino rimis, ac foraminibus sit immunis; ejus-que ornatus, tum exterior, tum interior, quam pretiosior esse poterit . Interius undique faltem serico albi, seu aurei coloris, circumvestiatur. Exterius ad fores, satis coaptatas, aliqua Christi Domini, vel calicis cum hostia superposita affulgeat imago, acu picto si-

pariolo, vulgo Portieretta, serico albi coloris operienda.

IV. Ad tabernaculi pavimentum candidum, mundumque corporale sternatur; In id, nec Sanctorum Reliquia, nec sacrorum Oleorum vasa, nec ipsemet Pyxides, ad Eucharistiam asservandam destinata, vacua unquam immittantur; nisi adhuc intus extare fragmen. ta suspicetur.

V. Tabarnaculi fores, non magna vi, clavi argenteâ, auri speciem exhibente, aperienda, aut occludenda, fera ferrea fulciantur.

VI. Caveant Parochi, iique ad quos spectar, sub poenis in jure dispositis ( Cap. unico de custodia Eucharistia , ac recenter comminatis ab Innocentio XIII. fœlic. record.) ne clavim valvulis, extrà calum actualis administrationis Sanctissimi Sacramenti, affixam quandoque

doque relinquant; esm idcirco , aut pænès se , aut alibi , benè ob; seraram, servare satagant .

VII. Denique secus ejusmodi Tabernaculum, mundæ lampades, juxtà vires, diu, noctuque continuo colluccant, purifilmo olivarum oleo, stammam sovente; saltem una non dest, sub poznis arbitrio nostro.

§. III.

## De SS. Eucharistia Sacramento distribuendo.

I. P. Juímodi Sacramenti distributio, à Sacerdore siat; post suma prionem Sanguinis Domini nostri Jesu Christi; ante, vel post Missan: vel tandem ab codem superpelliceo, & stolà illius coloris, quem currentis diei officium requirit, induto: duobus interim ardentibus cercis, linteque ante suscepturos sacram Synaxim extenso; De, inde digitos ablenat in vase vitreo, aut alterius decentis materia; jam pridem una cum munda mappula, secus tabernaculum parato.

II. Nunquam, paramentis nigris indutus, Sacerdos audeat Sacratifilmam Eucharilitam Fidelibus impertiri; quà de causà Defundorum Misse in Altari Ss. Sacramenti non celebrentur, nist ad id

Sacerdotes coerceat piorum Fundatorum voluntas.

III. Concurrente Populo ad facram communionem Parochus brevem concionem przemittat, cunctofque admoneat; qua przeparatione, & quanta animi religione, modelita, ac pietate, & quanta etiamcorporis compositione, ac habitus humilitate, ad tam divinum Sacramentum quisque debeta accedere.

IV. Nocke (acratissima Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, net mo sub pœna suspensionis à divinits, ad tempus arbitrio nostro definiendum, audeat sacram ministrare Eucharstiam: quod à Regularibus, juxta decreta sacra Congregationis, volumus quoque servandum.

V. Peccatis publicis irretiti à sacra repellantur communione, nise prius, vitæ emendatione, publico satissecerint scandalo, & absolu-

tionis acceptæ testimonium produxerint.

VI. Sacris jam infittuti ordinibus, singulis Dominicis, infignioribusque festivitatibus, Clerici verò in minoribus, tertià saltem quaque Dominica inter Missaum solemnia sacra synaxi reficiantur, ad ulteriores ordines non promovendi, nisi ea de re juratum Parochi testimonium attulerini.

VII. Dum Eucharistia distribuitur , arcula ad eleemolynz quz-

ftum per Ecclesiam non circumferatur.

### Pro Pracepto Paschali:

VIII. Initio Quadragesimz Parochi per se, vel per Concionatorem, Populum admoneant, de instante annuz communionis przepto, penasque proponant instigendas, ut saltem timore correpti;

mÇ.

ne nimirum ab Ecclesia arceantur ingressu viventes, & morientes

Ecclesiastica careant sepultura; debito satisfaciant.

IX. Tum Domos omnes in eorum Parochiis stas invisat, Animas numeraturi, omniumque earum dem Incolarum, etiam servitii, aut holpitii causă, nomina, cognomina, attatemque in codice, ad hoc officii serio parato, descripturi. Communicandos, à non Communicandos aliquo signo secernant; atque cuilibet Communicando schedulam, illius nomine, & cognomine ibidem descripto, cum numero ad supradicum codicem relato, tradant, ipsorum Parochorum manu signatam.

X. Ex deinde schedulz, in actu communionis Paschalis, à jamjam Communicatis Sacriste, secus Parochum communicantem, colligenti, restinantur; ac, vice illarum, Sacrista spet tradate chartulas; signum communionis, currente anno, peracte referentes. Caveat circa hoc Sacrista, sub peens diuturni carceris nostro arbitrio definiendi, ne cuiquam schedulam non exhibenti chartuslam tradat; aut duplicem tradat, pro una accepta schedula. Verba circa chartulam,

feu Imagunculam apponenda fint:

### Signum Communionis Paschalis in Parochia N. Oppidi, seu Civitatis N. anno 1727. pro N. N.

XI. Elapío tandem pracepti Paíchalis tempore, ex jam collectis fehedulis cum codice numerationis animarum collatis, facili negotio, deducetur: An quiíquam pracepti fatisfactionem omiferté A feriá nihilomnus fecundà post Dominicam in Albis, iterum Parochus per domos sua Parochiz circumeat, exigatque ab unoquoque per familias, quas tradidic chartulas; ibique nomen jam Communicati describat, appositio signo in codice numerationis animarum, quem tempore Quadragessima scripsic, i ut postea quicumque, intra annum Ecclessasticam sepulturam requirens, illam nullatenus obtineat, nist prastatam chartulam illius anni cum descriptione sui mominis ostendat.

XII. Moneat interea Parochus, tum primum, tum secundum, agens circuitum per Parochiam: Divinam incursuros esse sesse issuem, eos, qui in hoc negocii fraudem pro se, vel pro aliis commiserint, tali intentione, ut non detegantur tanto Ecclesta pracepto inobedientes; idque etiam, atque etiam inculcet, quoties Sacram Synaxim, pro pracepto adimplendo, erit distributurus; ac insuper comminetur acerrima supplicia, à Nobis in hujusmodi fraudolentos

intorquenda.

XII. Quod si forte aliquos invenerit; qui praceptum non adim, pleverint; hos ur respiscant; ningulos privatim; paterno amore, commoneat; si monicione pramisa non profecerint, Nobis deferreteneatur, penam superius expressam institutis; Interim, Dominica in Albis, edictum in calce Synodi \* subjungendum, Parochi omnes promulgent, de hac re, concione pramiss.

Tit. 3.

XIV. Qui ab Urbe, five Oppido, statuto pracepti tempore, ab-

fuerit , ftatim reversus , sub iifdem pænis , suz obligationi fatisfaciat . ni fignum authenticum Parocho exhibuerit, se in eo, ubi erat, loco

fatisfecisse .

XV. Exteris quibuscumque, nec fixum domicilium, juxta Juris formam habentibus, noitra Cathedralis in Urbe, Matrices in Die-

cesi , ad hoc adimplendum præceptum designantur .

XVI. Qui extra propriam Parochialem Ecclesiam , sed in Cathedrali ( que, utpote omnium Mater, omnes admittit ) eo tempore. communicatus erit , Parocho suo ejus rei proferat testimonium , cum individua Communicantis expressione, Vicarii curati subscriptione munitum .

XVII. Feria quinta in Cona Domini Dignitates, Canonici no fire Sande Ecclesie Cathedralis , Mansionarii , ceterique Presbyteri eidem inservientes , inter Missarum solemnia , stola utroque demissa

ex humero, per manus nostras, accedant communicandi.

XVIII. Idipsum servandum vehementer optamus à Presbyteris Diecefis, respectu suorum Parochorum . Diaconi insuper , Subdia. coni, Clericique omnes, vel in nostra Cathedrali, vel ad Parochiales suas tunc temporis inter Missarum solemnia hoc Sacramentum fuscepturi conveniant.

### δ. IV.

### De Sanctissimo Eucharistia Sacramento, adorationi exponendo.

I. H Ucusque de distributione Sanctissima Eucharistia Sacramen-ti; Modò de ejusdem, fidelium obsecrationibus, ac adorationibus, expositione verba facturi sumus.

# Ritus quadraginta horarum.

II. Circa quem observanda volumus in primis omnia ea, quæ piissimus Antecessor noster Asdrubal Termini, libello edito, moxque per Nos reimprimendo, evulgare curavit.

III. Observentur præteres sequentia: Ad januam Ecclesie, in qua ejulmodi fit oratio, velamen aliquod, vel ligneus obex apponatur,

ne à transeuntibus populis aliquid irreverentix irrogetur.

IV. Super altare majus, fub albi coloris folio Sanctiffimum Sacramentum exponatur, ad eam altitudinem, ut, ad summum, trino gradu supposito, manu Sacerdotis reponi, repetique possit: pensi-libus machinis, ad sacrum Ostensorium substinendum, omnino interdictis, sub pæna unciarum quatuor, ab ipsius Ecclesiæ Rectoribus solvendarum.

V. Interea Pictura Sanctos, aut Angelos, aut purgantes Animas

referentes, aut sculpta quaque simulacra, velo tegantur.

NI. Sericus apparatus, faltem apicis aræ maximi (vulgò della Tribuna, seu del Cappellune) parietes exornet; Umbella vulgò, Baldacchino, altari superponatur; Flosculi verò, aut alia quacumque ornamenta, ita secus venerabile sint disposita, ut ipsius aspectuna non impediant; caque soheræ, aut ejus pedi non appingantur.

VII. Sexdecim salrem Cerei colluceant, senestris interim prædicti apicis aræ maximi panno contectis; ut adstantium mentes ad oran-

dum faciliùs componantur.

VIII. Nonnisi Clericus, vel in clericali habitu de nostra licentia incedens, talari veste, & superpelliceo indutus, ad altare, lumina regulaturus, accedat; utrumque semper sectens genu, dum per Altaris medium transit.

IX. Duo saltem Presbyteri, aut Clerici in sacris constituti, necnon, ubi Constaternitates sutrint erecaz, duo, ex Constattubus, sesa ad horam, alternantes, ssexis genibus, devotissime orantes assistante.

X. Æris campani figno, per quadrantem hora pullato, ichibus intermiffis, levibuíque; vulgò à tocchi, Fideles convocentur. Quòd fi aures adeò obferarint, ut fummi, quo Jefus exarfit, amoris invitationibus, non obfequantur; ex iis, faltem duodecim non addantibus, Augustifilmum Eucharifitis Sacramentum non exponatur; vet expositum statim in Tabernaculum omninò occludatur, Parocho dein monito, ut zelo excandesceus, quamprimim occasso selo escandesceus, quamprimim occasso selo excandesceus, quamprimim occasso selo escandesceus, quamprimim occasso selo excandesceus, quamprimim occasso selo escandesceus, quamprimim occasso escandesceus, quamprimim occasso escandesceus, quamprimim occasso escandesceus, quamprimim occasso escandesceus, quamprimim occass

XI. In Ecclefis Collegiatis, necnon în Parochialibus, durantequadraginta horarum oratione, quotidie Missa decantetur, Ministris paratis deservientibus, juxtă prescriptos ab Ecclessa ritus.

XII. Eo in Altari, ubi Sanctissimum suerit expositium, privatas Missa nemo audeat celebrare. In reliquis verò ejuscem Ecclesia Altaribus Presbyter privatim celebraturus (nunquam tamen nigro conlore paratus) caput aperiat; utroque genu sexo, SS. Sacramontu u adoret, ac inde iterum cooperiat, juxta decretum Sacra Congre-

gationis, feptimo Septembris 1628.

XIII. Die depositionis Ss. Sacramenti, ubi commodé fieri pocest, supplicatio instituatur; ita tamen, ut semper, inviolabili ritu servetur, quod una agminis supplicantium ala adeo parieti Ecclesse adhareat, ut ultra eum, nec latum unquem excedat. Quod si Ecclesia ipsa circumiri non poterit, nisi amplexo Conventu, aut Monalterio, etiam propriis, quibus ipsa Ecclesia est annexa, vel etiamquandoque domo ipsi contigua, siat, prout spis in præsenta, servamus in nostra Catederali, scilicet: per unam ex januis exeundo, & per aliam ingrediendo, semper Ecclesia parieti adhærentes. In ipsis supplicationibus Ecclesiastici, a liique devoti Laici accensos cereos ferentes, sub aliquo vexillo devotissim interveniant; sequantur Acolythi thura dantes, ac cerosferaria gerentes; Preshyteris decorè psallentibus, campanisque interim, præ obsequio conclamana tibus.

XIV. Ad hac: Cum thura dantur Venerabili Sacramento, erit in infimo Altaris gradu Celebrans, dum incensat.

XV. Scam-

,21

XV. Scamna, seu sedes, præter chorales, ea oratione durante, nullatenus in eadem permittantur Ecclesia, coram Ss. Sacramento; sub pæna scutorum quinque, à Recoribns Ecclesia solvendarum.

XVI. Ad Fidelium notitiam tabella, denotans, per circulum., Ecclesias, in quibus, pro temporum varietate, oratio de more fieri

contigerit, patenter exponatur.

XVII. Nulla Ss. Sacramenti expositio siat ante ortum Solis; nec post Solis occasum perseveret unquam; sub poenis, nostro imponen.

dis arbitrio.

XVIII. Mos fatis landabiliter invaluit , juxta Missalis rubricas, quòd ferià quintà in Cena Domini Sandisssima sucharistia in sepularum ponatur, ibi maniura usque ad ossiium feriæ sextæ in Parafeeve, ante meridiem . Itaque, ut id per quam decentissima sandamus, quatenus, solemniori pompà, quæ unicusque licobit Ec. clessæ, arcula, Christi sepulcrum referens serà ferreà, argenteaque clavi occludendà, diligentissime accommodetur; nec in altiori loco, quam nib Diaconus, triplici ascenso gradu, possii milma decenter extrahere; nec minore comitatu, quam sextecim luminum, secàs sepulctum ardentium. Dein summà vigilantià, pietate, ac modestià à Ministris custodiatur; neque, post secundam nocais horam, omnibus ingressius Ecclessæ pateat; exceptis Sandimonialium Monasteriis, quorum Ecclessæ, occaso jam Sole, occludantur.

XIX. Congruum autem foret, quod diluculo, feria fexta in Paraferee, Parochus in fua Parochia, Vicariufque, comitantibus cateris de Clero, omnibus infigni devotione ad pietatem Populum excitantibus, fervatoque interim filentio, invifendis fepulcris operam

darent, prout à Nobis in Urbe fieri consuevit.

XX. Per octavam festivitatis Ss. Corporis Christi, in cuncis sacramentalibus Ecclesis, Sacrum exponatur Osenforium, tam dumcanuntur horz canonicz, qu'am dum Missa solemis celebratur.

XXI. Singulis feriis quintis per annum, permittimus, ad Populorum devotionem excitandam, in Ecclefiis, ubi affervatur, Venerabile Saramentum, posse exponi, durante missă, quam etiam decantari concedimus, servato ritu; ita videlicet: ut absque speciali indulto apostolico Missa de eodem Sacramento non decantetur, occurrente sesso que dicitur:

colletta, de Ss. Sacramento, apponenda fit.

XXII. Ad recolendam hujulmodi Ss. Sacramenti institutionem,, mos jam invaluit, in hac Diœesi, ut propé secundam nocis horam, singulis feriis quintis, uniformi campanarum strepitu, Fidelibus indicetur: ut saltem Symbolum Apostolicum devoté recitent. Quampiam consuetudinem, ubique servandam volumus, singulis vicibus

quadraginta dierum Indulgentiam impertientes.

XXIII. Servandam pariter volumus constitutionem, jam pridem à nobis inductam, quam piè admodum, ut in votis erat, ad effec tum perductam esse gaudemus; ut videlicet, in Ecclessis Sanctimonialium, singulis quintis feriis, post Vesperas Ss. Sacramentum exponatur; Iraque coram co (obserata, co temporis, aulà, collocue tionibus destinata ( vulgò Parlatorio ) omnes Sanctimoniales in. Chorum , per hore dimidium , ad orandum conveniant , atquepro exaltatione Sancta Matris Ecclesia, Fidei Rebellium submissione, Harelumque, prafertim hoc Mysterium contradicentium, extirpatione: pace, & concordia Christianorum Principum, necnon Animarum in Purgatorio existentium suffragio, intercedant . Dein solemni cantu ab eisdem recitetur Completorium , & fiant reliqua de more-; sepositis etiam in hac expositione scamnis omnibus ; sub pœnis contra Cappellanos, & Sacriftas expressis.

XXIV. Mos quoque ab anno 1693. ad hac usque tempora perdudus, exponendi in majoribus Ecclesiis Ss. Sacramentum, die nono, decimo, undecimo, & duodecimo Januarii, ut Terramotus, qui, tunc temporis, contigit, mentio fiat, devote fervetur. Interim opportune, divini verbi Praconibus, pro horariis deprecationibus, que in nostra Cathedrali devotissime fiunt , Concionaturis , mandamus, ne ultra horæ quadrantem, verba protendant; ut tempus fermocinaturis omnibus fatis fit ; alias ab eo cuia intereft , ipfis tin-

tinnabulo filentium indicetur.

XXV. Nuper invectam consuetudinem exponendi Ss. Sacramentum in Ecclesiis majoribus, ac Parochialibus, à feria quinta post Dominicam Sexagesima usque ad feriam tertiam post Dominicam. Quinquagefime , letantes , jam vidimus . Christiane enim feveritati satis consonum est, ut tempus istud, quod Gentium licentia tantopere profanabat, Fidelium pietas, piis operibus impleat. Optamus ergo, quòd, distributis inter infigniores Ecclesias diebus. id folemnitatis, distrahendis, ac revocandis hominum mentibus ab ejus tempestatis infaniis, elaboretur, quod accommodatius, acopportunius astimabitur. Quamobrem, omni studio, Rectores omnes Ecclesiarum hortamur in Domino, ut tanto pietatis officio animum apponant : ejulmodi solemnitatem parando, qua excitante, malefanorum animus malit ad Ecclefiam , quam ad theatra concurrere. Quòd si ea temporis distributio, inter Ecclesia Rectores, ac Parochos, exoptatum exitum amiciter non obtinebit, Nos de emergentibus difficultatibus certiores faciant , cuncta , protegente Deo . convenientiori modo composituros.

XXVI. Czterum ( iis, quos supra recensuimus, exceptis casibus) nullibi, ne quidem in Ecclesiis Regularium, sine nostra in scriptis licentia, aut privilegio peculiari, Nobis exhibendo, adorabile Eucharistiæ Sacramentum, exponi posse, decernimus. Revocantes facultates hactenus à Nobis, vel ab Antecessoribus nostris concessas. Quid enim Regulares in propriis Ecclesiis, circa expositionem Ss. Encharistiæ facere possint, satis docent Decisiones Sacræ Congregationis, quas omnino servari præcipimus: nimirum, ne non habentes speciale Sedis Apostolica privilegium ( quod Nobis oftendere teneantur) illam exponant, fine causa publica, cujus approbatio ad Nos spectat. Mandamus propterea, ut infra bimeftre Superiores Regularium Nos edoceant, tempora, quibus huculque exponere consueverunt, Nobisque causam recognoscendam proponant, ut faculeatem, litteris oblignatam, ubi opus fuerit, impertiamur. Hoc idem etiam fachum volumus ab iis Sodalitatibus, in quarum ercetionis capitulis expolitio à nostris Antecessoribus, sive à Nobis concessa fuir.

XXVII. Noverint autem Universi rationabiles, urgentesque causas, ad hujusmodi licentiam obtinendam, Nobis esse allegandas, in scriptis. Qui, iis discussis, curabimus, ne nimia frequentia minuat reverentiam.

§. V.

### De SS. Eucharistia Sacramento deferendo:

I. D Elatio Ss. Eucharistiæ Sacramenti, pissima supplicatione instituta (quam processionem vocant) in solemnitate Ss. Corports Christi ita siac, ut accurate serventur, quæ hac de re, insta,
ubi de supplicationibus, erunt statuenda, proponemus.

II. Interim nemini, ne quidem Regularibus, extra claustra licear, quacumque emergente occasione, Nobis insciis, aut non approbantibus, cum Eucharistia supplicationem instituere; nist iis speciale. Sancæ Sedis, quò ad hoc, privilegium tuffragetur. Id tantum concedimus, quod supra præsimus, neque aliud, vel minimum elar.

eimur .

III. Sacrosancti Concilii Tridentini decreta sectantes, jubemus Parochis, ut ad Instrmos, quorum tamen indignitas notoria non sit, Sanctissmam Eucharistam deferant non solum pro Viatico, etiam à non jejunis, sumendam, sed, & pro devotione sovenda, à jejunis, sit tamen ildem Parochi suerint requisiti; idque pluries, semper tamen sacta, ex una ad aliam vicem, discreta temporis intermissiones.

nunquam verò tantummodo adorandam.

IV. Quò ad decorem in ejusdem Sacramenti delatione, pro hac nostra Urbe, nihil profecto addendum habemus. Ea propter fatius, efficaciulque putamus, pro norma Dioceleos, ea folum referre. quæ hic, non fine totius animi exultatione, quandoque præ gaudio, in lacrymas erumpentis, quotidie cernimus. In tanta ceteroqui re-rum calamitate, ita hoc Religionis officium excrevise latamur, ut jure optimo in multam spem simus ingressi; scilicet ; celeberrimani. Urbem hanc à divinæ iracundiæ flagellis , & fignanter à Terræmotu, tantæ pietatis intuitu, fore, ut eximatur. Vix edito ope æris campani figno, idque, five à Cathedrali, five à Parochiali quacumque, fervent Fidelium animi, ac amoris impetu ducti, turmatim ad Templum accurrunt; alii cereos ferunt suo are substentatos, alii; illos, distribuendos à Parocho expectant; hastas alii, aut laternis, aut vexillis instructas; alii ad purgandas vias, vel scopas afferre non erubescunt. Obstrepunt interea tympana, resonant undique squillulæ, buccinant hilares tubæ; hinc lyræ, illinc tibiæ modulato concenen suavissime reboant; omnia Dei gloriam, hominumque fidem concelebrantia. Itaque ftructorum ope, ordinato agmine, indifcriminatim, omni mundana vanitate deposita, Nobiles Plebejis, Divites

24 Pauperibus fociantur . Qua in re ipfi Urbis Primores , quamvis virtutum amplitudine, ac generis nobilitate conspicui, summam sibi eloriam adipisci arbitrantur, ubi humiliorem famulatum Regi Regum obtinent exhibere . Regem illum Ifraelis adamuffim imitantes , qui dum faltans, atque pfallens arcam Domini pracurrebat, eo dignior fibi iph videbatur , quò vilior ficbat in confpecu Domini fui. Sequentur tandem Sacerdotes , superpelliceo induti , sacros modulantes hymnos, quos inter Acolyti ceroferaria, thuribulaque geftantes, ac demum post umbellam, sub quam procedit Venerabile Christi Corpus, magna virorum, modeste sequentium, caterva famulatur. Quod fi pluvio Colo, contingat Christum per Urbem incedere, gestatoria fella magnis crystallorum tabulis patente, quam unaqueque Parochia ad id seriò destinatam tenet , Sacerdos cum Pyxide effertur, haud indignantibus illi ferendæ manum apponere viri, ex quoenmque respectu perspicui, tantò majori fulgentes decore extimandi, quantò decorem ipsum in honorem Dei floccifacere videntur . Id mirum tandem est, quòd hac devotio, nec ab occasionum frequentia vincitur, nec assuetudine, vel parum tepescit. Nihili hoc est faciendum, si in eum intendatur, cui hoc officii universa Civitas im-pertitur; Magni, si nonnullarum Diœcesis Partium tepor in hoc Religionis officio spectetur. Qua de causa hoc exemplar universis noftri ovilis locis proponendum existimavimus.

V. Itaque universa Dicecesis Parochos, fratres nostros in Domino charissimos; ac desideratissimos in Christo Fideles, omni studio oramus, atque obsecramus, ut charismata meliora amulantes, eos imitari non pigeat, quos celebrare delectat. Idque facillime Parochi obtinebunt, si erga Christi amorem, quam debemus grati animi benevolentiam, concionibus, suasionibus, ac potissimum exemplo, iterum, atque iterum, eo verbo, quod Deus promifit Evangelizan-tibus, virtute multa, fortiter, ac fuaviter inculcent.

VI. Cujus rei gratia Confraternitates Ss. Sacramenti infra bimefire, à die publicationis Synodi ubique erigantur, quarum Sodales, omni humano respectu, ac contentione posthabitis, specialiter ejus honori, ac cultui intendant; atque ipsum Sacramentum, quoties ad Infirmos defertur, per fe, vel per alios, legitimo impedimento occurrente, devote sub vexillo incedentes, associent. Duobus saltem. Deputatis, qui eleemolynas colligant, rebus ad hujulmodi cultum. necessariis, pro ut eis, & cuilibet Parocho, vilum fuerit, dumtaxat impendendas. Quid autem fingulis annis opere pretium factum duzerint, describere, Nobisque in Visitatione exhibere teneantur, decorum industria benemerituris.

VII. Reverso ad Ecclesiam Sacramento iis, qui devote comitati funt; ad eliciendum contritionis actum, ac in eo cultu perseveran. dum stimuli proponantur. Tandem ante consuetam benedictionem., concessa à Summis Pontificibus, ac ex, quas Nos quadraginta dierum impertimur in Domino, indulgentiz promulgentur.

VIII. Nunquam ( nifi gravi admodum urgente causa ) ad Ægros cianculum, vel latenter deferatur Ss. Euchariftia Sacramentum . Nesue nocturno tempore, sine necessitate. Tunc verò nullatenus accedant femina; ne Princeps tenebratum, occasione arrepta, animabus perniciem moliatur in re tam sancta.

IX. Quatuor, saltem laternæ intus accensas candelas habentes, suis hastis refertæ, à circumspectioribus viris gestandæ, hinc inde eirca Sacerdotem semper deserantur imposterum; ne extinctis à ven-

to, aut pluvià reliquis, lumina tam debita desiderati contingat. X. Eodem ordine, devotione, ac pompà Eucharistia palchalibus diebus, ad Ægros, carceribusque Mancipatos (pravià corumdemajam fastà consessione) deseratur administranda, quæ delatio à Parochis non delegetur, nisi Consessaris, à Nobis pro tunc ad urrum, que sexum approbatis.

XI. Nullus tandem Regularis, sub poenis in Jure dispositis, extra septa sui Monasterii, arroget sibi Eucharistiam latenter, cuivis Infir-

mo conferre.

#### CAPUT X.

### De administratione, & usu Sacramenti Pœnitentiæ.

I. P (Enitentiz Sacramenti (przciso mortis articulo ) dumtavat sit Minister, qui Beneficium Parochiale in nostra obtinuerit Dicecti; Parochos enim omnes in przdicta Dicecti, ad audiendas Christi Fidelium utriusque (exus consessiones, in vim Synodalis Constitutionis simpliciter deputamus.

II. Czeros omnes, etiam Regulares cujuscumque Ordinis, vel Instituti, juxta patentes literas, de eorum approbatione, volumus deputandos. Si qui hucusque facultate oretenus concessa sin usi, infra bimestre, à die publicationis Synodi, Nos certiores facere, & Nobis in scriptis curent obtinere licentiam; bimestre siquidem ela-plo, omnem oretenus concessam revocamus, & abolemus.

III. Patentes verò literz, circa ejulmodi approbationem, & deputationem, in Urbe, Cancellatio nostro, ac proprio ejusdem Confessario Parocho, sive nostris Vicariis curatis; in Diocecsi, Vicariis loci omninò exhibeantur, libello ad id specialiter compacto, eas relaturis; qui super eas sacze exhibitionis testimonium scribant, cum

diftincta temporis mentione.

IV. In ilidem diem, mensem, & annum, non arithmeticis notis, fed omninò per dictiones describenda volumus; sicubi deletæ suerint; à Parochis, sire à Vicariis non admittantur, nisi Nobis consultis,

& absque lituræ vitio renoventur.

V. In Cathedrali pro Urbe, ac in Parochialibus pro Dieccesi, Confessariorum omnium, etiam Regularium, Tabella sit assiza, qua omnibus innotessea, quiama ad ejusmodi munus, & qua facultate... a nobis suerint instituti.

VI. Regulares præsentationem suam Nobis satagant exhibere, a suis Superioribus recens, ad summum a bimestre, expeditam, Nos.

26 que de sua atate certiores facere ; alias fruftra approbationem noftram erunt postulaturi. Interea Superiores hujulmodi hortamur, & obsecramus in Domino, ne nimium indulgeant iis præsentandis, quos non optimis moribus præditos, atque doctrina excultos plene per-

fpexerint .

VII. Noverit unusquisque suz approbationis, respectu temporis, loci, delictorum, aut Perionarum, limites; illosque cavear excedere, sub pænis, præsertim dispositis in Bulla Gregorii XV. quæ incipit : Infcrutabili, & Clementis X., cujus initium eft : Superna . Calus propterea, five Summo Pontifici, five Nobis reservatos advertat; quorum Catalogum à Parochis è concione, Dominica tertia Adyentus, & quarta Quadragefima, declarandum, subnectimus.

#### CASUS RESERVATI

# Ill. & Rmo Domino Episcopo Syracusano.

E Xcommunicatio major, & suspensio lata in hac Synodo, qua-

2 Blasphemia in Deum, & B. Mariam Virginem.

Superstitiones, quibus res sacra adhibentur, vel Damones, siva tacitè, five expresse invocantur.

Perjurium in judicio, in damnum Innocentis.

Percussio Parentum .

Homicidium voluntarium, & ad id mandatum, confilium, & favor præftitus; procuratio abortus cum effectu fecuto, & veneficium. Suffocatio Infantis infra biennium in lecto.

Quilibet Incestus in primo, & secundo gradu, & qualibet vir-

ginum defloratio. Coitus cum Infidelibus, & Brutis, necnon peccatum Sodomiz.

- 10 Copula carnalis inter Sponfos ante sacramentalem unionem. 11 Incendium ex proposito : Incisio arborum , & vitium ; ac nocturna agrorum depopulatio ; necnon usuræ scelus , respectu cujus-
- cumque præbentis operam . 12 Instrumentorum falforum confectio , & ad conficienda manda-

tum, five confilium.

13 Descriptio, vel commissio describendi literas anonymas infa-

matorias, vel famolos libellos. 14 Falfificatio, adulteratio, occultatio, aut furtum literarum nostra-

rum, figilli noftræ Curiæ, & scripturarum ad ipsam pertinentium.

15 Actio , five cooperatio quæcumque , impediens , ne condantur testamenta, & legata ad pias causas: corumdem occultatio, omissio in iis exequendis, ac in solvendo, quod ipsorum causa debetur.

16 Detentio, five occupatio beneficiorum Ecclefiasticorum fine justo titulo : Usurpatio bonorum Ecclesiasticorum , vel nostræ Mensæ Episcopalis, corumdemque confinium alteratio, seu immutatio,

Excom-

#### 37

# Excommunicationes latæ in Synodo, ipso facto incurrendæ,

Illustrifs. & Reverendifs. Domino Syracufano Episcopo reservata 3

Ontra eos, qui exponunt Infantes; aut ad id fuadelam, confilium, vel auxilium impertiuntur. Parte 1. cap. 7.n. 16.

11. Contra Maleficos, cum eliqi quovis modo, five auxilio, five juffu, five confilio concutrentes, ad hoc; ut Conjux Conjugem, invideat. Par. 1. cab. 12: 10. 20.

111. Contra Eligentes in Fideicommiffarios, aur cujulvis generis Ministros illarum Ecclesiarum,
Monasteriorum, aur quorumcumq;
piorum Operum, eos, qui eorum
are gravati sunt; vel ets, sive affinitate, sive consanguinitate, siquad 2. gradum inclusive, Conjunctos, vel etiam Personas subrogatas, aut ipsis innixas. Ec tandem eos, cum quibus Ecclesia ila, Monasterium, vel pium Opus
litem habet, vel habiturum esse
pravidetur. P. 2. cap. 6. n. 21.

1v. Contra mala fide possidentes sundos, aut census Beneficiis addicos; nisi revelaverint juxta ibi præscripta. P. 2. cap. 9. n. 11.

v. Contra Abutentes, ctiam ad honesta colloquia, fenestellis, Confessionis, vel Communionis usui addicis in Ecclesis Monialium.; ac etiam, qui adulterina clavi eas hinc vel inde aperuerus, sive extra, sive intra claustra degerint. P. 2. cap. 11. 6.6. n. 12.

v1. Contra exhumantes cadavera, aut tumbam subeuntes surripiendi animo, furto ipso secuto. P. 3. cap. 3. n. 6.

vii. Contra Scientes, & non-Revelantes infra menfem quofcumque injustos bonorum Ecclefiasticorum possessoris isque inique nocentes. P. 2. cap. 4. n. 2. viii. Contra Peritos, seu Ard bitros, qui falsum dicentes, aut verum tacentes, in extimando bonorum Ecclesiasticorum valore, decipiunt. P. 3. cap. 4. n. 24.

1x. Contra Usurpantes bona. Mensæ nostræ. P. 3. c. 5. n. 1.

x. Contra fice Donantes, aut aliter quacumque finulatione affignantes bona ad tirulum Patrimonii; ac infupet contra Expertos, feu Arbitros falsò referentes, aut circa pretium, aut circa annuum reditum horum bonorum. P.3; c.6:n.2. v.Ma ne purc

xt. Contra Violantes, Corrumpentes, Subtrahentes, Comburentes, Supprimentes y vel fimilem
injuriam fieri Mandantes actis,
feripturis, yel documentis notire
Cancellariz, feu Archivi; ac etiam
ad id auxilium, vel favorem prefantes - Potifimum contra Detinentes - bujufmodi feripturas,
nifi intra dies triginta illas reflituerint. P. 4. cap. 1. n. 9.

x11. Contra Audentes uti revelationibus habitis ex metu excommunicationis, ad criminalem actionem experiundam; & contra Judices, earumdem vi, acta judiciaria exercentes. P.4c.2.n.6.

Suspensiones late in Synodo

idem refervate.

1. Contra Sacerdotes falsò feribentes celebrationis tellimonium in Codice Miffarum; etiamfi falfitas verfetur circa circumfantias loci, vel temporis. P.1.C.14-11.3 acrum Subdiaconatum ad titulum ficii Patrimonii. Parte 3. cap. 6. n. 2. verfic. Infuper.

D 2 VIII. Qui

VIII. Qui à casibus reservatis absolvendi potestatem racceperit; non ad déstructionem, sed ad adificationem e a utatur; exponendo Pænitentibus peccarorum gravitatem, Relapsos duriùs tracando, convenientes[que faisisactiones, prout spiritus suggestert, injungendo.

IX. Confessiones Mulierum (exceptis infirmis, vel in carcereainclusis) in Ecclessis Parochialibus, vel Parochialium adjuttcibus,
feu Regularium siant, nunquam extra sedium Confessionalium crates; qua sedes in isidem Ecclessis, patenti in loco sint decenter compositea, affixis in parte interiore sedis praedica casuum reservatorum
tabellis, in exteriore verò devotis Sanctorum Imaginibus. Extra Ecclessia deinde dudum relatas, à fortius in privatis Oratoris ejusmodi sedes consessionales non exponantur. Si qua fuerint, infra bimestre, à die publicationis, tollantur; nist es aliter postulaverit, atque specialis insuper accessentia.

X. Iis in locis, ad audiendas Confessiones, destinatis nulla misceantur colloquia, quæ directe ad salutem animæ non pertinent; sub pœnis arbitrio nostro instigendis.

XI. Complici in re venerea cujuscumque generis, atque in furtis gravibus, omnem penitus erga complicem absolvendi adimimus

facultatem.

XII. Szculares Confessarii, durante przecpti Paschalis tempore, & qualibet Fidelium frequentis consessionis occasione, ad corum Parcochiales Ecclesias, Parochos adjuturi, conveniant. Quod si neglexerint, statimac Parochus apud Nos conqueretur, ab ejusmodi ministerio suspendentur. Eodem tempore Paschali instante, recognofeant Parochi; an Pueri Poenitentie Sacramento satisfaciant; cos

proinde examinent, &, ut moris est, fingillatim erudiant.

XIII. Ad Infirmorum confessiones audiendas accerstii, sive Seculares, sive Regulares, saltem quamprimum post confessionem (si amte illam tempus non suppetat) Parochum, ad quem special, pramoneant, ab eo audituri, si quid ipsis in vitz termino constitutis, specialiter sit præstandum. Instruorum verò confessiones, apetto ostio, ut prospici quidem Confessionis, non audiri valeant, excipiantur. Excepta autem confessionis scriptum testimonium agris relinquatur; qua in re, sub excommunicationis penas a las sique contraphum cirra veritarem sieri contingat. In testamentariis Agrorum, dispositionibus, sese ultro non immissionam confessioni sunte ministrationis sunte simpetrent; Consulti verò Prudentiz, acque sustitiza legibus apprime obsequantur.

XIV. Ur tanti Sacramenti majestas reverentiam conciliet, servenț Confestarii formam habitus, juxta Rituale Romanum; quo circa su, perpellicco, stolă violacei coloris, a ce Clericali bireto induti in con-

fessionalibus sedeant.

care; satisfactionibus impositis, commissa sector ve; satisfactionibus impositis, commissa sector vindicare; ac insuper Penni-

Pornitentes suos debitis monitis communiant ; animadvertentes; se alieni peccati participes fieri ; nifi , velut boni Medici , fanando Agroto omnem curam adhibeant . Laxitates in re morali ab Ecclefia damnatas refellant ; qua de re earum Caralogum in calce Synodi \* apponi mandabimus . Eos , qui publicum dedere scandalum. nisi priùs publice satisfecerint, non absolvant; ac ne severitatis no- Tit. 4. ta, quamvis immeritò, reprehendantur, Pœnitentibus exponant.

\* In Append.

quam olim Ecclesia, in iis reconciliandis, habuerit disciplinam; cuius fane respectu levissima videntur, que in presentia injunguntur satiffactionum opera. XVI. Ut liberior suo officio exequendo sit Confessarius, sugiat

ftudiose, nedum avaritiam, fed vel minimum eiusdem avaritia foecimen , ne ( ut legitur de Filiis Samuelis ) : Declinet poft avaritiam , accipiens munera, & pervertat judicium . Hinc , nec directe , nec indirecte Ponitenti innuat , ut Miffam fibi , vel in ejus Ecclefia celebrandam committat : incerta Pauperibus reddenda fibi distributuro tradat ; & similia id genus. Expedit quoque , ne ejus negotiis fele immisceat, aut cum eo debita contrahat. Qui alias audebit, omnibus, juxta rei gravitatem , perpensis , noverit , tam sacrosancto ministerio se esse omninò privandum.

XVII. Sint Confessarii de Ponitentis dispositione soliciti, præsertim erga Rudes. Fidem corum, que necessario credenda sunt ad sa. Intem, doloremque salutiserum de peccatis commissis excitare, neudesint. Moneant Solicitatas de obligatione (juxtà Bullam Gregorii XV.) Consessarios solicitantes denunciandi. Absolutionem denegaturi, nullum fignum verbis, nutibusve ostendant, quo circum-stantes de Pœnitentis statu aliquid colligere possint: demum absolutionis forme, adjunctas, de Ecclesia more, preces proferant; formâ ipsâ nullo modo prolatâ.

#### APUT XL:

### De administratione, & usu Sacramenti extremæ Unctionis.

I. N Emo, nisi Parochus, vel alius de ejus licentia, qui tamen ad audiendas consessiones à Nobis suerit deputatus, hoc Sacramentum administrare sibi arroget. Regulares meminerint proinde excommunicationis fententiam le iplo facto, incursuros (juxta. Clementinam primam de Privilegiis) qui Clericis, aut Laicis Sacramentum Unctionis extrema ministrare prasumplerint ; atque aded à Nobis, tamquam excommunicatos esse denunciandos.

II. In ejus collatione , Sacramenti Euchariftia susceptionem ( fi commode fieri potest ) subsecutura, ritus ab Ecclesia præscripti serventur. Adeò verò Parochus de eo administrando sit solicitus, ut primò vulgi deliramenta reprobet, vanam credulitatem contundens,

scilicet:

òs

scilicet : omnem convalendi spem ademptam este ; immo huic sacro oleo esse peculiare probet, tum corpori, tum animæ prodesse ad medelam. Exinde Fideles edoceat, ut post susceptum Eucharistæ Sacramentum, facram unctionem tempestive petant administrari, dum videlicet Ægri fensibus, rationisque usu, adhuc integri perseverant . Ac demum Parochus ipfe, ubi Infirmum effe resciverit, eum, adhuc non vocatus, invifat, ad Sacramenta suscipienda excitaturus.

III. Oleum Infirmorum, caute, ac reverenter, omninò in Ecclefia custodiatur, iis servatis, que circa oleum Cathecumenorum, ac Chrisma supra decrevimus. Ædicula verò diversa, ubi ejusmodi vasculum fueric reponendum, sericis pariter circumvestita violacei coloris, ac violaceo pariter fipario, vulgo Portiera, desuper tegenda,

hanc præseferat inscriptionem.

#### Oleum Infirmorum?

IV. In eius delatione Sacerdos Ægrum uncurus, superpelliceo, & stola violacei coloris ntatur, comitante, ac præcedente, & nullatenus confabulante Custode, qui superpelliceo pariter indutus lumen in laterna gerat .

V. Ante delationem, aris campani concutiendi sonitu, signunta detur ( septem scilicet ichibus pro Maribus, quinque pro Fæminis ) quo Fideles moniti , ad Ecclesiam concurrant , ac Sacerdoti se adjungant pro Ægri salute , cum eodem ferventissime precaturi : quibus, ita orantibus, quadraginta dierum indulgentiam impertimur.

#### CAPUT XII.

### De administratione, & usu Sacramenti Ordinis:

A Dvenientibus facrarum Ordinationum temporibus, Parochus è Concione Populum excitet, ut specialiter oret, quatenus Deus dignos mittat Operarios in messem suam, & Ordinandis ministerium suum adimplendi gratiam infundere dignetur. Dein ad quatuor temporum jejunia servanda adhortetur; ea potissimum inftituta fuisse, edocens, ut hac pia corporis castigatione, & poenitentiæ operibus, à Deo idonei Ecclesiæ Ministri impetrentur.

II. Tum unusquisque Parochus suos, scilicet, vel ad Clericalem tonfuram, vel ad minores; præfertim verò, ad facros Ordines promovendos, ejus in Ecclesia simul convenientes, fervidissimo zelo commoneat, de specialis divina vocationis necessitate, ac puritate. intentionis , ut nimirum Clericalem honorem non affumant , nisi à Deo electi; eoque animo, ut ipsi, ac Ecclesiz sidelem cultum exhibeant. Inde, sive per se, sive per alium, ab ipsomet (in urbe verò, five à Nobis , five à Vicario nostro ) specialiter deputandum , ad decem dierum spiritualia exercitia , ante quemlibet ex sacris Ordinibus, feriò peragenda, cosdem applicare teneatur.

III. In-

III. Insuper singuli, ad Tonsuram, vel ad Ordines promoventi; quadraginta dierum præcedente intervallo, ad Nos scriptā supplicatione recurrant, sasta mentione de eorum Parochia, ut de eorum, vita diligenter inquiramus; exprimentes itidem: an circa interstita dispensandum occurrat?

IV. It verò Vicarii Foranei, Parochi, aut quos maluerimus alii, fecretò, clarè, nullàque verborum ambiguitate, ac fingillatim referant requifiti; an circa infrafcripta capita benè se habeant Ordinandi? Memores severissimis (si unquam hac in re ementiti fuerint)

fe, & à Deo, & à Nobis pœnis afficiendos.

### Quoad Clericali Tonsura initiandos.

An Clericali initiandus Tonsura ad studium sit propensus, & ingenio polleat, ad scientias, statui accommodatas, comparandas?

Cujulnam fit Indolis?

An Sacramenta frequentet?

An fit Ss. Sacramento, five exposito, five ad Infirmos deferendo devotus?

An soleat arma deferre, negotiis sæcularibus se immiscere, ludis illicitis, aut comædiis vacare?

#### Quoad reliquos Ordinandos.

An habitum Clericalem , & Tonsuram congruenter gestaverit i quicumque eos Ordines recipere intendit?

An Laicorum fervitio sir addictus, aut officio vili sungatur? An reverenter se gesserit erga majoribus Ordinibus insignitos? An per Plateas, & Officinas vagari solitus?

An cum laxioris vitæ hominibus conversetur?

An cum mulieribus cohabitet, & cujus atatis illa fint, and confanguinea, & in quo gradu?

An, & qualiter Ecclesiæ, cui fuit adscriptus, inserviat?

An Ecclesias frequentet, maxime cum Sanctissimum est expositum, sive ad Infirmos defettur; aut cum supplicationes, vel conciones habentur?

An, & quatenus Parochum adjuvet in doctina Christiana, aliis-que sacris functionibus?

An Sacramentorum ulum frequentet, & quoties quoliber mense, An soleat arma deferre, aut sacularibus se immiscere; illicitis ludis, aut comadiis vacare sive interesse, aut licitis publice?

V. Circa hæc omnia, secretâ informatione præhabitâ, si qui crunt, quos duxerimus ad examen admittere, per publicum proclama debis scilicitandum erit. Igitur tribus Dominicis, aut diebus sesus præcepto, inter Missarum solemnia Parochi, ex speciali nostrâ commissione, exponant Populo ipsorum Ordinandorum nomina, & desinderium. Quare omnibus, & singuilis, sub excommunicationis pena, mandetur, ut si quod noverint canonicum impedimentum, ratione

33 cujus fortasse ab Ordinum susceptione repelli debeant; statim denuncient. Quibus legitime peractis, Parochi, Vicariique locales scriptam testationem conficiant, declarantes; an aliquod, vel nul-

lum impedimentum fuerit oppositum?

VI. Ut autem Populis innotescat quidquid ex illorum testimonio; ejusmodi Proclamationibus inquiritur; explicent quandoque Parochi: Quinam sint; qui descut, aut vitio ab Ordinum susceptione arceantur; nempe Illegitimi; Stulti; Notabiliter desormes; Dæmoniaci; Lunatici; Bigami; Medicinæ attem exercentes absque indulto Apostolico; Insames, mortis; aut mutilationis Auctores; Qui officiumialiquod publicum administrarunt; & rationem adhue reddere tenentur; Qui Matrimoniis data side obligantur. Qui tulere sententiamacapitis; aut mutilationis membri. Qui aliquem Ordinem susceptiun; aut exercuerunt; cum Censuræ alicni Ecclesiasticæ subessent; Antestempus, sive per saltum promoti, Suspensi; Interdichi; Excomnumicati, & alii hujusmodi.

VII. Pofimodum ii Ordinandi ad examen nullatenus accedant, nifi fecum habeant literas teflimoniales, manu Vicarii, aut Parochi, ad noftram obtinendam fidem, figuatas, de iis, quæ mox enimerabimus. Præter hæc oportet, ut à Nobis specialiter vocati suerint; nec audeat unquam aliquis Intercossores precipiendis Ordinibus,

adhibere .

## Testimonia pro prima Tonsura, itidemque pro reassumptione babitus Clericalis.

De Baptismo, natalibus, & atate.

De vita, moribus, Doctr næque Christianæ frequente assistentia:
De Schola.

De sufficiente titulo Patrimonii, aut Beneficii, ad quod sit jam arctatus.

De denunciationibus factis in Ecclesia suz Parochiz.

Quòd non fit in Ecclesiasticis, aut Szcularibus Curiis de aliquo crimine inquisitus.

Quòd nullum cum Laicali Universitate, & Regia Curia debitumcontraxerit, vel si contraxerit, quòd ab eo, jam suerit ablolutus.

Quòd in Curia Ecclessassica, aut Sæculari non sic conventus, tanquam ære alieno notabiliter gravatus; et de aliqua publici osficii administratione rationem redditurus.

### Pro minoribus Ordinationibus:

De prima Tonsura, vel ultimo Ordine suscepto.

2 De vita, moribus, & habitus Clericalis gestatione.

De frequente perceptione Communionis.

De frequentia ad Doctrinam Christianam.

- B Dé éxercitio Ordinam susceptorum, & servitio præstito Ecclessi; cui fuit adscriptus, nisi studiorum causa absuerit. Ac etiam, quod nullum publicum gerat officiam; & si quandoque gesterit, quòd à Regio Censore, vulgò Sindicatore, absolutionem obtiquenti.
- 6 Quòd non sit in Ecclesiasticis Curiis de aliquo crimine inquisitus de De Schola.
- 8 De frequentia ad disceptationes de casibus conscientia.

#### Pro Subdiaconatu:

De ultimo Ordine minore suscepto.

- De denunciationibus in Ecclesia Parochiali, ut supra factis.
- 3 De pacifica possessione Patrimonii, sive alterius tituli, & frucuum inde perceptione.

De atate legitima.

- 5 De Ordinis suscepti exercitio, & servitio Ecclesia, cui suit adscriptus, jam prastito, & Clericalis habitus gestatione.
- 6 De frequentia erga Ss. Communionem, & Doctrinam Christianam

7 De natalibus, vita, & moribus.

De frequentia ad disceptationes de casibus conscientia.

De exercitiis spiritualibus, jam peractis.

10 Quod non sit in Ecclesiasticis Curiis de aliquo crimine inquistus;

### De Diaconatu , & subinde pro Presbyteratu.

1 De Ordine Subdiaconatus, vel Diaconatus suscepto.

Quod non sit in Ecclesiasticis Curiis de aliquo crimine inquisitus.

De denunciationibus , ut lupra factis .

4 De atate legitima, de exercitio Ordinis sacri, & servitio prastito Ecclesia, cui suit adscriptus, ac demum de reliquis, qua pro ad Subdiaconatum promovendis supra prascripsimus.

VIII. Hic opportune Parochis mandamus, ut in cestimoniis Baptismi diem, annumque exprimant, non arithmeticis notis, sed extensis dictionibus id significantibus.

1X. Porrò quale, quibusve subjectum legibus esse debeat Beneficium, aut Parrimonium, ad cujus titulum nostri fuerint promovendi; inferius loco suo disponemus.

X. Nemo absens dimissoriales à Nobis literas petere præsumat, nisi prius testationes Ordinarii loci, ubi residet, de vita, houesta-

te, ac Canonica habilitate ad Nos transmiserit.

XI. Quicumque in nostra Diecessi domicilium habentes, in alia benessicium Ecclesiasticum obtinuerint, si ad illius titulum, ab Episcopo, in cujus Diecessi est benesicium, promoveri petierint, literas à Nobis testimoniales (ad præscriptum constitutionis Innocentii XII. qua incipit Speculateres) impetraturi, examini coram Nobis (e.g. subjiciant, & de sufficientia benessicii ad congruam vitæ sustentationem, juxta taxam hujus Diecessis, Nos edocere tengantur.

E XII. Re-

XII. Regulares in Diœcesi commorantes, suorum Superiorum die mifforiales literas recenter expeditas exhibeant ; in quibus mentio fiar de Conventu, in cujus familia degunt; necnon nomen, quod in feculo habuerunt, declaretur; supplex quoque inseratur petitio dispensationis circa interstitia, ubi opus fuerit.

XIII. Qui verò, extra Diœcesim degentes, huc advenerint ordi-

nandi, præterea exhibere teneantur testimoniales authenticas literas. à Cancellario Episcopalis Diœcesis, è qua recedunt, subscriptas, quod nempe illius Dioccesis Episcopus Ordines non sit habiturus : idque, nisi sedes vacet, aut de Episcopi absentia Nobis plene con-

XIV. Postremò, quoad Ordinum exercitium, nemo exorcizare. audeat , fine nostra speciali licencia . Subdiaconi munus in Missa solemni Clericus in minoribus non assumat ; nemo primam Missam celebrare prælumat, nisi de ritu celebrandi sufficienter edocus, à Nobis, vel à nostro Vicario in scriptis facultatem obtinuerit, sub posna suspensionis, arbitrio nostro, duratura.

#### APUT XIII.

### De administratione, & usu Sacramenti Matrimonii.

I. M Atrimonii Sacramentum Sponsalia pracedunt; quibus jam...

celebratis, aliqua inter Sponsos consuetudo, mutuo conjugali amori excitando, fovetur. A facrofancto tamen hoc inflituto adeò descivit honestas, ac pudicitia, ut lacrymis dolorem, quem ex re tam absurda concepimus, haud exeguare possimus. Eapropter Parochos, Vicariosque nostros zelo exoptamus ardentes, ut diabo. licam hanc facrofan&i connubii corruptelam, tantopere invalescen-

tem totis viribus oppugnare contendant.

II. Hujus rei causa, expresse interdicimus, ne Sponsi, antequam matrimonium per verba de præsenti ineant, ullo, quantumvis honesto tirulo, se invisant, aut alloquantur ( præcipue ubi Sponsa. fortalse Vidua inveniretur ) nifi Parentibus , aut duobus , ex proximioribus, corum consanguineis, semper adstantibus. Qui si prafenti decreto detrectaverint obedire , poenam scutorum decem , ufibus piis, nostro applicandorum arbitrio, & decem librarum excultæcera, illicò incurrant. Cujus quidem pœnæ dimidium Sponía, dimidium Sponsus suz Parochiali unusquisque solvet Ecclesiz; imò pro au&z inobedientiz culpa, duplo pro fecunda vice, pro tertia triplo, & sic successive plectentur; & si, ob eorum paupertatem, non possint, dicis satisfacere poenis, carceribus arbitrio nostro mancipabuntur . Parochi verò , qui hujulmodi contravenientes , Nobis de. nunciare neglexerint, severa pariter mulca nostro arbitrio; & si opus fuerit, ipså etiam suspensione à divinis, punientur.

III. Ve-

III. Verum, si (quod damnabilius est) Sponsi anté Matrimonii cea lebrationem, sicentia penè maritali cohabitaverint, aut sub eodem pernocaverint (ecto), vel rem simul habuerint; sciant, se, ultraprædictas muscas, duplo tamen majores, proportione servata, carcere dinturniore esse plecendos.

IV. Czerum, ne, ullius jutis, aut facti ignorantiz pretextu; ist eludantur leges, przecipinus hujustnodi contrahentibus, ut instahoras vigintiquatuor, verbo, vel scripto, de sponsalibus jamjam ce-lebratis Parochum admoneant. Parochis verò mandamus, ut omnem conatum impendant, ne quid iniquum inter recentes Sponsos, ex nimia familiaritate suboriatur. Adeoque vigilent circa przescripta iis modis, quos casus ipsi particulares exigere videbuntur. Generaliter tamen è concione opportune, importune, arguant, observent, increpent vitum hoc in omni patientia, & doctină; idque saltemus, fingulis trimestribus. At przestim si sponsalium solemnitati interfuerine, Sponsis ipsis, & adstantibus, przesentis decreti dispositionem modeste, ac prudenter insinuent.

V. Nonnulle deterioris conditionis Femina audacter viros ad luxuriz oblecamenta, & interdum etiam ad copulam pelliciunt quandoque, vix tentare, in confenium, ac etiam in peccari confummationem facillime ruunt; că fraude, ut poftea, re ad noftrum Tribuald delată, agant contra Viros, & pro Matrimonio contrahendo, etfi fponfalia per publicum documentum non appareant. Huic impudenti verfutiz occurrere cupientes, Universi, hac Synodali constitutione., per Parochos frequentissime evulgantă, notum fieri volumus; quod propositis hujusmodi querelis, jus ita in nostra Magna Curia dicendum erit: ut Femina ipsa agentes, quandoque mulciis, quandoque

supplicies, plectende fint, attentis earum qualitatibus, commissique sceleris circumstantiis.

VI. Sponsalium dissolution nullatenus siat, nostræ Curiæ judicio non interposito. Caveant proinde Notarii, ne mutui consenus ad ea dissolutenda instrumenta consciunt, absque nostra sicentia; sub peenis arbitrio nostro. Tum Parochi, ubi nostra non accesserie declaratio de antecedentium sponsalium dissolutione, jam aliis desponsos, steu desponsa connubio non copulent.

VII. Sponfalibus initis, servatis alias servandis, quantocitiùs Matrimonium celebretur. Caveant ptoinde Officiales nostræ Magnæ Curiæ, necnon Parochi, Vicariique locales, ne erga Pauperes segniores siant, in ils, quæ cupiunt, documentis ad contrahendum expediendis.

VIII. Matrimonium futurum Parochus, sive Parochi, ad quos speciat, antequam in Ecclesia denuncient, Sponsos scorsim, primò marem, deinde seminam de proposito matrimonii, inter se ineundii, secretò interrogent, tum de eorum etate. Quòd si sortasse pubertatis annos aliquid suspicari possit ad libros Baptizatorum recurrant, idque gratis faciat. Si tamen in aliena Parochia ortum, habuerint, segitimas de baptismate teltationes ab iis exigant. Sponsos insuper moneant, ut videant ne Matrimonio, quod inter se contrahere volunt, aliquod obstet impedimentum. Videant igitur: An

36 alteri fidem aftrinxerint, aut jurejurando spoponderint ? An casticatis, religionisque votum ediderint? An aliqua inter eos accedat cognatio, etiam spiritualis, aut affinitas, usque ad gradum, a Triden.

tino Concilio prohibitum?

IX. Si verò Sponsi fuerint filii familias , hos Parochus valde cohortetur , ut Parentibus , sub quorum potestate funt , eum tribuant honorem , scilicet : quod illis , nedum invitis , sed nec quidem insciis , rem tanti momenti deliberent; nisi Patrem dissensurum effe. rationabiliter timeant.

X. De qualitate insuper talis propositi , Sponsos , seorsim tamen , fedulò, fecretoque explorent : an nimirum paterna, vel alia authoritate fuerit extortum ? præsertim si aliqua , circa libertatem contra-Aus, subiit dubitandi causa; quam si forte compererint , Nobis deferant ; ut contra quoslibet vim incutientes, juxta canonicas fanctiones procedatur.

XI. Inquirant præterea; an præcepto satisfecerint annuæ Communionis ? an de effentialibus Christiana doctrina capitibus notitia fine fufficienter instructi? Quibus præmiss, præcedente, in Urbe, nostri Vicarii mandato, in Diœcesi, Vicarii Foranei licentia, matrimonium

denuncient, ab eis contrahendum, servatis tamen sequentibus. XII. Inter Concives, qui domicilium non mutaverint, tribus continuis festis diebus, & de Ecclesiæ præcepto celebrandis, publicè in Ecclesia , vel in utriusque Ecclesiis , si diversæ fint Parochiæ , inter Missarum solemnia, ad normam Ritualis Romani, clara promulgentur voce, ut omnes percipere possint : quinam fint conjugandi ; ut fic facilius, si aliqua subsint impedimenta, detegantur. Quò verò Populus ejulmodi impedimenta non ignoret, ea, bis in anno, Pa-

\* In Append. rochi, juxta formam, quam dabimus in Appendice, \* exponere non Tit. 5.

graventur. XIII. Quòd si recens Sponsi, aut alter eorum, ex una, in qua. domicilium fixerunt, ad aliam Parochiam commigrarint; in utraque

Parochia, è qua, & ad quam, denunciationes volumus proponendas. XIV. Inter Exteros, necnon, & inter Concives, quorum alter, fex menses à loco, non tamen à Diœcesi detecerit, non denuncietur matrimonium; nisi præmissis Sponsorum declarationibus, coram unius. cujusque Vicario recipiendis, ac testibus de eorum libertate produ-

\* In Append. Tit. 6.

&is , ad normam Instructionis ( quam in Appendice \* deducemus ) facræ Congregationis Eminentissimorum , & Reverendissimorum DD. Cardinalium Inquisitorum contra hareticam pravitatem ; quibus testimoniis ad magnam Curiam Episcopalem transmissis, expecteur omninò ejusdem rescriptum.

. XV. Vagorum, necnon eorum, qui fuerint alienæ Dicecesis, quin, & Concivium, quorum alter in aliena Dicecesi sex mensium moram duxerit, matrimonia non promulgentur, nisi Vicarii, aut Parochi, re ad Nos delara, à Nobis, vel Vicario nostro id faciendi obtinuerint potestatem.

XVI. Conjugia quaque cum Viduis, quorum primi Conjuges alibi defuncti fuisse creduntur, minime denuncientur, nisi de corum

morte

morte sufficienter investigetur . Quapropter volumus , ut Vicarii las calis cuinfcumque facultas accedat; visa prins Parochi testatione. ubi mors infra Dioccesim contigisse dicatur ; ubi verò extra Dioccefim , noftræ M. Episcopalis Curiæ deliberatio expectetur .

XVII. Ubi Clericus matrimonium spoponderit, ad denunciationes non procedatur , nisi , aut habitum de nostra licentia dimiferit . aut de eo retinendo fuerit in nostro Tribunali legitime provisunt. præcedentibus probationibus, aut solemnitatibus à Tridentino Con-

cilio præscriptis.

XVIII. Qui matrimonium , per verba de præsenti , tribus non à præcedentibus denunciationibus ( nist suerit super his à Nobis , ju-tis de causis dispensatum ) aus suerint contrahere , centum unciarum pæna punientur. Quod si his solvendis pares non fuerint, aut omninò relaxata, aut in partem remissa mulca, carceribus ad annum, se noverint mancipandos.

XIX. Ubi aliquod impedimentum fuerit Parocho detecum, Vicario nostro in Urbe , in Diocessi Vicario loci deferat statim . Interea ad ulteriora non procedat, donec à Nobis, ea de re in scriptis consultis, Vicarius iple, cuja intererit consulere, responsionem obti-

neat , eique Parochus obtemperet .

· XX. Qui autem dolose impedimentum aliquod revelare præsumplerint, præter pænas Falfi à legibus inflictas, excommunicationis fententiam iplo facto incurrent . Qui subjicientur quoque , non exponentes ante Sacramenti celebrationem vera , que sciunt , impedi-

menta, si que fuerint, de quibus quisquam dubitet.

XXI. Pramissis denunciationibus, si nullum obstiterit impedimentum, protrahatur matrimonium inter Concives ( quorum neuter fex menfium alibi moram duxerit ) faltem ad diem a postrema denunciatione peraca. Non tamen differatur tandiù , ut novum aliquod possit interim suboriri impedimentum. Ideoque, si non fuerit, infra duos menses celebratum, ter iterum denunciandum effe decernimus. Parochus verò, qui post duorum mensium lapsum, novis nonpræcedentibus denunciationibus, nuptiis affiftentiam præftiterit, uncias decem omninò exsolvet .

XXII. Si Contrahentes ad duas eiusdem Oppidi spectant Parochias, matrimonium ante Parochum Sponia celebretur, exhibito priùs eidem alterius Parochi testimonio, quod tribus denunciationibus in ejus Parochia præmissis, non fuerit impedimentum opposi-

tum, sub pæna unciarum decem.

XXIII. Verum, quò ad Exteros, aliosque, de quibus num. 13. 14. & 15. locuti fumus, expectetur omnino licentia noftra, vel Vicarii Generalis, præcedentibus testationibus de impedimento, post trinam denunciationem non oppolico, quas testationes Vicarii Foranei , sub pœnis , arbitrio nostro , teneantur , una cum literis responsalibus, statim, & saltem infra horas vigintiquatuor transmit-

XXIV. Accedentes, pro aliquo impedimento, dispensatione Apo-Rolica, nostri Vicarii partes erunt, seriò discutere: an verè concurrant omnia, quorum intuitu fuerit talis dispensatio concessa ? Parochus verò intelligens, aliquos ex suis Parochialibus ejusmodi dispensationem petituros, eos utiliter admoneat, ut seriò expendant : an re verâ, coram Deo, justa sit causa eam impetrandi ? An in petitionibus vera narrentur? Et quod spe facilius dispensationem obtinendi , carnaliter se cognoscere non audeant ; imò , & quòd crimen hoc dispensationi ipsi nullitatis afferet vitium.

XXV. Extra Ecclesiam, nisi de licentia nostra, aut nostri Vicarii, non contrahantur matrimonia. Tunc verò Parocho duplicentur Jura, eique debeantur , si quæ allata fint luminaria.

XXVI. Sicubi, justis de causis, à tribus denunciationibus pramittendis fuerit à Nobis dispensatum, vel necessitate nimium urgente, alias fuerint omissa, mutuo jam dato consensu, contrahentibus Vicarius cohabitationem interdicat, eamque sub pænå carceris, donec denunciationes ipfæ postmodum suppleantur, prout omninò supplen-

das esse mandamus.

XXVII. Idem assensus Sponsi, & Sponsa, Sacramentali confessione pramisa, non per nutus, & figna, sed per verba, expresse significantia præbeatur, id advertentibus testibus, Paro ho notis, juxta Conc. Trid. decretum, adhibendis. Quo quidem affensu recepto , Parochus coldem admoneat; quam fancte fit Matrimonii Sacra. mentum pertractandum, quanta modestia nuptiæ celebrandæ, quanto pudore, quantaque concordia seseinter Sponsi servari debent ad invicem. Idque non voluptatis causa, fed pro gignendis Christi adoratoribus fuisse ad Sacramenti dignitatem evecum. Quoniam verò multi irrepfere abusus, quibus turpis concupiscentia, etiam inter legitime conjugatos, peccatum adinvenit, cum non possint illos Parochi hæc vitia vitanda palam docere, id non omittant in Sacra. mento Pœnitentia, cum primum occasio sele obtulerit. Moneant infuper, quod quantocitius benedictionem in Ecclesia Parochiali recipiant, Misse pro eis celebrande, interessentes, non tamen sub umbella, vulgò baldachino, prout invaluit, quibusdam in locis, abusus, quem omninò abolemus, sub pœnis contra Parochos arbitrio nostro. infligendis.

XXVIII. Licet poffit, ex speciali commissione Parochi, in scriptis danda, celebrari, coram quolibet Presbytero, mutuus sponsorum consensus; nemo tamen Parochorum, audeat id, fine licentia nostra Regularibus committere; sub poenis nostro infligendis arbitrio.

XXIX. Antiquæ folemnium Nuptiarum prohibitiones, quas ab Adventu Domini, usque ad diem Epiphaniz; & à Feria quarta cinerum, usque ad Ocavam Paschatis inclusive, sacrolanca renovavit Tridentina Synodus, diligenter, ac severè custodiantur, sub pœna interdicti ab ingressu Ecclesia .

XXX. Qui clamoribus, aut illusoriis cantilenis secundò Nuptas, etiam nocturno tempore irriferint , unciam unam finguli persolvent . XXXI. De matrimonio jam celebrato fiat annotatio a Parocho,

juxta ea, quæ inferiùs hac de re decernemus.

XXXII. Si Conjuges aliquando, absque legitima causa, à sacris CanoCanonibus permissa, ac Ecclesia judicio probata, a communi habitatione discesserint , studeant sedulò Parochi , vel per seiplos , vel aliorum opera, ut ad pristinam revertantur vitæ societatem ; & nisi profecerint, rem ad Nos deferant, ut damnabilem contumaciam. opportunis compelcamus remediis.

XXXIII. Si autem quis execrandis, ac damnatis artibus, quod ablit, maleficia ad conjugis erga conjugem odium conciliandum., perverse moliatur, aut quovis modo iis patrandis confilium, mandatum , vel auxilium præftare aufus fuerit , latæ fententiæ excom-

municationem, fe noverit incurfurum.

XXXIV. Tandem, si quis, ex aliena Diœcesi profectus, ad noftram pervenerit, aliquam fecum deferens mulierem, testationem. Matrimonii (præfertim fi aliqua irrepferit fulpicio) Parocho demonstrare teneatur. Quod si renuerit, is Vicario loci referat, qui Nos hac de re certiores facere curabit, eos interim lejungendo.

#### CAPUT XIV.

#### De Celebratione Missarum.

J. S Ciant in primis nostræ Diæceseos Sacerdotes, eos, quos nostra M. Curia persequitur pro aliquo crimine semiplene probato. pendente processu, esse à Misse celebratione suspendendos. Deinde nullibi ad Missam celebrandam admittantur Extert, aut Vagi, testimoniales literas sui Ordinarii à Nobis, aut à Vicario nostro Generali recognitas, non exhibentes. Quòd si ad aliquem Diœcesis locum appulerint, non verò in Urbem, easdem Vicario loci, ac etiam Parocho exhibere teneantur, qui ad mensem dumtaxat celebrare indulgebit. infra quem curent Sacerdotes prædicti à Nobis , vel à Vicario noftro, ejulmodi obtinere licentiam. Id autem, lub pænis, nostro infligendis arbitrio, contra Vicarios Foraneos, & Parochos, aliter permittentes, omninò servetur.

II. Quoniam verò ejulmodi decretum novimus ubique vigere, nemo ex nostris se extra Diœcesim conferat, absque literis testimonialibus, nostrå, aut Vicarii nostri subscriptione firmatis. Quas si negle. xerit, noscat se literis nostris instantibus, ab Ordinario loci sacrisi-

cii oblatione effe privandum .

III. Cum Regularibus alienigenis, in Ecclessis nostræ Jurisdictionisubjectis, eadem adhibeatur cautela. His videlicet sacrificium peragi non permittatur, nisi authenticum suorum Superiorum, aut nostrum,

five Vicarii nostri exhibuerint testimonium.

IV. Missam Celebraturos seriò monemus, & obsecramus in Domino, ut ad tantum Sacrificium, etiamfi confcientiz ipforum dumtaxat venialia sese offerant, expiatione sacramentali se præparent, quant decernimus, non faciendum ab iildem, facris vestibus jam indutis.

V. Accedant autem ad celebrandum ( nisi in Ecclesiis ruralibus celebrare contigerit ) vestibus talaribus induti , non secus, ac Diaconus »

tonus, & Subdiaconus folemni ministraturi Sacrificio, sub pona scutorum quinque, & aliis arbitrio nostro . Sub quibus mandamas quoque Sacriftis denegationem facrarum vestium , succincto indutis habitu , ficuti & iis , qui decentem capitis non deferent tonfuram. vel calceos nigros, aut quos fatis immundos, priùs detergere noncuraverint.

VI. Pias, ad præscriptum Rubrica, præparationes flexis genibus non omittant . Vereantur proinde Universi , clamores in sacrario excitare; importunos habere fermones; tabaccum fumo, aut in foliis fumere; facris vestibus ad altare indui; Missasque per singula, ut opus fuerit, non prænotare, & hostiam in patena non prædisponere; aliaque ad Missam necessaria non praparare, sub ponis nottro infligendis arbitrio.

VII. Si qui, ex rubricarum impericia, Missas celebrando, defecerint , aut præ nimia celeritate facras Mille ceremonias perturbaverint, aut quoquo modo, ex inveterata confuetudine, verba omiferint, à Parocho ad Nos deferantur, eorum instructionem omninò curaturos.

VIII. Celebranti affistat Minister, qui saltem Dominicis, festisque diebus, in Parochialibus, & in Ecclesiis Sacramentalibus sit Clericus superpelliceo , & talari veste indutus , à Parocho alternatim. deputandus. Cateris diebus, aut in reliquis Ecclesiis, is saltem ministret, qui, & corporis gestu, & habitus nitore pietatem, ac decorem præseferat. Sit hujus rei praxi instructus, apte, integre, opportuneque respondens, & per Ecclesiam non circumvagans. Sacrista. interim curet, ne in Altari, in ono fuerit Sacrificium peragendum pelvim , urceolos cum vino , & aqua , & abstersorium deesse , vel ad modicum tempus, contingat.

IX. Absint omnino Mulieres ab altaris cancellis. In Missa celebratione Sacerdores à seipsis sucum omnem vanitatis expellant, omnem modestiam oleant, & gravitatem : in celebrando non properent . coremonias non confundant, & faltem hore trientem, tremendum hoc facrificium peragentes, studiosissime impendant. Nemo, quocumque in gradu, vel dignitate constitutus, comam fictitiam, pileolum, aut annulum , absque speciali Sanca Sedis indulto , gestet in actucelebrationis. Nemo in Miffis privatis fine duobus saltem cereis luminibus celebrare audeat . Nemo, argenteo cratere, & aquali, aliis Personis, præter Ministrum, adhibitis, etiam in prima Missa, manus ad Altare abluat, abstergatque, sub ponis nostro infligendis arbitrio.

X. Ne verò concurrentium Sacerdotum ad celebrandum copia, ordinis turbatio ulla contingat, Parochi in suis Ecclesiis, Missas celebrandas , spectata Populi commoditate , toti tempori prudenter di-Aribuant ; horas cuiliber opportunas præscribant ; ac ideired tabellam , hujus distributionis , singulis mensibus prudenter mutandam, in facrariis affigant , constituantque , fi fieri poterit , unam faltem Missam, sub auroram, alteram prope meridiem, celebrandam. XI. Potissimum urget Parochos, saltem diebus Dominicis, ac se-

fis de przcepto, debitum pro ovibus fuis, facrificium offerendi; acin proin propriis Ecclefiis non omittendi, iildem diebus, Miffas folemnes. Eos ideirco folicitos volumus, ut Parochianos admonent, quatenus ad Ecclefiam, quæ eorum mater est, tunc saltem temporis, frequenter accedant, ut inter Miffarum folemnia verbo Dei pascantur; Fidei Christianæ rudimentis, aliisque animarum saluti necessaris præceptis erudiantur; ad Ss. Sacramenta religiosias percipienda instituantur; ac denique ad eorum frequencem usum in dies magis instammentur. Tum etiam ab iisdem Parochis audient: qui dies festi, quæ vigiliæ, quæ jejunia servanda, quæ supplicationes, ordinationes, indugentiæ, jubilea; quæ Matrimoniorum denunciationes; ac tandem, quæ, justu nostro, vel monito, sint pro ratione temporum ad diligentiorem animarum institutionem promulganda.

XII. Ad ejalmodi Millam folemnem, Clericos omnes suz Parochiz Parochus adigat. Qui in sacris sunt constituti, Subdiaconi, & Diaconi munus exercere teneantur. Simplices Sacerdotes, saltem seç stis solemnioribus, ne desint. Eorum porrò, ac przsettim Clericorum catalogum Parochus omninò describat, ac teneat. Tum si corum numerus omninò inperfluat, cos, in binas classes, quarum quz-libet saltem sindenario conset numero, distribuat alternis vicibus infervituros, prout in Vistatione nostra providimus. Si qui contumaces suerint, singulis quadrimestribus ad Nos deserantur, pæna catceris ad mensem, aut aliis, Nobis benevis, o omninò plecteudi, nec ad ulteriores ordines promovendi, prout alias decrevimus.

XIII. Missa verò interessentes, necnon divinis Officiis, aut supplicationibus, superpelliceum mundum talaribus vestibus superimponant; caveantque, sub penis arbitrio nostro, ne succinco habitu utentes, ejusmodi superpelliceum induant, quod indecentiam sapit.

XIV. In Ecclefiis minoribus, seu, que filiales vocantur, Missa solemnes (si que celebrari poterint) aut integră horă ante Missa Parochialis cantum, aut postquam in ejusmodi Missa, species Eucharistice elevate sterint, inchoentur; compostă, cum Parocho, alteratră temporis differentiă. Exceptis tamen Ecclesiis Collegiatis, in quibus Missa solemnes uniuscujulque Officii horis accommodari debent. Huic decreto qui non obtemperaverint duplicis uncie poenă cogentur.

XV. Ad hæc: In Oratoriis privatis, ac in Ecclefiis ruralibus Misse non cantentur. Qui in domesticis Sacellis privatim suerit celebraturus, conditiones facultatis Apostolica, & nostra approbationis sciat; earunque limites non excedat. Admoneat præterea Perfonas ibidem Missa audituras, ut non familiari, sed decente, compositoque habitu, conveniant.

XVI. Eo in altari, in quo erimus etiam privatim celebraturi, cuicumque Sacerdoti, in quacumque dignitate, vel gradu conflictuto, eo die, celebrate non liceat, nifi noftra facultas accefferit.

XVII. Nobis Pontificalia celebrantibus, mandamus, ne in cateris Ecclefiis ara campana pullentur; neve in ecadem Ecclefiâ privatim eodem tempore quis celebrare prælumat.

XVIII. In iis quoque Ecclesiis etsi publicis, privatis tamen.

nonnullorum domibus contiguis, ad quas aditus patet per domorum earundem receffus, aut per fenestellas, abique speciali sacra Congregationis indulto, aut pivilegio, Nobis exhibendo, aut alias quocumque legitimo jure, nemo audeat Millæ facrificium celebrare, donec penitus aditus iple , aut fenestella , non amplius aperienda .

occludatur .

XIX. Interim tamen mensis unius à die publicationis Synodi terminum præfigimus, ut hac fuper re, fi quid Juris, aut privilegii allegari possit, proponatur: Parochis, Vicartisque localibus ad Nos referentibus, fi que in Diecesi, ejulmodi Ecclesie occurrant : quo elapfo, legitimis juribus ad Nos non deductis, ad fententiam excommunicationis majoris, contra domorum ejulmodi Dominos, vel etiam abolitionis Ecclesiæ conftructe, vel suspensionis contra Sacerdotes ibi celebrantes, vel alio modo, prout Nobis, magis expediens virum. fuerit , procedatur , nisi aditus occludatur omnino.

XX. Missa ab aurora ad meridiem protendantur, excepta noche facratiffima Nativitatis Domini; qua noce unica folemnis Miffa in Ecclesiis ubi divina peraguntur Officia, celebretur; quibus comple-

tis, fores occludantur.

XXI. Hac in re omninò fervatum volumus Decretum, jampridem 3 Nobis editum , ut diebus hebdomadæ majoris , Sabbato San-&o præsertim, omnibus in Ecclesiis, etiam majoribus, vel Collegiatis , non protrahantur ultra meridiem Ecclefiasticæ functiones , lub pænå unciarum quinquaginta, ab eis, per quos steterit, solvendarum.

XXII. In nullis Ecclefiis, etiam Regularium ( ni fpecialis fuffragetur Apoltolica voluntas ) extra nocem Dominica Nativitatis, ce. lebretur ante auroram Mista solemnis , sub poena interdicti Ecclesia,

alifque à jure statutis .

XXIII. Sacerdotes (eriò monemus, ut faltem diebus Dominicis, & feilis de præcepto , Missam devote celebrent ; quod fi abique justa causa diebus tolemnioribus celebrare omiserint , ad Nos deferantur pænis arbitrio nottro subjiciendi.

XXIV. Rectores Ecclesiarum, si nullo alio tenentur Missarum one. re, in fundatione adjecto, vel alias ex consuetudine inducto, die festo saltem Sancti Titularis, Missa Sacrificium, pro anima Fundato.

ris Ecclefix applicare non prætermittant.

XXV. Qui titulo Beneficii, aut Cappellania, five collativa, five laicalis , Mittarum tulcipiunt onus , quanta fieri possit integritate. præscriptas in fundatione Missas, sicuti & Ecclesia, Altaris, temporis, caterorumque circumstantias adimplere curent, sub poena, pro qualibet, etiam quoad circumstantias, inversione, scutorum quinque.

XXVI. Hujus rei causa præ oculis habendum, ac quater in anno, per partes, in Disceptationibus casuum conscientia explicandum, ut jacet, volumus, decretum, quod in Appendice \* propo-, nemus, fœlicis recordationis Innocentii XII editum decimo Kalendas Januarii, anno 1697.

In Append-Tit. 7.

> XXVII. Ne prætextu defectus cereorum, suppellectilis, hostia, & vini , que à Sacrifts (ubministrantur , præscriptus diminuatur Misfarum

farum numerus; prohibemus, ne Rectores Ecclesiarum , præsertim; fi ez aliunde fint reditibus provifz, quidquam a przfatis Sacerdotibus exigant. Quod fi ad hoc nullatenus Ecclefiæ suppetant vires, ad Nos recurratur, pro Ecclesia, & Regionis conditione, prascri-pturos; semper tamen, & quoad prasens, omninò volumus, quòd finguli Sacerdotes ex hostiis, & vino deferendis eximantur.

XXVIII. Onera perpetua Missarum, in Ecclesiis Nobis subjectis, juxta nuper laudatum Innocentii XII decretum, non acceptentur fine nostra, aut nostri Vicarii licentia, in scriptis obtinenda, pramiffisque documentis, quod reditus injuncto oneri ita correspondeant, ut pro qualibet Miffa , nedum diebus festis , sed etiam profestis , taxari valeat frucus ad rationem tareni unius, & dimidii -

XXIX. Ubi pecunias pro onere perpetuo Missaum assignaverit quisquam, penès arcam capitalium ( de qua suo loco ) ex quantocitius deponantur. Quod fi pecunia non erunt, sed bona mobilia, aut sele moventia, exquisita diligentia in Repertorium redigantur, cujus exemplo ad Nos misso, expectetur nostra deliberatio circavenditionem eorum , servatis iis , quæ servari debent. Postea pretium ex iis perventurum, in arcam fimili modo mittetur cum cateris pecuniis, ut possint, nostra approbatione interposita, in bonis sta-

bilibus, seu censibus collocari.

XXX. Caterum pro Missis manualibus stipendium, ad rationem tareni unius, prout moris est, duximus taxandum, pensata tempo-

rum calamitate. XXXI. Ut autem omnis negligentia, seu fraus, qua piæ Missarum dispositiones depereunt, & divinus cultus diminuitur, penitus eradicetur; aut detecta, severe puniatur. Parochis omnibus, Ecclefiarum Recoribus, Monasteriorum, ac Confraternitatum Admini-Atratoribus, & cateris , fi qui fint alterius nominis , graviter pracipimus, quòd Missarum onera, quoad fieri poterit, redigant in catalogum. Quapropter fingulos Cappellanos, ac Beneficiarios, scilicet unusquisque suos, juvamen, notitiasque impetraturus adeat, & nisi-velint impertiri, Vicarii localis ope compulsurus; vel Vicariis nimis blande se gerentibus, ad Nos conscripturus. Sciscitabitur ab iifdem titulum, ac instrumenta, vel saltem eorum indicationem, quæ à præfatis Cappellanis, ac Beneficiariis ultrò offerenda effe volumus, sequente eorumdem obtestatione juramento firmata, quod, ultra data, nulla alia superest eis notitia, vel scriptura ad rem hanc faciens. Sic, aliisque adhibitis diligentiis, & quoad potest, perquisitis, & inspedis scripturis, in quibus Missarum, ad cujusque Ecclesiam pertinentium, fundationes continentur, Catalogus diligenti, ac expedita methodo, statim efformabitur. Ex eo Tabellam in sacrario publice, perpetuòque videndam unusquisque eruat, in qua dilucide, copiose, ac diftincte onera Miffarum enumerentur ad normam inftructionis, quam dabimus in Appendice. \* Id autem fiat infra duos menses à \* In, publicatione hujus Institutionis; & infra alios duos menses, ejusdem Tit. 8. tabellæ exemplum, foliis instar libri dispositum, ad Nos, vel ad noftrum Vicarium Generalem transmittatur, sub gravislimis poenis ar-XXXII. Plubitrio nostro infligendis. F 3

XXXII. Plures etiam fiant distincte de hujusmodi oneribus note in uniuscujusque Ecclesiæ Codicem peculiarem distribuendæ hoc modo : Sit in Codicis summa pagina titulus unius oneris, seu Beneficii, seu Cappellaniæ, juxta præfatum tenorem Tabellæ conceptus, cum nomine Sacerdotis, cui onus ipsum incumbit. Tantum exinde relinquatur spatii, ut scribendis quotidie Missis per annum sufficiat. In sequente postmodum pagina alter titulus, eodem modo, describatur, ac aliud sufficiens spatium relinquatur; sicque deinceps. Celebrată igitur Missa, qualibet præfixa die, statim post celebrationem, nunquam verò ante, Sacerdos ipfe, five principalis, five subflitutus, celebrationis testimonium describat, sub talem diem, menfem, & annum, pro ut in promissa instructione melius explicabimus. Caveant igitur Sacerdotes, ne quid fallum exprimant, etiam quò ad circumstantias loci, vel temporis, sub poena suspensionis à divinis, iplo facto incurrenda. Ac insuper, ob hoc, Sacristis injungimus, ne Codicem ipsum Sacerdotibus descripturis credant, nisi postquam celebraverint Missam; sub pœna arbitrio nostro taxanda.

XXXIII. Porrò sciant Universi, quòd celebratarum Missarum numerus, cum onere cuilibet Sacerdoti annexo conferendus, ex hoc Codice solummodo eruetur. Sic cognoscetur: an, elapso jam anno, quilibet suum debitum adimpleverit è nullo ad alibi celebratas, vel notatas Missa habito respectu. Adeoque agnoscant, quòd alibi descripta, velut non celebrata habebuntur; ac ideireò ad iterandam celebrationem compellentur, ultra solutionem scutorum quinque usibus piis applicandorum pro prima vice; & acriorem vindistam pro austa ino-

bedientiæ culpå.

XXXIV. Alio quoque in Codice pariter in facrario retinendo, adnotentur, fiqua fuerint Missa pro eleemosynis manualibus, & Missa nulli Ecclesa addicta, qua vulgò vocantur ad libitum. Ii tamen. Codices caute custodiantur, singulis annis, à Censore Missaum. (quem Tunstatorem appellant) recognoscantur; & quos defecisse compererit, ad Nos referre curabit.

XXXV. Moneant Parochi in fuis concionibus Populum fibi commissum, ut tanto assistens Sacrificio, tali religione se componat extetius, ut interiorem mentis pietatem ostendat. Nec sinant, quemquam adeò incomposito habitu, ut irreverentiam videatur habere,

ad Sacrificium accedere.

XXXVI. Denique abulum quibuldam hujus Diecess in locis vigentem, quò Vidux, & Defundorum consanguinex, Dominicis, ac festis de præcepto, Misse facrificio, longo temporis intervallo interesse erubescunt, compescere satagentes, Parochorum conscientias oneramus, quatenus illas admoneant, de hujus præcepti obligatione, acque ad illius observantiam hortentur.

·注意·注意《注意》

### CAPUT XV.

#### De Divinis Officiis.

I. E Celesiastica Hymnodia, tametsi opus sit excellentissimum, si necessariis tamen careat conditionibus, nequaquam Altissimo, qui modum operis attendit magis, quam opus ipsum, placere poterit. In Choro ergo observentur, in primis accuratissime sequentia, qua alias praecripsit zelantissimus Ecclessa Mediolanensis Praesu.

II. Omnes in Choro, ut temporis ratio postularit, alternis vici-

bus canant , recitent , attenteque audiant .

III. Id non curfim, non perturbate, non ofcitanter, fed leniter, diffinche, ac fludiose faciant; ac una Chori ala non incipiar, nifi altera expleverit.

IV. Pro temporis, & officii ratione, juxta institutum, & morem Ecclesiæ sedeant, stent, genussedant, caput aperiant, & submittant, exteraque id generis exequantur; omnes verò æque idem saciant.

V. Facessat somous, risus, joci, rixe, colloquia, nec surgant in Choro, vel Ecclesia, neve locum mutent, nequidem occasione genusectendi, extra Rubrice prescriptum.

VI. Ubi communi officio cæteri operam dant, privatim officium

nemo recitet; nec literas, libros, aliave scripta legat.

VII. Non exeant, nisi divino Officio expleto, si tamen necessitas

aliàs non coëgerit.

- VIII. Si cum divina celebrantn Officia, Sacrifta, vel Clerico interdum per Ecclefiam fit necessario incedendum, graviter, & modeftè id faciat, neque cum ullo sermonem habeat, aut altiore voce, aut de rebus inanibus.
- 1X. Chyrothecis insuper, vel manicis pellitis non utantur in... Choro, nec pileolum, vulgo berrettino, retineant, coram Augustissia os Sacramento.
- X. Unusquisque proprio sedeat in stallo; pulvinari, strato, vel genusexorio, ad cujuscunque Dignitatis, auts Canonici usum, omninò interdictis, sub pona suspensionis à divinis, alissque arbitrio nostro.
- XI. Laici quantum seri potest, à Canonicis, & Clericis in Choro psallentibus, sejungantur, nedum in Ecclesia Cathedrali, sed & in Collegiatis, & in Ecclesiis Parochialibus.

XII. In iis libri ad psallendum necessarii non desint. Designator, seu caremoniarum Magister pro singulis ejusmodi Ecclesiis deputetur.

XIII. Qui Designator ad Dei laudes diligenter celebrandas, juxta rubricas, ac caremoniale jussu Clementis VIII, ac deinde Innocentii XII typis editum, incumbat; cui propterea cateri in iis subditi, atque ad nutum obedientes esse debent.

XIV. Sicubi in divinis Officiis musicus cantus adhibetur is talis omnino sit, ut non voluptatem, sed pietatem, ae devotionem excitet. Organa, cateraque instrumenta non pulsentur tempore Adventus , & Quadragefima , festis dumtaxat , & Dominicis tertia Ad-

ventus, & quarta Quadragesima exceptis.

XV. Caveant omnes, ne in Lytaniis majoribus, aut Beatæ Mariæ Virginis, Sancti, aut Sanctæ alicujus, nequidem Patroni, nomen addatur, prout abuíus nonnullis in locis obrepit, sub pænis arbitrio nottro.

XVI. Ut ab Ecclesia Dei omnis indecentiæ ansa divinorum Officiorum occasione amoveatur; & indecorum omne eliminetur; decernimus: nullas in eis, noce, obeundas esse functiones. Quodqueanulla solemnitas, ante Solis ottum, aut post Solis occasum, peragatur; sub peenis arbitrio nostro instigendis; exceptà, ut præmonutmus, nocte Nativitatis Domini.

XVII. Iis, qui cùm Choro addici non fint, in facris tamen funt constituti, aut congrua ad onus beneficia possident, si divinum Officium persolvere omiserint, poenas à sacris Canonibus, & Bullis

Apostolicis inflictas comminamur.

"XVIII. Denique priftinam Fidelium pietatem, quæ illustioribus in locis adhuc viget, in nostram Diecessim invehere magnopere defideramus, scilicet, ur Fideles ad divina Officia, in quibus corum causa, nempe æterna salus, agitur apud Deum, diebus præsettina, festivis frequenter conveniant. Quamobrem populos universos enix eò obsecramus in Domino, ac à Parochis sæpiùs hortandos esse volumus; potissimum, quòd ipså divinarum landum devotâ modulaetione, ad pietatem, ac devotionem pariter excitandos speramus.

#### CAPUT XVI.

# De sacris supplicationibus?

I. Cclessatico ritu, seu ad præscriptum Ritualis Romani, supplia Cationes, sive solemnes, quas vocant Processous peragantur. In eidem incedant Sacerdotes, & Clerici veste talari, ac superpeliceo mundo induti, tonsuram, & Clericale biretum in capite deferentes, & chyrothecas, slabellos, sfores, aliastve vanietais species, omninò à se absicientes: sub præcedente Crucis signo, juxta consuetudinm, à Clerico deferendo, tunica talari, & superpelliceo pariter induto, sive à Subdiacono, albà, ac tunicellà ornato, ut à Rubricis præscribitur, inter duos Acolytos, candelabra cum candelis accensis gestaates.

II. Is in supplicantium agmine servetur ordo, ut juxta proprium gradum, susceptique Ordinis antiquitatem unusquisque incedat, Designatore, seu Cæremoniarum Magistro, aut alio, ad quem jure specata, singulos disponente. Quod si quis alterum ausus suerit præce-

dere, cum non debeat, arbitrio nostro poenas incurret.

III. Laici famulantes, ejulmodi supplicationes non perturbent; sed tantum à latere, si opus suerit, progrediantur. Concurrant quoque Regulares, prout jure tenentur, & Constatres lineo sacco in-

47

duti, bucculă, vulgo Visiera, ad os demissa, ut vultus operiarur, sub pœnis arbitrio nostro.

IV. Si quæ circa præcedentiam inter eos excitentur discrimina, ad Nos deferantur, quamprimum, rationibus utriusque partis hine-

inde perpensis, in nostro Tribunali, dirimenda.

V. Quod si intempestive oriantur, ad eliminanda scandala, ae fervanda Partium jura, protestationis astum coram Telibus emittant. Dein evangelicum scantaes documentum, Partium altera alteri cedere, & vicissim, non erubescat; novissimumque occupare locum unaquaque contendat. Qua si postea in judicio deteriorem sortem fortassis habebit, nullum ei dedecus resultabit, imò pro modestia, commendabitur; si tamen meliorem obtinebit, cum modestia decore vistoria gloria copulabitur; secus amba recedere à supplicatione.

VI. Qui antem hujulmodi supplicationes turbare ausus sucrit, in illis tumultuando, rixas & contentiones suscitando, aut hujus generis impedimenta interponendo, carceribus mancipatus trimeltre spatium explebit. Et gravis punietur, si graviorem vindicam pofulabit excessus. Auriga, seu curruum Ducores, nec illas intervertere, nec quocumque modo aditum ad illarum cursum restringere audeant. At in setto Corporis Christi, cjusque odavo die, post datum ab Ecclesia signum, nulla Rheda, nullumque Carpentum per

Urbem permeet, sub pænis arbitrio nostro.

VII. Universt insuper, & presentim Confratres, ejusmodi supplicationibus interessentes, armis muniti, vel armatis à latere stipati, accedere non presumant, sub pœna unciarum decem, pro quoliber Confratre, vel pro quolibet à latere adstante, sive sit Ecclessaticus, sive Secularis.

VIII. Caveant quoque, ne in ipso incessu commessationes, aut compostationes exerceant ullas, nec ex composito agmine declinent, peque cujusquam domum ingrediantur, sub pecnis arbitrio nostro.

1X. Ultra supplicationes à Jure prascriptas, aliasque in solemnitate Patroni principalis (sive die proprio, sive de nostra licentia, in alium translata) laudabiliter introductas, nemo in Urbe, aux in Diocecsi alias instituere prasumat, absque nostră, aut Vicarii nofris facultate, trigiata ante dies postulandă, a tr maturiore à Nobis consilio procedatur. Regularibus autem, qui secus facere attentaverint, nisi eis speciale Sedis Apostolica suffragetur indultum, interdicti pecana imponimus; nostra verò subjectis jurisdictioni muldam unciarum decem; in quam praterea incidet Vicarius loci, si ipse tales haberi supplicationes licitum secerit, aut saltem illas non impedierit.

X. Illam (pecialiter interdicimus, & abolemus (upplicationen\_, quam passim nonnulli, necessirate urgente, ad divinum adjutorium impetrandum, Puellas assumunt; easque ad Ecclesiam oraturas, convocare consuescunt. Ils enim cassus nessas haud dissimulandum accidisse comperimus. Unde Vicarii, & Parochi omnes rem ejusmodi non permittant, sub poena scutorum quinque. Quibus quoque mulanticimum permittant, sub poena scutorum quinque. Quibus quoque mulanticimum substitutione substit

æabi−

&abitur , quicumque Congregationes iftas instituere imposterum.

aufus fuerit

XI. Quoniam verò inter supplicationes principem sibi vindicat locum ea, qua Sanctiflimum Christi Corpus, solemni ritu, per Urbem , ac Diecesis loca defertur , congruum est , quod nulla inter eam circumferantur Sanctorum Reliquie. Quod omnes detecto capite, ardentes cereos gestantes, psalmos, hymnosque devote concinentes, facris demum procedant vestibus induti. Nemo tamen, præcipue fi fit constitutus in sacris, extra Ecclesiam induatur, ab illaexeat , extra eam vagari , aut cum Secularibus colloquia miscerepræfumat; ac tandem facra indumenta in Ecclesia deponat; nimis enim indecori videntur, fub illo habitu extra agmen, per Urbenta ambulantes, etiamfi sciatur illos ex supplicatione recedere, vel ad supplicationem accedere. Per quas vias fuerit eundum, paramenta. ac Sanctorum Imagines è parietibus dependeant. Omnes utriusque fexus , transeunte Ss. Sacramento , genibus flexis , è terra illud humiliter adorent. Demum interdicimus, sub pæna scutorum quin-que, omnes pyrii pulveris explosiones secus incedentes, aut retro umbellam comitantes, & potiffimum prope facrum Oftenforium.; ne ordo supplicantium fugientium, aut declinantium præ timore, turpiter confundatur ; aur inter devote fequentes perturbatio , ac indecens murmur emergat .

#### CAPUT XVII.

#### De reverentia debita locis Sacris.

I. S Ancisssimi Pii Quinti constitutionem servantes, omni profus abominationi de loco sancho amovendæ operam damus. Sit ergo ad Ecclesias humilis ingressus, quieta mora, devota orationibus attentio, taciturna contemplatio, compositus situts, pius aspecsus, devotus tandem recessus. Ocos, nemo nugas, nemo sixas, nemo sermones misceat; neque murmur, neque clamor, neque sitrepitus, aut impetus ab aliquo unquam audiantur. Epistolas ibi legere, negotia pertracare, historias, rerunque gestarum ephemerides nunciare pessimum omninò credatur. Idque præsertim dum sacra Mysteria celebrantur, divina laudes persolvantur, aut verbum Dei prædicatur. Nullus audeat intra Ecclesias pro solatio deambulare, vel aliquando, verso tergo ad Ss. Sacramentum irreverenter sedere. Qui verò impudenti animo prædicatas contemplerit admonitiones, præser divina ultionis acrimoniam, & penas in eadem Bullà disposicas, nostro quoque plecteur arbitrio.

II. Majoribus (ubjicientur pœnis, qui in Ecclefiis cum mulieribus acus, vel colloquia inhonecta committere fuerit aufus. Idem, qui obscenis verbis deperire; signisve amatorie aspicere non fuerit veritus. Mulieres verò Christianam in Ecclesia modestiam habitu præfeferant; & quæ nimis procax, sive vestitu, sive gestu ad donum.

Da

Dei venire non erubuerit ; poena interdici ab ingreffu in camdem.

noverit effe puniendam .

III. Pauperes tempore Missarum, prædicationum, aliorumque divinorum Officiorum, ac etiam dum Fideles privatim orant, eleemo-Ivnas per Ecclesias circumquarentes, non permittantur ab ipsius Ecclesia Rectoribus, vel à Parochis. Poterunt tamen ad Templi limen adstantes , quastum efflagitare , voce submissa , ut orantibus fastidio non fint .

IV. Templa quoque, aut Ecclesias nemo subeat armatus sclopis, hastis, aut aliis bellicis ejusdem generis instrumentis, nec virga, aut similia jurisdictionis insignia a Privatis erigantur. Toleramus tamen, quoniam sic invaluit usus, enses, quos ad habitus ornatum communiter gerunt . At satellitium , quod ad Magistratus decorem pertinet in publicis, solemnibusque affistentiis, alabardis refertum. admittimus , cum id ad reverentiam conciliandam fuerit inventum . Canes, qui (æpissimè, turpissima conjunctione, scandalo sunt potissimuns Virginibus, ac cætera omnia strepitum facientia expellantur, ne Fidelium devotio perturbetur. Hujus rei gratia Matres, & Nutrices hortamur, quantum commode fieri potest, ne ad Ecclesiam. przcipue Missam, aut Concionem auditurz, secum Infantes deferant, qui fletibus, & vagitu sacras functiones perturbare non cessant .

V. In iis , quæcumque fint , etiam Monialium Ecclesiis , commessatio, & potio qualibet, quacumque occasione, omninò interdicitur . Et maxime ea , que in cujuslibet nobilis adolescentule Diaconatu, aut Professione, perperam invexit abusus, distribuendi, scilicet esculenta munuscula, ac pocula saccharei gelu, vel cocholatis Spectacula quæliber inhibentur, iis exceptis, que in memoriam Dominicæ Passionis instituentur, nostra tamen præcedente licentia. Personatus quicumque procul absit ; ludimagisterium, saltem in Sacramentalibus, non exerceatur, sub pœnis nostro ferendis arbitrio.

VI. Pictura, Sculpturaque, omnia demum, que fanctos, aut fan-Sa Mysteria non exprimunt, delineamenta; necnon corrola vetustatis statuz ab Ecclesia tollantur. Crucis signum, vel Dei nomen solo incifum, vel indecoro in loco depictum, nullatenus fufferatur.

VII. Laicalis juri (dictionis actus, neque in Templo, neque in a atriis, sacrisque officinis exerceantur. Si quando ad probandum, ut ajunt , corpus delici , cadaver exhumari contigerit , nostra tamen. præcedente licentia, extrà Ecclesiam, & Cameterium munus suum, is ad quem spectat ( nullatenus tamen in loco publico ) exercereteneatur, sub pænå excommunicationis.

VIII. Publici Tabelliones, nec instrumenta conficere, nec juramenta, & assensus à contrahentibus recipere valeant in eisdem Ecclesiis.

IX. Diftent ab Ecclefia multos paffus Venditores, cum tabulis, mensis, atque tentoriis, nec ita alta voce clamando, transcuntes ad emptionem alliciant, ut & publicis laudibus, & privatis orationibus fint molekix. Propè iplas Ecclesias fabros officinas habere non permittatur . Domos Ecclesia contiguas , vel vicinas , nemo , nisi fatis honestus incolere possit. X. SuX. Super Ecclesia tecta nullus ad aves è nidis accipiendas ; aut

sclopis feriendas accedat, sub poena scutorum quinque.

XI. Prope Altaria nemini sit sedendi locus, siquæ in Templis sedilia reponatur; nemo juris aliquid erga certum locum in Eccle-fia facere sibi, vel habere præsumat. Nihilominus, circa ea, duma modo sedilia ab Altaribus distent, nihi innovetur, nisi justum nostrum accesseri; quique secus præsumplerit, contentione inde exor, tå, scutorum decem pænä afficietur.

XII. Secus Ecclesias, nullus fordes, aut quid immundum proji-

ciat, sub pœnis arbitrio nostro.

XIII. Templa ipía, majoribus, & Parochialibus exceptis, divinis persolutis Officiis obserentur. Majores verò Ecclefiæ, & Parochia-

les post Solis occasum omninò occludantur.

XIV. Denique, ut hac accuraté ferventur, Parochis, caterifque Ecclessarum Rectoribus enixé demandamus, quod sepius, è concione reverentiam Deo in Ecclessis debitam inculcent, irreverentes redarguant, & in els vetita fieri non permitrant; eaque ad Nos deferre teneantur, sub ponis in eadem constitutione dispositis.

### CAPUT XVIII.

#### De veneratione Sanctorum:

2. Exigit Christiana Religio, ut Beatissima Virginis; ac Sanctolicit, opem nobis egentibus impertiuntur) cultus, ut par est, promoveatur.

II. Hanc ad rem primum mandamus, ut juxrà antiquiffinum Ecclesse morem, aurora, & meridei tempore, ac post Solis occasum, pro Deipata falutatione ara campana pulsentur, præcedente in Urbe signo à nostra Carhedrali, in Diocesse à Matrice, quibus catera omnia statim respondeant.

III. Sanctorum Reliquiæ deinde in Ecclesiæ loco decente condantur, secus quem lampas, saltem sestivis diebus, exardeat. Hic cla-

vi obseratus hanc præseferat inscriptionem:

## Reliquiæ Sanctorum:

IV. Extra Ecclesias, ad domos privatas, nisi de nostro, aut Vicarii nostri in Urbe, in Diœcesi verò Vicarii Foranci consensu, non

transferantur, sub quocumque prætextu.

V. Ubi Populo pro veneratione oftenduntur, manu Sacerdotis fuperpelliceo & floia induti ad ofculum porrigantur, accenfis interim, faltem duobus cereis, & tunc turpis quæftus fpecies omnis eliminetur.

VI. Ab earum contactu laica abstineant manus. Qui autem illas, sive in totum, sive in partem surari præsumpserit, excommu-

nicationis fententiam fe noverit incurfurum .

VII. San-

VII. Sanctorum quoque solemnia rita Ecclesia Romana instituanter. Et quoad cultum, modeltiam, ac reverentiam erga illos, repetita ad mentem volumus omnia, qua circà venerationem Templi, & supplicationes saciendas superità diximus. Explosiones verò pyrii pulveris non sant in eisceu celebritatibus, nisi in locis, ita ab hominum frequentià semotis, ut nullum inde possit oriri periculum, sub poena unciarum decem ab Ecclesia Rectoribus solvendarum.

VII. Denique, quoniam Populus quibuldam exterioribus devotionibus impense gaudet erga Sancos, ilíque nimium, & interdumetiam unicé fidere videtur, diligenter, & læpe Parochi Fideles admoneant, & præfertim Mulieres: hujulmodi exteriores devociones, tunc folum utiles esse, quando cum animi internà pietare junguntur; ac etiam summam nostræ salutis in morum innocentià, ja legis observantià, ac in contritionis, & veræ charitatis actibus positam

CAPUT XIX.

#### De observantia Festorum?

I. Um ad Dei cultum, maximè Festorum dierum pertineat obfervantia, prayos, qui adversus illam invaluerunt, abusus,
volentes pro viribus extirpare, mandamus, ut his diebus, Universi
Ecclesas frequentent, divinis Officiis devoti intendant, ab omni
opere servili abstineant, profanz negotiationis, & judiciorum conquiescant strepitus; unde pro civili causa nullus Dominicis, sessivisque diebus, in carcerem detrudatur, sub pœnis arbitrio nostro.

que diebus, în carcerem detrudatur, sub pœnis arbitrio nostro.

II. Curent quoque Parochi, & Vicarii, ne divinorum officiorum, aut doctrinz Christianz tempore, occupentur homines commessationibus, cauponiis, tabernis, ludis aleatum, taxillorum, & aliis id

genus .

III. Histionum repræsentationes, cantilenæ, musicorum instrumentorum ad choreas ducendas concentus, & cætera hujusmodi, non permittantur omnino festis diebus, singulique sextis seriis.

IV. Omnia comestibilium genera, præsatis sacris diebus, ac etiam quintà & sexta seria majoris hebdomadæ, per vias venundari interdicimus. Imò in officinis non liceat vendere, nis aperto dumta-xat ostiolo, vel saltem janua, majori ex parte, clausa; exceptis tamen solemniatabius, Natalis, Resurreccionis, ac Corporis Domini nostri Jesu Christi.

V. Dominos agrorum, aut alios quoscumque, quorum permissu, in eorum prædiis, necessitate non urgente, elaborare præsumunt

Rustici, divinz maledictioni obnoxios esse commonemus.

VI. Czterum, quid in hac re, quibusve modis, necessitate occurrente, seri liceat, edico Antecessoris nostri D. Joannis Antonii Capiblanci (quod consirmamus, atque hic subjungendum volumus) declaratur.

# D. JOANNES ANTONIUS CAPIBLANCUS

### Dei , & Apostolica Sedis gratia Episcopus Syracusanus , Regiusque Constiturius.

Vendo il Sacro Concilio di Trento incaricato molto ad ogni A Vendo il Sacro Concilio di Trento incatratto motto ad ogni Prelato, che nelle Città, Terre, e luoghi della fua Diocefi, faccia (antamente, e religiofamente offervare li giorni di festa di precetto, avendo anco la fanta memoria di Pio V- per sua Bolla fatte alcune provisioni intorno a ciò, comandando espressamente a tutti gli Ordinari, che ne procurassero la diligente esecuzione, come pure ultimamente ha fatto Urbano Papa VIII. per la fua Bolla circa l'osservanza delle Feste; appartenendo a Noi, e nostra cura Pattorale provedere che nella nostra Città, e Diocesi, siano, come si conviene, santificate, ed osservate le Feste non solo per obbligo di precetto Divino, di Sacri Canoni, Concilio di Trento, e per dette Bolle Apostoliche, ma per debito di santa Religione, colla quale si magnifica la Maestà di Nostro Signore, e de' suoi Santi, impiegandosi li Fedeli in tali giorni in opere di pieta, e di religione, coll'udire la santa Messa, attendere alle Confessioni, e. Comunione, assistenza de'divini Offici, Messe solenni, Prediche, Dottrina Cristiana, ed altri esercizi spirituali; ed avendo Noi visitato la nostra Diocesi, e visto con esperienza, che non si osservano le feste, come per essi Decreti, e Bolle Pontificie è stato santamente ordinato, forse perche molti non hanno bene inteso il modo particolare, che si ha da tenere in eseguire li sudetti decreti; pertanto Noi per debito dell'officio nostro Pastorale in caso tanto importante all'onor di Dio, e suoi Santi, con questi nostri seguenti Decreti, abbiamo voluto specificare l'infrascritte provisioni inviolabilmente. da offervarsi per l'intiera offervanza; ordinando a tutti li nostri Vicarj della Diocesi, che circa essi non solamente non diano molestia ne' giorni festivi di precetto alle persone infrascritte, ma contro li perturbanti procedere a carcerazione, ed avvilare a Noi, e noftra G. C. V. acciò a i trasgressori degli ordini nostri se gli possa dare il condegno castigo, ed acciò distintamente si sappia da tutti qual'opere li siano permesse in detti giorni di festa di precetto, col parere de' Teologi, e Canonisti da Noi eletti coll'antica osfervanza, si sono fatte le seguenti costituzioni .

### Artigiani .

E primo, che nessun'artigiano possa in detti giorni di sesta esercitare il suo offizio, ne anche con la bottega chiusa; ne per le case, ne aprire loro botteghe fra un segno, e l'altro, ma innanzi, e dopo il segno possano con mezza porta aperta vendere onestamente l'opra fatta, eccettuando ne' casi seguenti.

### Bottegari .

Che li Bottegari non possano tenere le loro botteghe aperte per de decentre, ma con una mezza porta aperta possano vendere le colembra mangiare, purche non l'elcano suori la bottega, ma tra un segno, e l'altro debbano star solumente con una sola tavola aperta.

Campagna.

n Che nella campagna di fuori non si possi far nessuno elercizio in zappare, lavorare, atare, e potare, ne altri elercizi simili, ne far legnami; e che di detta campagna di suori non posse entrare nelle Città, e Terre nessuno permettendosi solamente, che innanzi il segno della campana, e la sera dopo le ore 22. possono entrare dalle loro massarie, e luoghi mezzi carichi di paglia, legni, o frasche per uso delle case loro, e non per vendessi; ma in tempo d'erba a tutt'ore liberamente.

#### Raccolte.

E così anche ne' tempi delle raccolte possa ogn'uno entrare, formento, ed orgio, e così parimente il mosto in tempo delle vendemmie, permettendo ancora, che possano entrare li legumi; proibendo però, che in tempo di raccolta d'olive non possano carreggiar le olive nelle Città, e l'erre, ne' operare ne' trappeti, e si concede solamente, che possano cogliere quell'olive, che saranno cascate, proibendosi, che in detti giorni di sesta non possano scotolarsi dette olive.

### Panatieri .

Quelli, che vendono pane, e li Tavernari prima, e dopo del fegno posano vendere pane, vino, e robbe da mangiare con ogoi decenza, e nel tempo del fegno con una mezza porta aperta, prota bendosi a i Patticciari, che non possano andar vendendo per le Città, e Terre il loro passicci.

### Bucceri .

Li Macellari, e Bucceri parimente innanzi il nascere del Sole neli giorni di festa possano macellare, e così pure concorren lo più seste continue, in tal caso se il permette di poter macellare nel giorno di festa in detta ora, e verso l'occaso del Sole, e che possano vendere la carne con mezza porta aperta, senza che esca fuori lacchianca.

### Giardinieri, ed Ortolani.

Che gli Ortolani, e Giardinieri non possano in giorni di festa sei minare, ne abbeverare, ne dar acqua agli orti, e giardini, ne legare, ma solo se li permette, che innanzi, e dopo il segno possano abbeverare, e dar acqua a detti orti, e giardini, eccetto che non siano, acque correnti, che si concedano ad ore, che allora si può emperabbere

5.4 abbeverare; ed anche se li permette; che dopo vespro possano entrare invalate, e cose d'erba; la mattina avanti il segno.

### Frutti.

Sia anche lecito a detti Giardinieri, ed altri di poter entrare, e vendere frutti in ogni tempo, eccettuato nel tempo del fegno, proibendo, che non possano entrare pomi, peri, mendole, e cipolle,

Pescatori .

Li Pescatori possano vendere loro pesci con quella decenza dovuta alla sella, non però possano pescare in detti giorni sestivi con
sciabache, a cartaroni, o altro modo di fatica, eccettuando però leDomeniche, e Feste di Quaresima, quattro Tempi dell'anno, e Vigilie comandate, overo quando pescano a pesci di passa, non proibendo il pescare colla cimella, o altro istrumento di poca fatica,
benche si facci per vendere, e che in detti tempi il pesce si venda,
sitori la porta della Città, e per la Diocesi, ne i luoghi ove si suo-

### Cacciatori.

Quel , che porteranno a vendere uccellami , lepri , e conigli , li possano vendere liberamente in detti giorni di sessa e tutt'ore .

### Pannieri, e Mercieri:

Che li Pannieri, e Mercieri prima, e dopo del fegno possano vendere modestamente con una cavola aperta, ed in tempo del segno debbano stare con le loro botteghe ferrate.

### Barbieri .

Li Barbieri possano levar sangue, e sar altre cose concernenti agl'Infermi; il radere però, o tagliar capelli non l'è concesso, ma se si permette, che possano ciò fare coll'Operari, e con i Russici, con tenere la porta mezza serrata.

### Centimolari, e Mulinari.

Si proibisce a tutti i Centimolari, e Mulinari, che in tempo del segno non possano macinare, ne pigliare, ne restituir sacchi, ma prima, e dopo detto segno possano farlo, e portar arbaggi, eccettuando, che li Mulinari possano far macinare in ogni tempo dove vi è necessita.

### Bordonari.

Li Bordonari non possano entrare con loro bestie cariche nelle... Città, e Terre, eccettò, che non sosseno partice da Città, e Terre distanti 24, miglia, in qual caso possano continuar loro viaggio, e da alli Mastri Ferrari è permesso a questi tali soraliteri serrare loro bestie, e non ad altri, probiendo a detti Bordonari, benche partici da 24 miglia distanti a basso, che mon possano entrare in detti giorni

festivi nessana sorte di cosa, eccetto la neve in tutte parti, ed il formento nella Città di Siracusa; si concede però a detti Bordonari, che concorrendo più seste continue, possano dopo il Vespro, overo la mattina all'uscir del Sole, entrare legni nel secondo giorno, ed altri seguenti.

### Bottari.

Che li Bottari in tempo di vendentmia possano esercitare la loro atte in giorni sessivi dato il segno del Sanstus, con la decenza conveniente, cioè dentro le case, e magazeni, ed alli Bastasi se li permette di portare, e lavare botti, e circa a mollo.

### Ferrari.

Che in tempo di vendemmia, e raccolta possano liberamente in detti giorni di scila serrare le bestie delli Bordonari, che carreggiano dette raccolte, ed anco alle bestie delli Bordonari, o Viandanti che fanno viaggio.

#### Notari .

Li Notari ne i giorni di festa non possano, senza dispensa nostra fare publiche scritture, eccetto testamenti, etiam di persone sane, atti matrimoniali, donazioni, ed istrumenti di pace, dichiarando, che in tempo di Fera sia lecito a detti Notari fare qualsvoglia
contratto di vendizioni, e compre; ed anche per li forastieri, e rustici, che stanno tutta la settimana in campagna, possano fare contratti in tutti li giorni di sessa, e così anche sare ogni sotte di contratto in concernente ad piam caussa.

### Speziali?

Che li Speziali folamente, possano tenere tutte le porte aperte di loro botteghe, e vendere, e dispensare loro medicamenti.

### Confettieri.

Che li Confettieri, seu Cubaitari abbiano da tenere mezza porta chiusa per vendere le cose necessarie, così per l'infermi, come per il vitto umano, purche non possano uscire cose suori di loro botteghe; ma in tempo del segno, che stiano solamente con una tavola aperta.

### Scarpari.

Che li Scarpari possano in giorni di festa colla dovuta decenza; vendere nelle loro botteghe le scarpe già fatte, e radugnate.

### Lavandare.

Inoltre proibimo espressamente, che le Lavandare non possino ne i giorni di festa lavare sotto la pena sopradetta.

E perchè nella sudetta cossituzione d'Urbano VIII. De observatione sessione, severamente si comanda a tutt'i Vescovi, Arcivescovi &cc. che con ogni maggiore diligenza attendano a far offervare da' loro sudditi il precetto di santificare le Feste; Noi per ubidire a questo precetto, come dovemo, incarichiamo le coscienze de nostri Vicari Foranei, e nostri Ministri, acciò esattamente invigilino circa l'offervanza delle fante Feste, e castighino li trasgressori con farli pagare tari sette, e grana dieci per ogni volta, che trasgrediranno detto precetto, quale pena pecuniaria applicata al Sig. Arcidiacono negli assegnati alla sua prebenda, e reincidendo più della prima. volta nella trasgressione delle Feste, oltre la pena sudetta, siano cafligati con quattro giorni di carcere.

Avvertendo, che in caso di necessità urgente, che non vi sia. tempo d'aver ricorso à Noi, o al nostro Vicario Generale, in tal caso debba il Vicario Foraneo, o il Parroco di quella Città, o Terra arbitrare, se si dovrà dare detta licenza, e parendoli, che si deveconcedere, se li conceda in scriptis firmata dal Vicario, o dal Parroco di poter travagliare nelle Feste, ma quando la necessità sarà tale, e di tutta l'Università, come di seminare, o altro, si debba il tutto riconoscere dal Vicario, e Parroco, e da tutti Parrochi di tutta la Città, o Terra, e dopo consultar con Noi, o nostro Vicario Generale sin tanto che ci risolviamo se si deve concedere detta licenza.

Sappiano li Vicari, che in qualfivoglia caso di necessità, che si permette di poter dispensar di travagliare in giorno di festa lo debbano fare conforme ordina la fopradetta costituzione di Papa Urbano VIII. cioè, che detta dispensa si conceda gratis liberamente, e fenza nessuno prorsus prezzo, o patto, con il quale directe, o indirecte venisse ad essere aggravato quello a cui si concede detta dispensa; onde in virtù, e conformità di detta costituzione d'Urba-no VIII., proibimo a tutti, che per concedere detta licenza non si piglino cosa veruna, e chi controverrà a detto ordine, oltre le pene stabilite negli sacri Canoni, sarà anche da Noi severamente a nostro arbitrio castigato; ordinando a i nostri Vicari delle Città, e Terre che contro questi procedano a cattura d'informazioni, e se li Vicari inciò faranno negligenti, incorrino la pena di onze dieci per ogni volta, la metà della quale da Noi s'applicherà a' poveri, e luoghi pii, e l'altra metà al denunciatore .

Ordiniamo a tutti li nostri Vicari Foranei, che questo presente Editto , e queste sudette ordinazioni circa l'offervanza delle feste l' abbiano da far publicare due volte ogni anno, cioè la prima Domenica di Quaresima, e l'altra ogni prima Domenica dell'Avven. to , con farsi nota della detta publicazione , e mandarla a questa. Gran Corte Vescovale, e questo sotto pena di onze quattro per ogni volta, che controverranno li suddetti Vicarj a non mandare... la fede di detta publicazione . Dat. Syracusis sub die primo Octo-

bris 1651.

Gio: Antonio Vescovo di Siracusa.

Ex Acis M. E. C. Syraculanz extracta est przsens copia, Collatione salva.

D. D. Natalis Battaglia V. Cancellarius .

## PARS SECUNDA

### De Personis Ecclesiasticis.

### CAPUT I.

De Clericis, corumque vita, & honestate:



Onestas, & decus eorum, qui ex limo Seculi in altiorem sublati locum, tamquam Archetypa, wirtutis, reliquorum objiciantur obtutibus, no-stra cura pottissimum demandantur. Hi igitur praebant se ficut Dei Ministros, nemini dantes ullam osfensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum. Idcircò, ut communi Ecclessa ficorum (aluti, adeoque exterorum omniunta.)

qui vestigiis corum inhærent, operam demus, sequentia specialiter cavenda præcipimus.

II. Nemo ex iis, nequidem baccanalibus diebus, personatus incedat, choreas ducat, aut specter, comzdiis, spectaculis, aut ludis indulgeat. Nullo pacto in profanis repræsentationibus ( nec inzspiritualibus, nisi de nostra licentia) Actor existar, sub poena unciarum decem. Nemo nocte sonans, aut cantans deambulet, sub
pena sent scutorum quinque. Quòd si alis comitantibus id secerit, pena
na erit scutorum decem; si verò cum seminis, de quarum vità aliqua sit suspicio, scutorum quindecim.

III. Nullus canes, aut falcones alat, clamofis venationibus infervituros, vel in aucupiis cjuímodi tempus infumat; aleis, aut taxillis ludat. vel luíores in proprias admittat ædes, illorumve Specator adfit. Clericos propterea, vetitis à jure ludis, vel licitis, patente, aut publico in loco, vacantes, unciarum quatuor mulca d'ammanus.

IV. Nemo insuper Ecclesiasticos reditus in pravos profundat usus. Annulis absque legitimo ritulo nullus utatur, sicut neque armillis bissinis manicis, calceis speciosis, calamistratis crinibus criaspatis, vel preciosis indusis ex aperto thorace prodeuntibus, ac tan-

dem nec bacillum manibus aliquis gestet ad pompam.

V. Laicis, vile assumentes officium non inserviant Clerici, imò Sacris initiatos, cuinsquam ministerio, vel ad instruendos Pueros, vel ad aliud quodvis munus in posterum non permittemus addictos, nis prehabità cautione, quod vir ille, cui addicentur, tam numeroso sti instructus samulatu, ut credi verssimiliter possie, Ecclessacio opera ad rem nullam indignam esse numu. Qui verò contravenerint, arbitrio nostro poena, etiam pecuniarià plecentur.

VI. Pro laicis quoque Clerici non fidejubeant', ad negotiationes non incumbant . Mercatura genus, nec per fe, nec per alium exerceant; aliena pradia, prafertim Universitatis vectigalia, non conducant; nec cum Conductoribus focietate fe jungant, fub poena uncia. rum triginta, quam alias Edico nostro decrevimus.

VII. Publicis Universitatum Consiliis non interfint, nec fele earum negotiis immisceant , aut munia suscipiant vectigalibus annexa,

fub pænå unciarum decem .

Tabellionis in profanis officium non capeffant . Extra. casus à Jure permissos, secularem Curiam non adeant, nec coram Judice Laico testimonium in causis civilibus, vel criminalibus perhibeant. Advocati, aut Procuratoris partes, extra casus pariter à Jure permissos, non assumant. Nullas secularis fori jurisdictiones exer-

ceant, sub poena unciarum fex.

IX. Tutelæ onus non acceptent, nisi de licentia nostra, sub pœna unciarum decem. Testationes in scriptis, quas vulgò vocant Exculpasorias , aut Approbatorias , scilicet quibus alicujus crimen diluitur , aut quisquam commendatur , aut alias quascumque , abique nottra licentia, nullatenus faciant, sub pæna unciarum quatuor.

X. Artem medicam, & chirurgiam non profiteantur, absque in-

dulto Apostolico, Nobis exhibendo.

XI. In nullo commercio, officio, aut arte seculari, præsertim inhonesta, & fordida, versentur, sub poenis à jure inflictis, aliisque arbitrio noltro infligendis. Eos tamen, qui hucusque mechanicis, fordidisque artibus operam dedere, vi hujus Synodalis Constitutionis, primo, secundo, & tertio monemus, ut infra dies triginta., quorum decem pro prima, reliquos pro fecunda, & tertia affignamus, ejulmodi exercitationes delerant, alias contra iplos, juxta Juris formam, procedemus.

XII. Ab hominum perditorum commercio, corum pracipue, qui proferipti funt, utpote fures, aut latrones, & viarum graffatores &c. omnino abstineant ; caveantque , ne cum iis , sive per le , sive per alios , five directe , five indirecte , five verbo , five fcripto , ullam amicitiam, aut familiaritatem profiteantur, fub poena unciarum centum; quod fi folvendo non fuerint, carceribus, & triremibus, pro

delicti gravitate, se noverint mancipandos.

XIII. Nemo Clericus armatus incedat , nisi justis de causis , noftra facultas accesserit. Si quis, sive Clericus, sive Sacerdos sclopum deferens, vulgò Piftola, o Scopettone, à nostris inveniatur Ministris, viginti uncias solvet, aut relegabitur. Si verò testibus, ejusmodi generis arma detulisse, probetur, uncias decem in pænam exsolvet. Si cultellos , vulgò Stiletti , contra normam Pragmaticarum, & Edi -Storum, uncias pariter decem pendet . Si enses, acinaces, vel sicas, uncias decem ; si pugiones , uncias octo . Tandem si absque nostra. licentia, causa venationis, filtulam tormentariam, vulgò Scopetta, detulerit , & cum ea fuerit inventus , & captus , unciarum duarum pænam se noverit incursurum ; si verò ex solis testimoniis constabit, unciæ unius .

XIV. Di-

XIV. Diftricte prohibemus; ne ullam mulierem, sub quovis, etiam ancillas seu samulas nomine, qua prasettim peccati sufpicionem possiti ingetere, quicumque Clericus domi secum habere prasumat. In muliebri sane confortio, & si castitas servari quandoque possit, rato tamen bonum nomen servari potest. Quod si à nobis monitus, se ab hujulmodi mulierum consuetudine non disjunaerit, ac ica suspectas ancillas sine strepitu non dimiserit, unciarum decem pena corripietur, & aliis arbitrio nostro.

XV. Monemus insuper, ut omne incontinentiæ periculum, aut suspicionem, cautè vitantes, extranearum quoque feminarum ædes, familiaritates, congressius, aut secreta colloquia, sub quovis officii,

aut pietatis pratextu, nullatenus frequentent.

XVI. Pœminas quoque cujuscumque conditionis legere, scribere, canere, aut sonare non doceant; nist re serio discussa à Nobis licen-

tiam impetrent in scriptis, sub poenis arbitrio nostro.

XVII. Si qui ex Clericis in impudicitize fordibus, vigilantià Cutia noftre vertari deprehensi sueria, indignationis nostre, juxta Sacrorum Canonum, & Concilii Tridentini przescriptum, severitatem experientur. Qui igitur beneficium obtinuerunt annui valoris unclarum triginta, vel ultra, concubinam, aliamve feminam in quam, sinistra cadere potest suspicio, domi, vel extra fortassis detinucrint, tertià fructuum parte, se noverint privandos; sis secundo admoniti, non suerint obsecuti, sructus omnes amittent. Diutiùs in damnabili commercio perseverantes, beneficii, officii, vel peusionis privationem incurrant; minime reconciliandi, donec clarissime constiterit, vitæ laxamentum, & morum perversitatem penitus emendasse.

XVIII. Quòd si beneficia ejustiquodi non possideant, & primò ad-

XVIII. Quod it beneficia ejulmodi non politicant, & primo admoniti ad bonam frugem non redierint, pœna erit unciarum quatuor; si (ecundò non resipuerint, unciarum pariter quatuor, & carceris ad tres menses; si tertiò, unciarum octo mulcha damnati, car-

ceribus quoque nostro arbitrio mancipabuntur.

XIX. Ecclesastici ordinis nemo lascivas, & ob nuditatem, vel ex alica capite obscenas Imagines, aut alias Picturas, vel simulacra; que castos oculos, piasque mentes offendunt, in suis edibus appo-

nat, vel retineat, sub pæna Nobis arbitraria.

XX. Commessationibus, & ebrietatibus Clerici non indulgeant. Honessati atque corporis refescione contenti, vinum sibi temperent. & se vino. Ea turpis consuctudo, qua mutud se quandoque ad haufus aquales provocant, de re satis infami certantes, omnino tollatur. Cauponas, Tabernassque vinarias prorsis evitent, nis sint necessitatis causa iter agentes. Laicis compotantibus sesse un missation missatici ministerii diguitas. Quicumque hanc normam contemplerint, peenis arbitrio nostro pecuntariis, vel corporis assisticationibus punientur.

XXI. Publico praterea in loco, aut coram laicis, nemo natares pratumat, sub poenis arbitrio nostro.

Hec à Clericis vitanda volumus. Laudabiles verò disciplina norman se-Stantes , que fequentur fervanda decernimus .

XXII. Primò : ut omnes decente utantur amichu, nec eleganti nimium, nec fordido, brevi cafarie, competente barba tonfura, collari bissino mundo, ac sapiùs renovando, nec unquam, ne quidem luctus causa, dimittendo; ac pallio vestem tegente. Nigrum autem velum pileis pro luctus figno, more laicorum, nunquam apponant; neque aliud lucius argumentum deferant, quasi laicorum morem affectantes, non effent in militiam Dei fegregati, fub poena unciarum quatuor.

XXIII. Habitum, ac tonfuram Clericalem gestent, ac Ecclesiis, quibus funt adscripti, diligenter inserviant . Presbyterorum tunica . faltem horis antemeridianis, ac quotiescumque facra alia functio peragenda est, talaris esse debet. Nullo autem tempore, quo brevis habitus agro animo toleratur, talis fit, ut saltem ustra genua non descendat. Intima quoque vestimenta, tum coloris modeltia, tum. cultus fimplicitate, Virorum Deo dicatorum statui accommodata, Christi humilitatem, potius referant, quam Mundi infaniam; fervatis adhuc iis , quæ dudum num. 4. decrevimus .

XXIV. Porrò Clerici conjugati, qui tres menses, fine habitu, & tonfura incedent, ac etiam Ecclesia designata non inservient, instante Judice seculari etiam pro causa criminali, ad ipsum se nove-

rint remittendos.

XXV. Clerici verò Calibes, qui fine pravia nostra facultate. Clericalem habitum dimittent, unciis decem mulcabuntur; ficut etiam , qui eumdem dimiffum reassumere audebunt , absque nostro permiffu.

Quotidie Missam devote audiant : Ecclesias , quibus sunt XXVI. adscripti , Nobis inconsultis , non deserant . Sacramenta , doctrinam Christianam, Disceptationes casuum conscientia, juxtà superius fancita, & inferius in appendice \* disponenda frequentent . Preces vocales , atque etiam mentales , pro fua quifque pietate , fundant ; faluberrimum Spiritualium Exercitiorum Opus , Parochis id premovere curantibus, quotannis assumant.

XXVII. Libros pios evolvant. In facris literis, Canonicis Sanctionibus, & Catechilmo fe diligenter exerceant. Sacros ritus, rubricas, & careinonias calleant . Cantum Gregorianum addiscant , hujus quoque Synodi lectioni dent operam, qua instructiores evadant ad omnia, que non folum hic, fed etjam alibi, ipfis paffim digne, & fan-

&e exequenda præcipiuntur.

XXVIII. Noctu in Domibus moras faciant; & fi qua urgente causå, exeundum erit, nunquam, aut voce, aut fidibus, vel aliis musicis instrumentis, canendo, aut sonando, aut etiam canentes, vel sonantes comitando, sed semper modeste cum habitu Clericali perambulent, sub severis poenis nostro arbitrio disponendis.

XXIX. Ubique in moribus innocentia, modestia in loquendo, atque in agendo prudentia, resplendeant. Erga alios Christiana man-

In Append. Tit. 9.

ne vocationis, qua vocati funt, vel ad momentum videantur obliti.

XXX. Tandem, si quis Clericus susurro, contentiosus, sediriosus, maledicus, obtrecator, Fratrum prosedibus invidens, Ecclesse quietem perturbare compertus suerit, sacrorum Canonum non impuné provocabit vindicam.

### CAPUT II.

# De Dignitatibus, & Canonicis in Cathedrali, & Collegiatis Ecclefiis.

I. Hujus Sandæ Ecclesæ Cathedralis Dignitates, & Canonici, cå doctrinæ, ac morum integritate polleant, ut meritò noftræ mus Ecclesæ Senatus dici possint. Coadjutores infuper ordinis nostri, cum Jure appellentur; id re verà esse, quod dicuntur, sedulo suddeant: Nobis scilicet prompto animo obsequentes. Suæ denique denominationis memores, Canones, & regulas vitæ, actionum pravitate nunquam transgrediantur, sed è contra: eos, qui exleges funt, aur in futurum esse possente probitatis totius sormam, & regulam revocate nitantur.

II. Studeant Canonici, tum in Cathedrali, tum in Collegiatis Ecclefiis divini Officii horas fummă vigilantiă custodire; & in his pracepti debitum humiliter, & devote persolvere, Romanum Caremoniale minutatim observent; ac etiam, qua desuper, circa divina

Officia decrevimus, sub pœnis arbitrio nostro.

III. Habitu decente, tum in Ecclesiis, tum extra, assidue utantur. In Choro, ac in supplicationibus propria gestent insignia; quibus Dignitates, & Canonici nostra Sancæ Cathedralis in universa. Diocecii uti possint; cæteri vero, juxta jura unicuique competentia.

IV. In [upplicationibus verò , nif (peciale (uffragetur indultum, Nobis infra bimeftre exhibendum, aut legitima confuetudo, à Nobis discutiendà, & approbandà, proprià Cruce non utantur, sed sub discutiendà, on a probandà.

unica majoris Ecclesiæ procedant.

V. Ordo inter cos in folemnibus Miffis celebrandis, atque in divinis Officiis peragendis fervetur, quem hactenus confuetudo praeferipfit; nifi à ratione declinaverit; aut contra normam Caremonialis Epificoporum, feu Ritualis Romani inoleverit. Verium, ne unquam perturbationi fit locus, nominum, ac functionum tabella, tum in. Cathedrali, tum in Collegiatis Ecclefiis, fecundun ordinem temporum dispostra, conficiatur, in Capitularibus Constitutionibus inferenda; de quibus mox fermo erit.

VI. Missa conventualis, tum in Cathedrali, tum in Collegiatis quotidie non desit. In Cathedrali, sestivis diebus, & aliis, si can Nobis solemniter celebrari contigerit, à Dignitatibus, & Canonicis primariis celebretur; reliquo tempore à Manssonariis. Ministri asse-

itentes

ftentes è Clero alternatim assumantur, juxta tabellam, quam Cantoe efformare curabit.

VII. Missa quoque de Ss. Sacramento, singulis feriis quintis, non impeditis, prout hactenus, à Dignitatibns, & Canonicis nostræ Ca-

thedralis celebrentur .

VIII. Statuta, & Capitulares Constitutiones ( quò suis legibus vivant, & conserventur ) sex infra menses depromant; sicque, aut antiqua, aut ubi force non funt, noviter conficienda, ac a Nobis accurate discutienda, corrigenda, atque approbanda, infra præfatum tempus, sub Ecclesiastici Interdicti poena Nobis exhibere non omittant Cathedralis, ac omnes nostra Diecesis Canonici.

IX. Eå verò methodo Statuta ipía, & Constitutiones condant (aut

ubi opus fuerit, reficiant) quatenus, que ipforum fint Ecclesiarum, & Capitulorum Origines , Fundationes , Infignia , Jura , Consuetudines, Reditus, Onera, & Munera, suis sub capitibus, diftincte exprimantur; nihilque in eis sit, quod à Juris dispositione, usuque recepto, & approbato exorbitet; sed illa apposite statuantur, quæ pro opportunitate, & necessitate temporum, rerum, & locorum ad divini cultus augumentum , sanctioris disciplinæ observantiam , & Ecclesiæ utilitatem statuenda indicabuntur .

X. In iis insuper, quanam distributionum ratio sit habenda prascribatur: In que scilicer capita, ac postmodum puncta fuerint dividenda? Quis, & qualiter Cenfor, vulgo Punctator, fit instituendus; quodque ejus officium ? Punca ipla legitime detracta, quem in. ulum fint applicanda ? & cætera hujulmodi decernantur , spectatis Bullis erectionis cujuscumque Collegiatz, & reditibus fingularum.

XI. Cæterum quisquis fuerit Censor, seu Punctator electus, hujulmodi juramentum, coram toto Capitulo præltare teneatur; videlicet : Ego N. Chori Ecclesie Cathedralis , seu Collegiate N. Punstator electus promitto, spondeo, & juro, me officium, quod suscepi, fideliter, & sincere, quantum in me est, executurum, & impleturum, nec quidquam in eo, favore, aut gratia humana, acturum. Sic me Deus adju. vet, & bac Santta Dei Evangelia.

XII. Ut autem specialiter nonnulla , quoad singulos Rev. Capituli, ac etiam quoad reliquos Ecclefiæ Cathedralis Ministros disponamus, hac dicenda censemus. Archidiaconum, cujus dignitas, post Pontificalem, prima est, digniorem locum in Choro haberen, unam arcæ capitularis clavim tenere; primum in Capitulo suffragium ferre, ac demum ipsum Capitulum, quando opus fuerit, convocare, sancimus. Is verò animadvertat, quo tempore divina celebrantur Officia, capitula non esse cogenda, nisi id fortasse evidens necessitas postulaverit; atque in iis clamores, & contentiones esse evitanda. Quod etiam servandum à cateris Collegiatis, iis ad quos spectat, accurate mandamus.

XIII. Decanus secunda post Episcopum dignitate gaudet. Secundum propterea in Choro, ac in consessibus locum occupet. Idcircò Archidiaconi munera, eo absente, subeat; alteramque arca capitu-

Jaris clavim, apud se retineat.

XIV. Ter-

XIV. Tertia, post Pontificalem, dignitate Cantor effulget . Chori disciplina sibi præcipue demandatur, qui proinde errores, & defectus fingulorum, vel per fe, vel per alium fibi subrogatum, annotare, & ad Nos deferre tenetur. In supplicationibus medius intra Capitulum, bacillo argenteo innixus permeet, illasque decoro ordine dirigat. Statutas horas , editis campana fignis , de more, determinet, ad functiones Ecclesiasticas peragendas. Mansionariorum absentiam Nobis denunciet, Ministros quoque, è Clero assumendos, ad Missam conventualem seligat, ut supra decrevimus, ac renitentes

Nobis subjiciat puniendos.

XV. Qui quartam à Pontificali dignitatem obtinet Thesaurarius, feu Brarii Ecclefiastici Economus, Sacram Ecclefiz supellectilem benè conservare satagat; ne quid parum absque nostra licentia commodet. Una, cum Procuratoribus Ecclesia, eam recognoscat, atque ejus Inventarium faciat, singulis, ordine suo, eo in actu descriptis, quæ ad eamdem spectant. Ipsam quoque semel in anno die festo Nativitatis Beatæ Mariæ Virginis, Procuratoribus Ecclesiæ præsentibus, exponat: Si quid reficiendum fuerit, statim refici curet, eisdem Procuratoribus subministrantibus expensas. Nihil commutare ipfi liceat fine nostro mandato. Ceram, ac incensum pro divinis Officiis diligenter impendat. En autem absente, Primus, seu antiquior Canonicus, ejus munera compleat.

XVI. Depositarius Capituli ratiocinii libros, ac pecunias ex reditibus penes se habere tenetur, quas nisi habita schedula à Cantore, quoad punca pro defectibus detrahenda, distribuere non possit.

XVII. Procuratores quoque Capituli de more, die festo Nativica. tis B. M. V. constituantur, ad biennium duraturi. Alter a Nobis eligetur, alter ab eodem Capitulo, ad cujus libitum, singulis semestribus, rationem reddere teneantur. Biennio tamen elapso, infra. mensem libros dati, & accepti novis Successoribus exhibeant.

XVIII. Duo similiter Procuratores Ecclesiæ Cathedralis institui debent quolibet biennio ; coque elapío , infra mensem eligantue alii, sub pœnis arbitrio nostro. Qui Censori generali, vulgo Visor de' Conti à Nobis deputando, dati, & accepti rationem reddituri fint .

Vicarios Curatos, eidem Cathedrali inservientes, ad Nos eligere spectat; quibus, que sparsim de Parochorum officio, hac in Synodo, decernuntur, diligentissime servanda mandamus. Caveant stolam deferre, nisi in ipså actuali Sacramentorum administratione, & illam sub almutio deferant; secus pæna arbitrio nostro luent . Adfint in Choro, fingulis diebus festis, ac insuper, ibi Nobis adstantibus, nisi Sacramenta administrare à necessitate Fidelium compellantur. Diebus ferialibus duo alternatim vacent, duo Choro inferviant.

XX. Quoad Mansionarios statuimus, ut quæ hactenus ab Antecessoribus nostris sucre disposita, ad unquem impleantur. Inter eos non admittatur, nili, qui cantu, & voce pollens, Choro inservire. valebit. Quotidie divino affistant Officio; secus portio, que vulgò dicitur, puncta, dematur eo ordine, arque iis applicanda ulibus, de quibus in particulari Statuto, cum consensu Rev. Capituli, efformando dicemus.

XXI. Tres, ex iis, Chori Officiales adhibeantur, Subcantor (cilicet, Magister Scholz, & Designator, seu Magister Ceremoniarum. Primus Campanarum Custodibus formam pulsandi præsignet, Officiis ordinem, Chorumque regat. Alter Subcantoris Officium subcate o absente: At eo præsente, in adverso Chori latere cantum moderetur. Clericos omnes Choro inservientes, modessam, revetentiam,

ac cantum Gregorianum, statuto tempore edoceat.

XXII. Tertius Caremoniis omnino, ac minutatim obfervandis, invigilet; Inofficiofos redarguat; Ecclesias (prasettim instante solemnitate peragenda) revisat; sedulo recognoscat: an adamussim. Ecclesiastica sundiciones peragantur? monens, corripiens, & ubi opus surici, ad Nos deserens, si quid à ritu desciat, vel exorbitet. Coadjutorem ex septem Manssonariis, sive, ex aliis quatuor Secundariis, sibi asciscat pro sundicionibus gravioribus. Qui sane Coadjutor Dignitatibus, & Canonicis in Cathedrali, sive extra celebrantibus, Nobis tamen absentibus, officium prassare valeat.

XXIII. Almutio idem Designator, seu Cæremoniarum Magister utatur in extremitate partis dexteræ serico rubri coloris, ad altitudinem trium unciarum palmi Siculi, decorato; ac insuper 2013, seu salcia violacci coloris super habitu talari lumbos sibi præcingat, aliisque gaudeat honoriscentiis, quæ vi cæremonialis Epsicoporum, & consuctudinum hujus Sancæ Cathedralis, sibi indulgentur.

XXIV. Univerlos denique, tum Dignitates, tum Canonicos enired monemus, ut personalis residentis onus adimpleant. Quambirem unusquisque animadvertat; quod si residere detrectaverit, pernis à sacris Canonibus, & à Sac. Conc. Trid. Ratutis, subtractionis festicet fructuum, quibus potitur, eum muscare, & coèrecte pro divino cultu, atque Ecclesia servitio, curabimus; implorato etiamadi, ubi opus seriet, auxilio, & ope Ordinatiorum, in quorum. Diecessibus, hujusmodi Restactatios immorari forte contigerit.

### CAPUT III.

### De Parochis

I. P Arochos, præ cæteris, in his Synodalibus Comitiis, alloquimur. Quæ etenim hucuíque iancita funt, & in pollerum, erunt decernenda, quamvis ad folertem Pastoralis officii administrationem præcipud pertinere dignoscantur; nihilominus nunquamumureri nostro satisfastum putabimus, nisi hic animarum Reccoribus gravissime proponamus ea, quæ ad rem magis sacere visa sunt. Is Sæpsus ergo Parochi recogitent: ad ovium suarum salutem

II. Szpius ergo Parochi recogitent: ad ovium suarum salutem actiones omnes, seque ipsos, animamque suam habere dicatos Imo quandoque de sibi creditis animabus, Christo Pastorum Principi si strickissime judicaturo, rationem esse reddendam, & eo rigore reddendam.

dendam; ut perditorum filiorum sanguis de manibus ipsorum requirendus sit; Animam tandem pro Anima se daturos, si animam pro ovibus ponete neglexetunt. 1deò in primis earumdent ovium salutem continuis precibus, & frequentibus sacrificiis Deo, a quo boaa cuncta procedunt, magno servore commendent. Omnibus rite dispositis, prompte, aque, ac reverente animo Sacramenta ministrent. Atque, ut jam superius præscripsimus, & Grandiores, statutis temporibus, curare, mederi, ac dirigere non recusent; & Parvulis panem frangere, i plosque ad Deum allicere non omitant; & cuncos verbo Dei, ac salutaribus monitis nutrire non negligant. In omnibus quoque præbeant seipsos exemplum bonorum operum, sæti soma gregis sibi conrediti.

III. Cappellanos Curatos fibi feligant; tor videlicet, quot fufficiant ad Sacramenta exhibenda, & ad divini cultus officia perfolvenda; Sacradotes pro utriufque fexus Confessionibus à Nobis approdices pro utriufque fexus Confessionibus à Nobis appro-

hatos ad id muneris solummodò admittendo.

IV. Cum autem ad animarum regimen Adjutores fibi afciverint, caveant, ne temporalis lucti folicitudinem fibi dumtaxat refervances, ex defidia deinde, ac damnabili negligentia, afcitos illos ita in omnibus fubrogatos velint, nt totam onus ovium, quas ipfi arcellfimis legibus pafcendas fufceperunt, in illos, fatis turpiter, ac otio-

sè rejiciant .

V. Curent idcircò, vel intra Parochiæ fines ædes habere, vel, quantum fieri poteft, in locis ei vicinioribus. Perfonalis refidentiæ ipfis præfertim impofitæ memores, fludeant omninò non deesse. Quandocumque tamen abesse contigerit, causam Nobis probandam. exponant, licentiam in scriptis, se gratis concedendam, ac idcircò idonei Vicerectoris approbationem postulent; nist tamen Parochi, quos inter, se Nos, unius diei spatium intercipirut, stantummodo biduum; ji verò, quorum residentia majori spatio distat, hebdomadam tancium abesse velint; tum cette ejusmodi Vicerectoris electionem nostro ducimus arbitrio committendam. Quod si contra hujusse decreti constitutionem abesse præsumpserint, pro rata temporis absentia; parochialium fruchuum subtractione punientur, alisque possis afficientur si in absentia persevarent.

VI. Vigilantes super gregibus suis sedulò inquirant: an in corum Parochiis perditi homines degant; publici nempe Blasphemi, Fures, Concubinarii, Sortilegi, morum corruptores, usuras exercentes, bona Ecclesiastica occupantes, sive alii quicumque? quos quidem paterna suavitate primimi ad bonam srugem reducere curabunt; dein acriùs, & severiùs, pro temporis opportunitate, corripiant. Quòd si nihil prosecisse nontrem vicarium generalem.

VII. Hujus rei causa, quotannis, feria quarta Cinerum, Edica promulganda volumus, quibus Fideles hortamur, ut malefanos hujus generis homines Parocho fevere denuncient, curaturo, ut ad viam

(alutis aterna citius reducantur .

VIII. Viduarum, ac Virginum egestare laborantium, aliarumque mile-

milerablium Personarum paternam sibi curam assumant. Orphanos, ac Pupillos pro viribus tueantur, ac przefertim Christiana curent institutione educandos. Puellis, przeipue vagantibus, consultant. Institutione educandos. Puellis, przeipue vagantibus, consultant. Institutione educandos. Puellis, przeipue vagantibus, consultant. Institutione destitutione debit pietatis officia assumatione conferrique curent. Quos verò Presbyteros, tum Seculares, tum Regulares, in tantz charitztis ministerium., exemplo, & hortatu, sibi facile assumption, in catalogum redigant Nobis in vistatione exbibendum. Omnes interim nostra Diexessis Presbyteros obsecramus in Domino, ut in agone jam constitutis assumente en on piegas ; eosque mitertimos, tunc potissimum colluctantes adversus Recores tenebrarum harum, coadjuvare non renuant.

IX. Sepiffime relegant Canones, atque Synodales hasce Constitutiones, Concilium Tridentinum, Catechismum, Romanum Rituale. Libros asceticos concionibus habendis satis accommodatos, ac etiam probati Auctoris fummam aliquam casum conscientiz revolvant; quos quidem libros in visitatione nostra exhibere teneantur.

X. Ecclefialticas functiones in propriis Ecclefiis non omittant. Sacros propterea ritus benedicendi, quotannis, flatutis temporibus, candelas, olivarum, & palmarum ramos, eaque Populis (ubjecțiis difiribuendi, caute retineant. Feriă quartă Cinerum confuetos cineres benedicant, illosque in capita Fidelium spargant. Sanchum, quoque institutum, singulis Dominicis, aquam benedicendi, vetere in Sacrarii decentem partem esfusă, ac Sabbato Sancho, domos Parochianorum, vel per seiplos, vel per Sacerdotes probata vita, non tamen per Clericos, aspergendi, illibato more custodiant.

XI. Singulis Dominícis, ac Festis de præcepto Missam Parochialem celebrent; ac Vesperas cantare, ut mos est, non omittant. Matutina quoque Tenebrarum, ac singulis Sabbatis Completorium, cum Lytaniis Lauretanis recitent, Clerticis, ac Presbyteris, earumdem Ecclestarum servitio adscriptis interessentibus, ut superidis jam

demandavimus.

XII. Câm Matrimonia, vel tituli promotionis ad ordines, aut Ordinandi ipfi, & cætera id genus, denunciari debent, curent Parochi, ut decente pausa, clarà, & alta voce, legantur Edica.
Tunc temporis æra campana cessent à sonitu, omnisque strepitus abigatur, adeout unicuique Audientium innotecta: Quinam, & quo titulo ad sacros ordines sint promovendi? Et quinam sacro sint jungendi connubio? & similia. Quod pariter volumus servandum in. Edicis monentibus, que in corum Ecclesiis suerint promulganda...
Nihil autem publicare audeant, nissi ipsis suerit legitime demandatum.

XIII. Sacræ insuper supellectiles Ecclesiarum intra Parochiæ limites erectarum, nitore sulgeant, ac emineant honestate, à Parochis præcipue requirenda. Eas propterea opportune revisant, ac deserant ad Nos, si in Domo Dei quid indecens alicubi evenerit reperiti.

XIV. Vagos eleemofynarum quæstores prædicationis munus obire, Indulgentias publicare, reliquias ostendere, & alia hujusmodi, quibus quibus quandoque nonnulli mali homines ad Fideles decipiendos

utuntur, exercere, non permittant.

XV. Dissidentes exhortationibus, ac monitis, studeant opportune componere Ipsi autem in neutram partem videantur plus æquo propensi. Seseinter Parochi non contendant, nec cum Ecclesiaticis Viris; ne Laicis ullam præbeant offensionem. Quòd si aliquando, ratione Officii, aut jurium Parochialium, controversiæ emergant, eas ad Nos, seu Vicarium nostrum deserant, quantum sieri poterit, absque judicii strepitu, dirimendas.

XVI. Jejunia, feltosque dies, ac indulgentias, per hebdomadam incidentia, inter Misarum solemnia, ac sub pracedentes Vesperas, are campano, accompodata ad res singulas signorum diversitate,

prænuncient.

XVII. Noverint Parochi, ex vi proprii muneris, nullam in civilius, five in criminalibus caulis juridicionem fibi effe. Quapropter Vicarios loci adeant, aut nostram Episcopalem Curiam, ubi sua

intereffe putaverint .

XVIII. Ædes, si quæ suerint, Parochiales, conservare, & collabentes reparare, pro viribus non prætermittant. Bona item, & jurae suarum Ecclesiarum diligenter, ac strenuè tneantur. Non adeò tamen Parochialium proventuum, corum præcipuè, quæ ex suneribus obveniunt, rigidi, ac molesti sint esacores, quin caveant, diutiùs, quam par est, insepulta tenere cadavera, donec jura, ac emolumenta sibi solvantur.

XIX. Parochiales codices, tum antiqui, tum recentes, nimirum Baptizatorum, Confirmatorum, Defunctorum, Matrimonia contrahentium, ac Animarum numerationis cauté custodiantur. In iis Notæ, ut alias ediximus, five baptilmi, five funeris, five initi matrimonii, omni diligentia, conscribantur, servatis Ritualis Romani formulis . Dies , & hora nativitatis in Notis Baptismi ; vel mortis in Notis Defunctorum apponantur. In Notis Matrimonii initi de licentia nostræ Episcopalis Curiæ, & illæ temporis designationes pariter inferantur , Arithmeticos characteres , necnon verba abbreviata quacumque, ad tempus exprimendum, non usurpent, sed integré omnes ejus indicationes describant, addito, si velint, arithmetico signo. Idque etiam in exemplis , que extraxerint , accuratiffime fervent . Caveant autem, ne ultra bimestre ejusmodi Notas, in codice conscribendas, differant, sub pænå unciarum quatuor. Eas tamen inquibuldam codicibus , vulgò Pitazzi , statimac Baptilmus collatus , vel Cadaver sepultum, vel Matrimonium fuerit celebratum, referre teneantur. Qua de re Parachos ipíos præmonitos esse volumus, Nos adeò vigilantes fore, ut singulis semestribus, Viro Nobis probato commissuri erimus, quatenus hosce codices accurate revisat, inspecturus: an que nuper servanda mandavimus, serventur ad unguem? Secus omissiones, si quas hac in re adinvenerit, ad Nos, ipsis reparandis viam inituros, diligentissimè deferat.

XX. Quò verò ipsi codices studiose serventur, in singulis Parochialibus Ecclesiis Archivium erigatur; aut saltem in sacrario conveniens niens armariolum clavi, feraque ferrea munitum, 4d hunc dume taxat ulum, feligatur; idque infra duos menses à die publicationis

Synodi, sub poena unciarum quatuor.

XXI. Quod si Parochum aliquem, penès se libros hujusmodi sortasse retinentem, mori contigerit, eos Successori, seu Economo,
interim ad curam animarum deputato, infra dies octo ab haredibus desuncti, sub penà excommunicationis majoris, tradendos volumus; qua de re haredes ipsos, à Vicario Generali in Urbe, à
Vicariis Forancis in Diocessi statim admonendos esse decernimus.

XXII. De testimonialibus literis requisiti, ab iis, quorum Matrimonium, vel desiderium suscipiendi Ordines denonciaverunt; in: responssione apertis verbis utantur, exprimentes: utrum impedimenta suerint detecta? Testimonia pariter de Ordinandorum vita, & moribus, de frequence assistentia Ecclesa, & de aliis, qua inejusmodi promovendis requirimus, clarissime depromant, aut siquid obstiterit, consessimo demonia e a interim testimonia requirentibus denegando.

XXIII. Cum aliquem Parochum graviter ægrotare, aut aliås diutiùs ab ejus ministerio impediri, vel ultimum diem obire contigerit, ad Nos statim deseratur, at de @conomo provideamus. Ejus-

que interim munera Cappellanus hebdomadarius obeat.

XXIV. Qui verò Economus, seu Vicerector constitutus suerit, onera vacantis Ecclesia, qua par est, diligentià, sustineat; ac confessim Vicario Foranco, aut altero Sacerdore, & duodus saltem Teastibus præsentibus, inventarium consiciat, scripturasque, & res omnes, qua sacras, qua profanas, ad Ecclesiam specantes, Parocho successor reddendas in tuto ponat.

XXV. Tum, ut Parochus deputetur; si quidem ad præsentatiomem Patroni institutio sit sacienda, animadvertat Patronus ipse, ut Sacerdotem, animarum regimini satis idoneum Nobis, insta terminos à jure præseriptos, proponat, simulque de titulo sui Patronatus Nos satis edoceat. Si verò vacantis Parochia collatio à Sanca Sede, vel à Nobis, juxta regulas Cancellariæ Apostolicæ, sit facienda; præviis edicsis, qui eam obtinere cupiunt, præsixo tempore, ad examen accedant, quod quidem, juxtà encyclicas literas Sac. Congregationis Concilii, datas sub diem decimum Januarii 1711., instituetur. Ea tamen documenta secum afterant, que ad corum zaterm., munera, gradus, cæterasque qualitates inspiciendas faciunt, ac literas testimoniales, quòd in casuum conscientiæ exercitamentis frequenter disceptarunt.

XXVI. A Provifis demum de quacumque Parochiâ, ultra fidei profeffionem, jusjurandum in manibus noftris, five Vicarii noftri, præftandum volumus. Quod huic Concilio, qui interfunt Parochi

modò emittere non graventur .

Ego N. provijus de Ecclesa Parochiali N. ejulque benestico, iuro, o promitto obedientiam, reverentiam, o honorem Summo Pontifici Romano, ac Illustrissimo, o Reverendissimo Domino Episcopo N.; o cuicumque esus legitimo Successori Item suro, o promitto Ecclesia mae parti-

particulari fideliter deservire; secundum onevis illi anuexi exigentiam, Gine a personaliter residere. Invo item de bonis ejustam Ecclessa, ac benessiciis quibulcumque Inventarium, quamprimum poetro, me stathunum, Giris quibulcumque Inventarium cambiturum, cam debita designatione jusium, bypothecarum, limitum, Geterminorum, necono ca non vonditustum, opiquoraturum, pissoraturum, pissoraturum, aut alio quovis mode contra Invi dissorbitionem alienaturum, imò alienata. Gissorbitiat pro posse recuperaturum, Co Ecclessa, ac Benesicii jura desensurum. Sie me Deus adjuvet, Godes Santia Dei Evangelia.

### CAPUT IV.

### De Vicariis Forancis.

I. V prudentià ejulmodi officium gerant. Pro Deo Evangelium, non erubefcant. De Clericorum, & Laicorum virà, & moribus; & quomodo in Paltorali officio fe gerant Parochi; an præmissa in his Synodalibus constitutionibus diligenter observent, sedulo inquiranti:

II. Affiduam quoque operam impendant, exquirentes : an in Ecclesiis cultus, quem decrevimus, vigeat ? an coram Venerabili lampas continuò colluceat? an Ss. Viaticum, decente pompa, ad Infirmos deferatur? an facra supellex debito decore conserverur? an Dignitates, & Canonici, siqui fuerint, juxta præscripta suo muneri satisfaciant ? an , & que Ecclesie sint reparande? an Visitationis decretis facta respondeant? Verumtamen, quoniam magnum in nostra Ecclesia speramus ex ingeniorum cultura profectum, Disceptationum de casibus conscientiæ exercitamentum, quod annuente Deo fæliciter cæpimus, sub nostrá affistentia in Urbe, & sub cura aliorum ad id feriò destinatorum in Diœcesi, magnopere Vicariis no-Aris commendamus, ut nedum ipsis cooperantibus fœliciùs progrediatur, sed etiam, quod Nos certiores faciant, si quandoque, statuto tempore, omittetur. Ac demum: An omnes, & fingula Conftitutiones iftæ Synodales plene adimpleantur? Ad Nos igitur, aut ad Vicarium nostrum fideliter deferant, si forte noverint ab his legibus quomodocumque recessum : id verò , ubi priùs admonitiones nonprofecerint .

III. Potissimim eorum curæ committimus, ut quæ circa onera Missarum describenda in tabella, ac adimplenda juxta Fundatoris cujusquam voluntatem, superiis decrevimus, executionem obtineant; omissiones quascumque hac in re Nobis denunciaturi. Quas, ut no-scant, libros, in quibus singulæ celebrationes describuntur, passim observent, Censore, seu Punciatore tamen accito, ubi is fuerit con-

flitutus .

IV. Quocumque defuncto Parocho meminerint, & de ejus obitu Nos certiores facere, & bona quacumque Ecclefiz, ac codices
ipfos Parochiales, & fcripturas, ftarim in tuto ponete, mox Vicerectori tradenda.

V-Pro-

70 V. Propriæ Jurisdictionis limites non excedant: Consulant autem in casibus eorum officio subjectis, ubi seri potest. Assesora No. bis designatum. Officiales conibeant, ne peccantium crimina difficulant accipientes Personam hominis, aut pecunia interposită, iis conniveant, qui deliquerint. Quâ in re, si quid prætermiserint a indignationis nostræ pænas incurrent, & se officio privandos intelligant.

"VI. Civiles caufe, coram Vicariis inflituende, ultra fummam.indivifam unciarum decem non agitentur s (cilicet, ut integrum creditum predictam pecuniz quantitatem non excedat. Vereanur propteres, etiam pro dimidiata crediti fummå, que in unum coacerva, ta uncias decem excederet, judicium inflituere, sub penà nullitariis

actorum, aliisque arbitrio nostro.

VII. Nisi nostra facultas accesserie, sortes, quas etiam vocant capitalia Ecclessarum, Monasteriorum, Montium Pietatis, Sodalitatum, Hospitalium, aliorumque locorum censibus dedicari, vulgo far impigo, non permittant, sub pens pariter nullitatis, de qua re inferiis nonnulla cap. 9, decernemus.

VIII. Pro tuitione ejulmodi capitalium, de quibus inferius statemus, curent infra duos menses, à die publicationis Synodi, exequi prasseribenda, ac continuò de iis Nos certiores facere non omitant.

IX. Quoad criminales causas, flatimac delicum fuerit commis, sum, quamvis in locis exemptis, v. g. in Ecclessis Regularium, judicium cognoscendum aggrediantur, ac illius acta instructiva conficiant, que res vulgò dici consuevit, sar il processo delle informazioni, sive instante Parte, si sive Ficis Procuratore instigante; cusus exemplum satis clausum, ac sigillo obsignatum, saltem instra meniem à die commissi delicit, ad nostram M. C. Episcopalem mittere teneantur, sint pensa unciarum quatuor.

X. Huja[modi judicialis inftruccio ad normam, quam parte 4: cap. 1. trademus, moderanda erit. Id potiffinima animadvertant ut relatis delicitis, non procedant, nifi pravio juramento: quòd nulla in ils denunciandis calumnia interveniat. Reus interim, fi delicitum fit grave, vel de ejus fuga suspicio suerit exorta, in carceribus teneatur, quousque à Nobis, seu à nostra Episcopali Curià aliter suerit dispostrum; si verò delictum adeò grave non suerit, ut nimis videatur carceris peena puniri, sub congruà fidejussione jussimi nostro parendi, à Vicario liberè dimittatur, & ad Nos scribatur.

XI. Quidquid verò in ejufmodi inftructionibus, vulgò informazioni, contentum fuerit, caveant Vicarii, ac Magistri Notarii, caterique Officiales cuipiam revelare, vel earum exemplum, aut nomina testium manifestare, sub pænå excommunicationis, & privationis officii.

XII. A quibuslibet Beneficiorum, & Matrimoniorum causis prorfus absineant; eas tamen ad Nos deferre sestiment, que præsertim ad Pauperum connubia incunda collimant.

XIII. Censuras contra Reos contumaces, aut contra Testes renitentes; tentes; nifi aliter in mandatis habuerint, non denuncient. Eos tamen citare faciant, ac ad nostram M. E. Curiam de tali citatione... conscribant.

XIV. Quos Reos ad Ecclesias, sive Secularium, sive Regularium consugisse noverint, ad Nos deserant; ac eos extrahi, Laicalis Juris-

dictionis Ministris instantibus, nullatenus patiantur.

XV. Occurrentibus cashus, qua par est prudentia, altercaziones de jurisdiscione devitare statagant, hac nimirum lege, ut Jurisdiscionis, Immunitatis, ac Libertaris Ecclessa acerrimi desensores, primum Officiis, deinde Epistolis, vulgo biglietti, decenter insinuent cuicumque Potestari incompetenti: quatenus scaum, sive attentatum Jurisdiscionem, aut Libertarem, vel Immunitatem Ecclessa lachens agnoscat, & metu censurarum ab intentione desistat, ac ad pristinum redigat, si quid ab ea suerit innovatum. Ejusmodi verò Epistolii, necnon Responsionis exempla ad Nos statim mittant, atque deinde nostra Magna Curiz mandatis obtempetent.

XVI. Quolcumque in carcerem conficient, nisi id levi ex caula.

fecerint , non liberent , nisi id & Nobis fueric dispositum .

XVII. Eleemofynarum quæstum non permittant, nisi aut speciale privilegium suffragetur, uir nonnullis Regularibus est concessum; vel nostra facultas accesserit. Quod præseritm respectu Vagorum quas-cumque smagines deferentium, noverint esse sanctium; ita, nimirum, ut ejusmodi Erromendici tanquam eleemosynarum usurpatores carceribus sint mancipandi. Quoniam verò multi acedia potibus, quam egestate laborantes ostiatim quæritando, variis instrmitatibus se vexatos inssmulant, acque adeò, nedum conscientiam sum lædunt eleemosynarum usurpatione, sed etiam demunt veris egentibus alimenta, ac tandem à communi utilitate sespos, necessaris, licet humilibus, cateroqui addicendos officiis, subtrashunt; curent Vicarii, quòd nemo ad publicam mendicitatem se dejiciat, nisi à Medico de sua ad laborandum ineptitudine juratum testimonium sipsi Vicario ostendendum, obtineat; secus eamdem subeant penam.

XVIII. De Ecclesiasticis vita suncits, singulis quadrimestribus, Nos certiores faciant, illorum nomina, ac gradus describentes. Si vero quisquam illorum sit mortuus, qui aliquo fortasse ministerio sungebatur, consessimi id nuncient, ut Nos pro vacante ossicio pro-

videamus.

XIX. Publicatio Edicti de observantia Quadragesima feria quartà Cinerum à Parochis promulgandi, cujus tenor in Appendice \*

referetur, curent, ut omninò adimpleatur.

XX. Quoad ea, quæ ad Monialium gubernium speckant, selenon ingerant, niss simul Monasteriorum cura ipsis suerit commissa. Tum verò solettissimè observent, quæ mox hac de re sunt decernenda.

XXI. Quid Juris ipsorum suerit, aut Magistri Notarii, siwe Officialium, pro mercede, taxâ, ad calcem Synodi apponendă, decernemus. Is interim districte monemus, ne à Pauperibus ( quorum Scripturas, vulgò Spedizioni, gratis faciendas esse decernimus) quid-

In Append. Tit. 10. 72
quam accipiant; neve pluris aliquid ab alüs, ultra præscriptum, expechent, aut sponte datum recipiant; sub pena, integre restituendi quod habuerunt, & aliorum arbitrio nostro. Quò autem omnibus innotescant jura solvenda, taxe exemplum in præscriptarum Ecclessarum sacratis assignendum, aut retinendum volumus.

XXII. Mandamus præterea, ne funeribus, ex consuetudine, fortæssis interessentes ipsi, sive eorum Officiales, aut alii quicumque Delegati, etiam nostræ mensæ, plus juris habere præsumant, quam

cuilibet alii Sacerdoti competit.

XXIII. Delegationis literas à Delegatis, & Commissariis per Dieccessim, urgente causa, destinandis, recognoscendas, exigant. Tum ipsis, à Nobis sacam esse potestatem, intuentes, ultra commisse jurissariismentes, quidquam exercere non patiantur; eisque execdentibus, scripto injungant: quatenus se costecant, ac injunctionis exemplum dein ad Nos mittant. Explorent quoque super Delegatorum mores, ac functiones quassumque, eosque, si à recto tramite descertint, Nobis denuncient.

XXIV. Curiæ Vicarialis actorum index annuatim conficiatur, numeratis foliis omnibus, ad cujus calcem Magilter Notarius ipse con-

fessionem subjungat: quòd penès se illa retineat.

XXV. Quoniam verò non modica litigantium præjudicia ulque... adhuc ex eo emerfere, quòd asta judicialia, ac documenta exhibita deferipta fuerunt in tribus, ex quatuor, quibus papyus fuit fignata columnis, Vicariis omnibus, ac Magistris Notariis indicimus, necnon universis nostra Magna Curia Ministris, quatenus in postrum inter duas medias folii columnas, characteribus benè formatis, aca omnia describere teneantur, nullà facta exceptione hujus, vel alterius instrumentorum generis; adeò ut ne quidem ea recipere debeant, nisi juxta prescriptum fuerint exarata: idque, sub poena unciarum quatuor.

XXVI. A&a corum Curiæ, penès Magistrum Notarium conserventur. Edica nostra, Ordinationes quæcumque, Licentiæ, Fideiufiones, Fidei Professiones, ac Juramenta in codice, ad id compaco, statim annotentur; cujus rei partes an jose Magister Notarius adimpleat quilibet Vicarius revisa, sicus & Nos in Visitatione nostra

fedulò recognoscemus.

XXVII. Nos, vel Curiam nostram, quomodolibet Vicarii consulturi, vel rem aliquam per literas delaturi, caveant, unică în Epidola, plura miscere negotia, circa que forté multiplex deliberatio concipienda, multiplex judicium erit esformandum. În conscribendis quoque Epistolis, qua negotium concernunt, à supersului sofficiorum verbis, prorsus abstineant, sed brevitate, una cum claritate compositis, rem denuncient.

XXVIII. Bonorum Ecclesiasticorum indemnitati apprime intenti, que infra, hac de re, mandabimus sedulò exequantur, ac ab iis, ad quos spectar, ut serventur, curare non omittant, Nobisque de-

nuncient fiquid fuerit prætermiffum .

XXIX. Interim, hanc ad rem iildem Vicariis imponimus, qua-

Renus; bbi a noftra Magna E. C. provifum fuerit i mod Exemplaria vulgo Minute donationum, subjugationum, aliorumque contractuum favore locorum piorum stipulari possint, ea infra statuta tempora. infinuanda curent ; sub pœna solvendi de proprio sortes , una cum

interuluriis, forte ex corum negligentia amittendas.

XXX. Pariter przeipimus, ut in actis, que vulgus vocat Minute. fubiugationum, donationum favore cujuscumque Ecclesia, Monasterii, & loci pii, aut assignationum ad titulum Patrimonii, Prædia. ipla donata, vel subjugata, sive urbana, sive turalia, accurate describantur, una cum designatione confinium ab oriente, occidente, septentrione, & meridie, citatis quoque Possessoribus conterminorum bonorum, tum præfentibus, tum præteritis.

XXXI. Piis quoque voluntatibus exequendis Vicarii omnem operam navent. Quapropter five ipsi, five alii, ad ejulmodi caulam. fuerint deputati, que capite sequente disponemus, ut omnino ser-

ventur, diligentissime studeant.

XXXII. Vicariis denique honor debitus deseratur, ac in gerenda justitia iis obtemperetur. Ipsi verò nedum verbis, aut jussibus, sed & vitæ gravitate, ac morum honestate, cæteris Ecclesiasticis reced vivendi specimen constanter exhibeant . Si quis erga eos irreverenter se gerere præsumpserit, pænas nostro arbitrio subire cogetur.

### APUT

De Censoribus Missarum, quos vulgò vocant Punctatores; ac de Delegatis ad executionem piarum voluntatum.

Hristi Patrimonium in Ecclesia visibili, quo Pauperum indi-gentiz occurritur, Religionis officia sustinentur, & vita fundis consulitur, funt Ecclesiarum, ac Monasteriorum proventus, Beneficia, Cappellania, ac cujuscumque generis legata, quibus pii Testatores peccata eleemolynis redimentes, divini fanguinis beneficium in suffragium, ac remunerationem obtinuerunt. Quamobrem horum fatagere, ne vel fraude usurpentur, vel oblivione omittantur, vel prodigalitate dislipentur, inter præcipua Episcopi munera enumerandum effe arbitrantes, non fine ingenti animi nostri dolore, innumeros census , ac etiam fundos , vel fraudulenta incuria debitorum., vel desidiosa somnolentia creditorum, jam esse amisso, vel jamjama amittendos; ac eos, qui extant, & male exequi, & prodigaliter impendi consuevisse, animadvertimus. Idcircò aliquas statuere institutiones ad praxim accommodatas decernimus, quibus opportuna dabuntur monita circa exactiones, ac etiam circa modum expendendi, rationemque expensarum nostris Censoribus reddendi . Pro quarum. rerum exequendarum expedita methodo, ad eam, que haclenus est servata; nonnulla addemus, ubi deficiens; corrigemus, ubi men-

dola ; resecabimus, ubi inutilis esse videbitur; atque hac industria; omnia ad integrum, rectumque systema componendi, si Deus arrilerit, Nobis est animus. In hoc capite igitur sermo erit de iis, qu'æ pertinent ad celebrationem Missarum, ac de fideli executione ultimarum voluntatum : in sequente dicemus aliqua circa ea, que spe-Stant ad pia Legata, ad Ecclesias, & ad Hospitalia; ac tandem. fuo loco, de administratione bonorum ad Monasteria pertinentium, ac de methodo rationem reddendi nostro Censori, qua doli, fraudes , prodigalitatesque omnes , quoad potest , prorsus eliminentur; & si que forte sient, facillime sint indaginis. Ad nostre igitur methodi normam, cujus in calce Synodi, vel seorsim, exponemus Archetypam idxam, jubemus ut Cappellanix omnes, Beneficia, ac onera Missarum regantur: ac insuper, ut unumquodque Opus, & unaquaque Ecclesia suas impensas annuis proventibus accommodet, & quotannis invariato ordine distribuat; ac tandem uniformi synopsi , vulgò intavolatura, Censori nostro ità rationem exponat, ut unico penè obtutu, abique versutiarum involucris, fingula discerni possint. Sic Missarum oneribus firmabitur tantoperè desideratus ordo, quo Missa ipsa suam vindicent satisfactionem. Sic Ecclesiarum proventibus stabili œconomia distribuentur impensa, qua ruere nequibunt in pejus . Sic legatis Pauperum, ac Hospitalium utile stabilietur systema, quo fraudulentium aftutia comprimatur . Sic tandem Monasterii Monialium recta fundabitur distributio , qua nec Abbatissa contrafua Monasteria nimis prodigere, nec contra Subditas expensis nimis parcere poterint, quarimoniisque omnibus ora turabimus. Sic tandem omnium ultimarum voluntatum observantiam plenissime restauratam, Deo annuente, videbimus. Si tamen quandoque exactionum rigorem inculcare videbimur; ob id debitoribus infensi reputandi non sumus; cum hac severitate, nedum eorum animabus; sed etiam eorum fortunis, zelo paterno consulere intendamus. Ubi enim ex retardatis solutionibus magna debitorum moles concrescet, & majori fortunarum. suarum damno, etiam feuda amittere periclitabuntur; & maxima animarum pernicie æterna supplicia sibi irrefragabili jure comparabunt .

II. Itaque celebrationis Missaum Censor, vulgo Punstator, cò votis omnibus tendat, quò nimirum Missaum onera adamussima adimpleantur, sub practipitis à Fundatoribus numero, loco, tempore, & qualitate. Is propterea omnia, que de Sacrissio Missa satis

luculenter disposuimus, servet omninò.

III. Caterum, ut faciliùs onera ipia exponat, Vicarium interpeller, quatenus infra duos menses, à die publicationis hujus Decreti, cuncos Ecclesialicos Edicto moneat, ut singuli, siwe Beneficia, siwe Cappellanias, sibi ipsis incumbentia, scripto revelent i Privillegia, siwe actus electionis, & consimationis exhibentes, & quas forte habuerint scripturarum notitias designantes, ac jurejurando sirmantes, aliam de illa re scientiam non habere, sub pena amissonis medieratis fructurum anni unius, nostro arbitrio applicandorum; quorum partem dabimus Puncazori, alias à Nobis grati animi benevolentia, ac lucris etiam remunerando.

IV. Diligenti interim examine ; que fequentur, ordinatim in lid

brum redigantur.

Primò, quinam hujufmodi beneficia, aut fervitia Miffarum fundaverint? quo tempore, quo scriptura genere, & penès quem No carium ?

Secundo, quanam fine bona, unde reditus oriantur; quinameorum confines, enm antiqui, tum recentes; quinam fructus, & an ab antiquo ftatu deciderint?

Tertiò, quinam eorum bonorum possessores?

Quartò, quanam Miffa præscripta, qua in Ecclesia, quo in Altari, & quo tempore, & de quo Sancto celebranda?

Sextò, quanam onera forte non adimpleantur, ex eo quod folvere gravati non adimpleant? Documentis ibidem reassumptis, quorum vi adigi possunt ad solvendum, cujus rei ordinanda methodum \* In Append. expeditissimam, per idaam, in Appendice \* trademus.

V. Hujus porrò codicis exemplum ad nostram Cancellariam. transmittatur infra menses sex à præfato mensium duorum elapso

termino, numerandos.

VI. Nova quoque fundationes , electiones , Cappellanorumque. institutiones in libro prædicto annotentur statimac fundationes ipia, electiones, & institutiones hujusmodi fuerint expedita. De iis verò relatio ad Nos mittatur quotannis mense Septembris codici principali aggreganda.

VII. Ubi Ecclesiæ, in quibus Missæ celebrandæ præscribuntur, aut Altaria fuerint collapía, ad Nos, pro eorum designatione, recurratur ; nisi fuerint alteri Ecclesiæ nostra, seu Antecessoris nostri autho-

ritate aggregate, five affignate.

VIII. Defuncto quocumque Beneficiario, aut Cappellano, ne interim Millarum fervitium intermittatur , utque fructus exigantur , earumdem Punctator eos exigat, ac pro celebratione distribuat, collato, pro quolibet manuali stipendio, tareno monera Sicula . Reliquos proventus penes se reponendos curet, aut tuto custodiendos deponat ; donec Successor fuerit institutus . Attamen de ejusmodi beneficio Miffarum vacante, Nos statim certiores facere teneatur.

IX. Dum ad Puncatoris officium aliquem non elegerimus , Parochus respectu suz Parochiz ejusmodi munus subire, ac que jam.

mandata funt, exequi non omittat, sub eisdem poenis.

X. Quoad Delegatos pro executione piarum voluntatum; & ipsi pariter, Vicario interpellato, tabellam ejulmodi legatorum, sive pia tantum fuerint, five mixta, conficere curent. Qui sane Vicarius solemniter edicat, ut infra duos menses, sub pœná amissionis officii, ji quorum fidei, aut hareditaria successione, aut ratione officii , pia executio commissa est , sive ad eleemosynas distribuendas , sive ad subsidia dotalia Pauperibus elargienda, sive ad fabricam Ecclesia, sive ad Insirmos in Nosocomiis curandos, sive ad hospites in Xenodochia recipiendos, sive ad sacre supellecilis refectionem, ad festorum celebritatem, aut alias ad pios usus exercendos, documentis omnibus, cum die, & consule, ac quantitate redituum, a primordiis

Tit. 8.

Si nove advenerint hujufmodi fundationes, codem addantur in libro, ac fingulis annis menfe Septembris additionum exemplum in codem libro pariter annectendum, Cancellariæ noftæ tradatur.

XI. Idemmet Delegatus assidue inster i ne pia desit executio; atque omissione occurrente, rem ad Nos denunciet, ubi Vicarius loci

priùs admonitus circa hanc rem non profecerit.

XII. Caterum quoad legatorum hujulmodi institutiones, in posterum hac servanda volumus. In primis, ad evitandas fraudes, ac lites decernimus, nihili facienda esse ea legata, que ad solius Parochi, aut alterius Confessarii aures disponentur, nisi unus saltem Testis adhibeatur, coram quo Testator se quædam ad pias causas eroganda velle , saltem generatim declaret , ut suo Parocho , aut tali nominatim Confessario distincte injunxit, vel injunget. Quod si ejulmodi dispositio in ipsius Parochi , aut talis nominati Confessarii cedat utilitatem, duos saltem Testes, cateroqui legaliter idoneos, adhibendos esse volumus; ne probatio juridica ea in re deficere possit . Idque etiam si de simplici mandato agatur eadem exequendi, vel Missarum celebratio committatur. Quod tamen procedat, quando nullum præcessit legale testamentum, aut codicilium. Si verò præcesserit, quando Testator nihil in eo sibi manu talis nominati Confessarii, aut vi chirographi, vulgo lifta proprio charactere scripti, vel subscripti disponendum reservavit; tunc chirographum ipsum, vel Testamentum erit pro Teste . . .

XIII. Hujusmodi autem præcautione accedente., Parochus, seu Consessarius, piam Testatoris dispositionem Delegato ad pias causas in settinto pariter profesant, sub pena excommunicationis majoris.

NV. Sub cadem pona mandamus, ur Notarii infra bimeftre à die sulgati testamenti, ejusmodi legata pia, quorum sipulatio penes pios saça est, Nobis in Urbe, sive Vicario nostro, sive Procuratori Generali mensa; in Dioccesi verò Delegato ad pias causas, denunciente. Necnon particularia Capitula carumdem dispositionum, quae sive in sestamentis, sive in codicillis, sive in alia contractibus intere vivos, aut causa mortis insette steviat, omnino tradant. Qua in re Delegatos iolos solicitos esse volumus, adeout ubi opus suerit, apud Vicarios locorum inssistere enantur; quaternus Notarios, hac de re monitos faciant, sub prasta excommunicationis censurà.

XV. lidem Notarii, ad cujuscumque pestitionem, denegare non audeant

audeant piarum quarumcumque dispositionum Capitula; caveantque ne avaritia ducti totius instrumenti exemplum omnino velint extrahere, atque pro toto mercedem exquirant, sub poena unciarum.

quatuor, in subsidium excommunicationis majoris.

XVI. Sub pænis quoque à facris Canonibus inflictis, nemo Laicus, vel Clericus, five Secularis, five Regularis, audeat quocumque modo, five per fe, five per alium, five directe, five indirecte, re, confilio, verbo, vel figno impedire, ne Testator, si liberum habeat Testamenti conficiendi Jus, in piam disponat causam, eum quocumque modo à proposito dimovendo. Signanter pænas ejulmodi contra eos comminamur, qui Sacerdotes, & Notarios ab Infirmis exoptatos non ciunt; vel si ciunt, ad locum in quo Infirmi ipsi decumbunt, aut ingredi non permittunt; aut fi permittunt, corum importuna prafentia, secretam collocutionem impediunt; & tandem contra Notarios, qui ambiguis verborum formulis , ejuimodi legata circumvolvunt, unde lites oriri facile possint.

XVII. Ut autem tum Infirmorum , tum Benevalentium libertati opportune consulamus, aquo rigore Retrahentes, ac importune Captivantes eorumdem voluntatem, ultra poenas à Jure inflicas, nostro puniendos esse arbitrio decernimus. Signanter verò Confessarius, qui prætextu confessionis id attentaverit, ipso sacto sit ab ejusmodi fa-

cultate jufpenfus.

XVIII. His porrò legibus vetare non intendimus, quòd generali tantum verborum tenore, quilibet étiam Confessarius, Infirmos, sive Benevalentes admoneat, quam falubriter pia instituantur legata; nif. justitia, que semper est pietati preferenda, aliud exigere videatur.

XIX. Has tandem fanctiones ; quotannis , Dominica prima Quadragefima, in majoribus, & Parochialibus Ecclefiis, Vicarii quicumque lingua vernacula promulgandas curent . Qui verò eas violare. aufi fuerint, ad Nos deferantur.

### CAPUTVI.

De Fideicommissariis piarum voluntatum, de Procuratoribus, seu Rectoribus Ecclesiarum, de OEconomis Hospitalium.

I. H Olpitalis, vel Eccleiæ, iis quorum fidei pia Fundatorum vo-luntate administratio commissa est, cura quoque ne deste, bona iis obnoxia, reditus, ac Jura tuendi, restaurandi, ac recognoscendi . Eorum quoque inventarium conficiant , ac documenta conservent , prout de bonis Ecclesiæ pertractantes , infra mandabimus . Debitores cogere non omittant, ne corum incuria pia Fundatorum, aut Legantium defraudetur intentio .

II. Quanam fit corum administratio ? quinam administrandi titulus ? quinam fit bonorum Ratus ? qua intentione ca fuerint relica? 78
revelare satagant; documentis circa ejulmodi breviter relatis, juxta
ea, quæ dudum de Delegato ad executionem piarum voluntatum...
agentes decrevimus.

III. Quas elecmofynas Pauperibus, five fingulis hominibus, five familiis applicare tenentur, non in alium cujulcumque rei ufum, ne quidem in Ecclefiz inflaurationem, & ornatum audeant erogare.

nisi legitima super hoc facultas accesserit .

IV. Curent non alios ad legata pia, seu mixta, & præcipuè quoad dotationes pro matrimonio, vel pro monacatu admittere, nisi quos condicionibus prescriptis à Legantis voluntate , preditos effeconstiterit, servato inter eos ordine, quem forte pius Fundator disposuit . Caterum in Urbe, ac in Diecesi, hujusmodi admissiones non fiant, nisi verificatis verificandis coram nostra Curia, & perquisicis Fideicommissariis; si aliter in fundatione non sit cautum; aut a Nobis in casu particulari visum fuerit, id ex probatis viris, in locis Diœcesis degentibus sciscitari; aut ipsis rei inquisitionem committere. Que autem probationes faciende occurrent, non per Testes, sed per publica documenta, ubi fieri potest, proferantur, nisi aliter à Nobis disponetur. Legitime admissis legatum, ordine suo, pariter perfolvatur, anterioribus prius satisfactis. Neque de novo quisquam. admittatur ad legatum, nisi ex teltimonio Detentoris librorum. constiterit, nullum ex jam admiss, adhuc pro suo legato satisfa. Ationem expectare: ac etiam fide scripta Thesaurarii constet in. promptu esse pecunias ipsi admittendo solvendas. Quod etiam publicis tabellionibus notificetur, ne istiusmodi electiones stipulentur, fine scripta testatione Detentoris librorum ut supra, ac Thesaurarii de pecuniæ promptitudine certitudinem facientis, ut edicto nostro jamdiù disposuimus, sub pæna nullitatis, ac solvendi de proprio.

V. Que solutiones hac de causê faciende sunt, ez non fiant diminute, non aliis rebus, aut mercibus, non factê cessione bonorum, nis de nostra licentia, sed numeratê pecuniê; re primèm Thesaurario indictê, idque sub pœnê unciatum viginti. Qui verò pro solutionis piorum legatorum majori facilitate faciendê, pretium aliquod, ex legatariis dempserint, vel eos, quibus jure legatum debetur, admitti, malis artibus quonodolibet impedierint, excommunicationis pœne

fubjaceant.

VI. Noverint igitur operum piorum Fideicommissarii, tum indignationem Omnipotentis Dei, tum nostre severitatis vindicam, sub præimpossitis penis, certissime incursuros, si quidem ad legata ejudemodi, & signanter ad subsidia dotalia, tum pro matrimonio, tum., pro monacatu, pravalente carnis assectiv, vel fuimet iplorum confanguineis, vel sibimet obsequentibus, vel amicorum officium interponentibus, contra Fundatoris legem, vel unam admittant. Fortius si id secerint, posspossitis proximioribus, potioribus, alissque primò adimplentibus, & quae Testator ipse voluit præcateris respiciendas.

VII. Sicubi Puellæ subsidia dotalia, vi legati, misa sorte, consecuturæ suerint, omnes apodizæ in pyxidem mittendæ, primum a Vicariis loci, ac Delegatis ad pias causas recognoscantur; an videlicet licet scripta referant nomina earum ; quibus Testator providere voluic ? atque in ejus præsentia schedulæ ipsæ extrahantur , nisi aliter in fundatione expresse fuerit cautum .

VIII. Earum verò scribendarum cura, nisi aliter in fundatione. præcaveatur, Viro Ecclesiattico gravi, ac omni probitatis genere conspicuo committatur ; qui prius Puellas ipsas modestissime inquirat, ipsasque interroget : an admitti desiderent ? earum dein catalogum. Fideicommissariis ipsis statim traditurus . Eiusmodi admissiones menfis unius fpatio præcedat Edicum , ut cuilibet concurrentium ad fua jura commode exhibenda, temporis maturitas suffragetur.

IX. Si quæ ad subsidia dotalia fuerint juxta Fundatoris mentem. admittenda, præhabita conditione, quod scilicet statuto die inter Missarum solemnia, publice compareant eam, vel aliam quamcumque conditionem, forte appositam, omni excusatione posthabità, ne Fundatoris fraudetur intentio , Fideicommissarii servare teneantur; nisi ex justa causa in scriptis proponenda, atque discutienda, Nobis

aliter visum fuerit, accesseritque nostra in scriptis licentia.

X. Hospitalium @conomos admonemus , id potissimum recogitare, quod Pauperum, Senum, egestate laborantium, Peregrinorum, & Infirmorum , juxta uniuscujusque loci institutionem , gerunt curam. Quæ quidem tantæ molis est, ut Episcopo, tanquam communi omnium , & præsercim miserabilium Parenti , fuerit à Canonibus commissa. Quidquid uni, ex minimis istis vel officii, vel damni fa-Auri erint , noverint id Christo Domino esse faduros pro bene fa-&is, vel omiffis erga eos, justiffime pænis , aut præmiis retributuro . Quarentes igitur non qua fua funt , fed qua Jefu Christi , non suis propterea, sed eorum, quorum susceperunt curam, commodis vacent .

XI. Cui Hospitalium solicitudo committitur, Vir sit fide, pietate , vita innocentia , ac fedulitate , gravium hominum testimonio , commendabilis . Non tantum corporis miseriis , ac morbis levandis inserviat, sed quæ ad animarum salutem pertinent minime negligat . Christianz igitur do Prinz notitia imbuendos , necnon Sacramentis , præsertim Infirmos, statuto tempore, reficiendos curet, eo Sacerdote ipía administrante, cui id facere jus, vel legitima consuetudo

concessit .

XII. Ut honestas in Hospitalibus servetur , mares cum fæminis, nisi per legitima documenta constiterit matrimonio esse conjunctos, nedum diftinctis in lectulis, fed diftinctis quoque in tricliniis, nullatenus seseinter communicantibus, collocentur.

XIII. Infra septa Hospitalis mulieres cohabitare non patiatur, nisi quæ ad curam Ægrotantium, vel Peregrinorum in ætate saltem quadraginta annorum constituta, morum probitate, & charitate

præditæ, veluti necessariæ fuerint assumptæ.

XIV. Infantes expositos Hospitale suscipiat, & alendos, ac christiane educandos curet. Ne verò mulier, urgente causa Infantem expositura, detegatur, cylindricam arcam supra suos axes verticaliter circumvolvendam, ad parietem Hospitalis appositam, volumus,

ubi repositus infans statim ad Nutricis manus ; ex adverso pariete

Stantis', eadem circumvoluta perveniat .

XV. Infirmorum, ac Peregrinorum, qui ad Hospitale accesserint nomina, & cognomina, ætatem, ac Patriam (Economi accuraté describant, una cum die accessus, & secessus. Exquirant quoque ex Peregrinis incepti itineris tempas, & peregrinationem; ac Ordinarii, squas deserant testimoniales literas recognoscant. Alio quoque inavolumine diligenter, sub diem, & consulem, eorum nomina, cognomina, ætatem, & Patriam scribant, quos in Xenodochiis, vel Nolocomiis mori contigerit.

XVI. Ad Infirmorum curam Medicum Physicum, ac Chyrurgum

eligant, Nobisque approbandos proponant.

XVII. Ab Infirmis, & Peregrinis nil recipere prælumant, etiam

fpontè oblatum.

XVIII. Hominibus pigris, qui scilicet validi, & robusti cum sint, manuum labore seipsos sustentare possunt, Aleatoribus, Ebrioss, Blasphemantibus, Facinoross, arma deferentibus, & id generis aliis, aditum non permitrant. Quòd si permiserint, statimac vitiis inquinatos esse cognoverint, cos rejicere teneantur.

XIX. Ecclesiarum Procuratores, necessariis tantum expensis, non superfluis, earumdem reditus insumere patimur. Ne ergo pro Ecclesia debita contrahant, cum alicer possint nitori, ac earumdem, necessitatibus providere, ratiocinio perpenso, dispensia, que evita.

ri potuissent, fibimet noverint imputanda.

XX. Ejulmodi Procuratorum, Economorum, caterorumque Officialium, atque ultimarum voluntarum pro piis caulis Executorum, electio, & duratio legibus lublit à fundatore flatutis: qua fi non, fint, legitima loci confuctudo fervetur. Verum fi in officio delique-

rint nostræ correctioni, ac dispositioni omnes subjacebunt.

XXI. Caterum ad hujusmodi officia inhabiles omninò declaramus eos , qui are Ecclesiastico sunt gravati ; vel quorum consanguinei , aut affines usque ad secundum gradum, Ecclesia, seu piis locis, aut operibus debito adstringuntur ; vel cum quibus lis aliqua intercedie nomine illiulmet Ecclesia, loci, vel operis pii; vel qui quodlibet ex præfatis Officiis per constitutum tempus immediate prius admini. ftravit, nisi aliter cautum in fundatione, aut Nobis fuerit visum. in casu particulari dispensaturis; sed quia parum, aut nihil refert, præfatos Viros excludere, nisi etiam personas ab iis dependentes etiam excludamus; quicumque in locum ipforum fubrogati penitus arceantur, sub excommunicationis majoris latæ sententiæ pæna contra talem electionem facientes, acceptantes, & opera, confilio, vel intercessione ad ipsam concurrentes. Idque etiam locum habeat in. electionibus quorumcumque Fideicommissariorum, ac Deputatorum ad quavis opera pia, hospitalia, legata &c. Ad officium Thesaurarii inhabilem quemcumque declaramus legendi, ac scribendi imperitum, qui nimirum ratiocinium, ut par eft, præstare non valet.

XXII. Denique, ut omnia paucis complectamur verbis: in ejufmodi bonorum administratione, viris providis, idoneis, & boni tecfiimo-

flimonii committenda, id ab iis fervatum volumus, quod alias Hospitalium Recoribus vi constitutionis Concilii Viennensis, que inci-Dit : Quia contingit , à facrofanca Synodo Tridentina innovata graviffime inculcatum fuit : quod scilicet ji sciant, velint , & valeant, loca ipía pia, bona corum, ac jura utiliter regere, & corum proventus, ut par eft, dispensare : qua de re ; ne unquam Ecclesia, vel loca pia abeant in deterius', expensarum perpetuam æque, ac expeditam methodum ab unaquaque Ecclesia &c. faciendam volumus ad normam, quam dabimus in Appendice . \* Quibus in uper ad \* In Appendice præfatæ constitutionis normam, instar Tutorum, & Curatorum juramentum præstare, ac eorumdem bonorum, sive stabilium, siveetiam mobilium, cum primum administrationem aggressi suerint, inventarium conficere mandamus, prout alias hac de re edicendum. promisimus.

Tit. II.

### CAPUT VII.

### De Confraternitatibus, & Sodalitiis.

I. N Emo, cujuscumque ordinis, & gradus, Confraternitates, So-dalitates, five Congregationes erigere audeat, absque licentia nostra, una cum Constitutionum approbatione expedienda; ere-&æ autem juxta earumdem statuta regantur, & in deteriùs vergentes reflaurentur.

II. Præ cæteris maximè commendamus Confraternitates, Ss. Sacramenti cultui addictas . Alias quoque instirui exoptamus , quas ad piam Puerorum educationem , doctrinæque Christianæ promovendæ exercitium, gravissime inculcavit S. Pontifex Pius V. Const. 137. quæ incipit: Ex debito; necnon, quæ eam sibi præsigunt metam, ut ex hac vita jamjam transituris assistentia non desit. Quamobrem P4rochis, ac Vicariis universis mandamus, ut operam omnem impendant, in ejulmodi adlicribendis Sodalibus, à Nobis legitimam erectionem postulaturis.

III. Nocurnos Sodalium cœtus, nempe ante Solis ortum, & post fignum Salutationis Angelica, vetamus omninò. Inhibemus insuper, ne cum eis, Congregationis tempore, fæmina ulla conveniat, sub

excommunicationis pœnâ à Nobis infligendâ.

IV. Ad earum regimen serventur Regulæ, jampridem legitime approbatæ. Quod si iis careant, infra quatuor menses à die publicationis Synodi novas efforment, antiquis, vel ului proprio accommodatas, Nobisque eas pro approbatione remittant . Secus ejusmodi Sodalitia improbata, nulla, & irrita declaramus.

V. Non aggregentur Sodalitiis , nisi qui decimumsextnm ætatis annum expleverunt, ac integrum mensem perseveraverunt, Fidei rudimenta didicerunt, novitiatus tempus laudabiliter transegerunt: iique dein, ex voto Confratrum, profiteantur Deo operam, affectuf.

que fuos .

VI. Sodalitii Oratoria maxima decentia exornentur . In iis commessationes, ludi, conventus illiciti non agantur, sub poena interdici , aliifque arbitrio noftro . Si que faerint conftruenda , nofter primum postuletur consensus; ac exemplar, cum Architecture schemate Nobis exhibeatur, alioquin inutiles erunt expensa.

VII. Si quis Confrater, vel Confocius à Confraternitate, vel Sodalitio dimittendus videatur, caute id fiat; non turpis odii, & invidiz causà; secus, reclamante Dimisso, & Nos pro injuria appellante, re compertà, contra ejusmodi dimittentes procedetur. Facinorosos autem , vel sordidos Viros non retineant , ne ipsorum Sodali-

tium, aut Confraternitas contemnatur.

VIII. Officiales ad Sodalitatis regimen, juxta cujuscumque san-Siones, quotannis Rato tempore eligant ( iis rejectis, quos supra inhabiles declaravimus ) Vicariis nostris prassidentibus in Diocessi, in Urbe verò Parochis, de more, infra quorum Parochiam ejulmodi Sodalitia fuerint instituta, nisi à fundationis, aut instituti legibus aliter fuerit provisum. Duo pariter Scrutatores ad excipienda secreca suffragia adhibeantur à Confratribus, sive à Consodalibus seligendi . Electio pro pluritate suffragiorum subsistat , que nullatenus ferantur, nisi commonitio præcedat, ut scilicet, Divina voluntatis, & Justitiæ partes humanis oblequiis præponantur.

IX. In bonorum administratione , suum quisque munus solerter, ac fideliter exequatur . Eleemofynas (quas nulla Confraternitas , feu Sodalitium audeat expostulare, nisi nostra facultas accesserit ) penes Thelaurarium reponant, piis Sacelli, leu Oratorii ulibus applicandas. Caveant, ne fraudulenter, aut segniter in fructium exactione se gerant; ne inutilibus expensionibus pecuniam intumant, præsertim in-

Indicris spectaculis, ignibusque artificiosis.

X. Novis Officialibus Antiqui, una cum inventario, rationem infra meniem reddant dati, & accepti, reiervata Nobis ejulmodi revi-

fione, & fententia, ut capite præcedente præscripfimus.

XI. Curent earumdem Sodalitatum Directores, ut statis tempori. bus, exercitiis spiritualibus operam datuti, in suum unaquaque Oratorium conveniat, ac facra communione Confratres, seu Consodales frequenter reficiantur. Eorum nomina, & cognomina alicubi annotentur, atque unum Catalogi hujus exemplum in Oratorio exponatur.

XII. Legata pia, aliaque onera, ejulmodi Sadalitiis incumbentia, flatim adimpleant, ac numerata pecunia, non fructuum ceifione faeta ( quam irritam declaramus , nisi nostra licentia accesserit ) Legatariis, & Creditoribus, juxta cujuscumque Sodalitatis regulas, & institutionem electis persolvant, ac servent ad unguem cuncta, qua diximus de Fideicommissariis &c. cap. præcedente .

XIII. Supplicationibus interfint cum eorum faccis, & infignibus. Iis induti non incedant finguli; sed tunc ea usurpent, quando simul plures intervenire contigerit . Vestimenti genus nullatenus mutent

abique nostra licentia.

XIV. Tandem in suis Oratoriis caveant , ne ab eorumdem Cappellano Parochorum jura usurpentur ; erga quos debitam subjectio-

nem volumus ; etiam ab iis exhibendam : Nostram jurifdictionem a perturbare non audeant; quamobrem recolendam ducimus Constitue tionem Clementis VIII. fub die 24. Decembris 1604. incipientem. Quacumque à Sede Apostolica.

#### CAPUT VIII.

### De Clericis Seminarii.

C Um nihil certe ad servandam, vel restaurandam Ecclesiasticam disciplinam, potuerit utiliùs excogitari, quam Seminariorum institutio ; quidquid circa eam à Patribus sacrolancii Concilii Tridentini fuit maxima providentia constitutum, aquali studio, reipsa ad unguem præstari jubemus: eò potissimum, quod in hac Dioccesi, quanti Seminarium sit emolumenti, satis superque probat eventus. Si quidem quamplures egregios Dei Ministros, & animarum saluti addictos Operarios ex iplo profluxisse Collegio, quod Antecessores nostri præ zelo erga doctrinam construxerunt, nimis est in aperto. Quamobrem ejus amplificationi, congruisque impertiendis subsidiis, quibus hucusque caret , animum intendere in nottris est votis .

II. Caterum, ut omnibus innotescat : superioris ordinis esse legem, que tum nostrum, tum omnium, quorum interest, animis inviolabili devotione fervanda proponitur; lubet omnia verba præfati

· Concilii ad literam referre .

### Decretum Sacri Concilii Tridentini Sefs. XXIII. de reformatione cap. xvIII.

UM adolescentium atas , nisi rede instituatur , prona sit ad mundi voluptates (equendas; & nisi à teneris annis ad pie-, tatem, & religionem informetur, antequam vitiorum habitus to-, tum hominem possideat, numquam perfecte, ac fine maximo, ac , fingulari propemodum Dei omnipotentis auxilio in disciplina Ec-", clefiastica perseveret : sancta Synodus statuit , ut singulæ Cathe-,, drales, Metropolitanæ, atque his majores Ecclesiæ, pro modo fa-" cultatum , & Diœcesis amplitudine , certum puerorum ipsius Ci-", vitatis, & Dicecesis, vel ejus Provincia, si ibi non reperiantur, " numerum in Collegio ad hoc propè ipías Ecclefias, vel alio in lo-" co convenienti ab Episcopo eligendo, alere, ac religiose educare, " & Ecclefiasticis disciplinis instituere teneantur. In hoc verò Collegio-», recipiantur, qui ad minimum duodecim annos, & ex legitimo ma-, trimonio nati fint , ac legere , & scribere competenter noverint, " & quorum indoles , & voluntas , spem afferat : eos Ecclesiasticis " ministeriis perpetuo inservituros. Pauperum autem filios pracipue ", eligi vult, nec tamen ditiorum excludit, modò suo sumptu alan-" tur , & ftudium præseferant Deo , & Ecclesiæ inserviendi . Hos , pueros Episcopus in tot classes, quot ei videbitur divisos, juxta.

", corum numerum , atatem , ac in disciplina Ecclesiaftica progref-" fum, partim cum ei opportunum videbitur, Ecclefiarum ministe-" rio addicet; partim in Collegio erudiendos retinebit, aliofque in. » locum eductorum sufficiet : itaut hoc Collegium Dei ministrorum " perpetuum Seminarium sit . Ut verò in eadem disciplina Ecclesiaitica commodius instituantur, Tonsura statim, atque habitu Cleri-" cali semper utentur : grammatices, cantus, computi Ecclefiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam discent : sacram Scriptu-, ram, libros Ecclesiasticos, homilias Sanctorum, atque Sacramen-, torum tradendorum , maxime que ad confessiones audiendas vi-», debuntur opportuna , & rituum , ac cœremoniarum formas edi-" scent . Curet Episcopus , ut singulis diebus Missa Sacrificio inter-" fint , ac faltem fingulis mensibus confiteantur peccata , & juxta. " Confessoris judicium sumant Corpus Domini nostri Jesu Christi; " Cathedrali, & aliis loci Ecclesiis diebus festis inserviant. Qua om-" nia, atque alia, ad hanc rem opportuna, & necessaria, Episcopi " finguli cum confilio duorum Canonicorum feniorum , & gravio-" rum, quos ipsi elegerint, prout Spiritus Sanctus suggesserit, contituet; eaque ut semper observentur, sepius visitando operam da-, bunt . Dylcolos , & incorrigibiles , ac malorum morum feminato-" res acriter punient; eos etiam, si opus fuerit, expellendo; om-,, niaque impedimenta auferentes, quacumque ad confervandum, & ,, augendum tam pium, & fanctum institutum pertinere videbuntur, , diligenter curabunt. Et quia ad Collegii fabricam instituendam. 2. & ad mercedem præceptoribus, & ministris solvendam, & ad alen-, dam juventutem, & ad alios sumptus certi reditus erunt necessa-», rii; ultra ea, quæ ad instituendos, vel alendos pueros sunt in ali-" quibus Ecclesiis, & locis destinata, quæ eo ipso huic Seminario sub eadem Episcopi cura applicata censeantur:iidem Episcopi cum , consilio duorum de Capitulo, quorum alter ab Episcopo, alter ab " ipío Capitulo eligatur; itemque duorum de Clero Civitatis, quo-" rum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius verò ,, ad Clerum pertineat; ex fructibus integris mensæ Episcopalis, & " Capituli, & quarumcumque dignitatum, personatuum, officiorum, " præbendarum , portionum , Abbatiarum , & Prioratuum , cujus-», cunque Ordinis, etiam Regularis, aut qualitatis, vel conditionis , fuerint, & hospitalium, quæ dantur in titulum, vel administrationem, juxta constitutionem Concilii Viennensis, que incipit: Quia , contingit : & beneficiorum quorumcumque , etiam Regularium. " etiamsi jurispatronatus cujuscumque fuerint , etiamsi exempta., , etiamsi nullius Dicecesis, vel aliis Ecclesiis, Monasteriis, & Hospi-,, talibus, & aliis quibulvis locis piis, etiam exemptis, annexa, & " ex fabricis Ecclesiarum, & aliorum locorum, etiam ex quibuscum-,, que aliis Ecclesiasticis reditibus , seu proventibus , etiam aliorum " Collegiorum, in quibus tamen Seminaria discentium, vel docen-,, tium ad commune Ecclesia bonum promovendum actu non haben-, tur : hæc enim exempta effe voluit : præterquam ratione redituum , 20 qui superflui essent ultra convenientem iplorum Seminariorum su-

" stentationem , seu corporum , vel Confraternitatum , ouz in non-, nullis locis scholæ appellantur , & omnium Monasteriorum , non-» tamen mendicantium, etiam ex decimis quacumque ratione ad lai-" cos, ex quibus subsidia Ecclesiastica folvi folent, & milites cujuf-» cumque militia, aut ordinis, pertinentibus (fratribus Sancti Joan-» nis lerosolymitani dumtaxat exceptis ) partem aliquam , vel pors tionem detrahent: & eam portionem fic detractam, necnon bene-» ficia aliquot simplicia, cujuscumque qualitatis, & dignitatis fue-, rint, vel etiam præstimonia, vel præstimoniales portiones, etiam » ante vacationem nuncupatas, fine cultus divini , & illa obtinentium 39 przjudicio, huic Collegio applicabunt, & incorporabunt, quod lo-3 cum habeat , etiamfi beneficia fint refervata , vel affecta : nec per » relignationem iplorum beneficiorum, uniones, & applicationes lu-39 spendi , vel ullo modo impediri possint , sed omnino quacumque » vacatione, etiamli in Curia effectum fuum fortiantur, & quacum-39 que conflicutione non obstante. Ad hanc autem portionem solven-,, dam , beneficiorum , dignitatum , personatuum , & omnium , & » fingulorum fupra commemoratorum possessores , non modò per se , " led pro pensionibus, quas aliis forsan ex dictis fructibus solve. 3 rent, retinendo tamen pro rata, quidquid pro dictis penfionibus " illis erit solvendum ab Episcopo loci , per censuras Ecclesiasticas, ,, ac alia juris remedia compellantur : etiam vocato ad hoc , fi vi-" debitur , auxilio brachii fecularis : quibulvis , quoad omnia , & " fingula supradicta, privilegiis, exemptionibus, etiam si specialem " derogationem requirent, consuetudine etiam immemorabili, qua-,, vis appellatione, & allegatione, quæ executionem impediat , non " obstantibus . Succedente verò casu , quo per uniones effectum. " fuum fortientes , vel aliter Seminarium ipfum in totum , vel in-,, partem dotatum reperiatur: tunc portio ex fingulis beneficiis , ut " fupra, detracta, & incorporata ab Episcopo, prout res ipía exe-" gerit in totum, vel pro parte remittatur. Quòd si Cathedralium, , & aliarum majorum Ecclesiarum Pralati in hac Seminarii erecio-, ne, ejulque conservatione negligentes fuerint, ac suam portionem " folvere detrectaverint : Episcopum Archiepiscopus ; Achiepiscopum , " & Superiores, Synodus Provincialis acriter corripere, eofque ad " omnia supradica cogere debeat: & ut quamprimum hoc sanctum, " & pium opus , ubicumque fieri poterit , promoveatur , studiose " curabit. Rationes autem redituum hujus Seminarii Episcopus an-", nis fingulis accipiat , Præsidentibus duobus à Capitulo , & toti-" dem à Clero Civitatis deputatis.

"Deinde , ut cum minori impensa hujusmodi scholis instituendie provideatur; statuit sancta Synodus, ut Episcopi, Archiepisco, pi, Primates, & alii locorum Ordinarii scolasterias obtinentes, & alios, quibus est lectionis, vel doctrina munus annexum, ad docendos, cendum in ipsis scholis instituendos, per seipsos, si idonei suerinte, alioquin per idoneos substitutos, ab eidem scholasticis eligendos, se & ab Ordinariis approbandos, etiam per subtractionem structum, cogant, & compellant. Quod si judicio Episcopi digni non sue-

;, rint, alium, qui dignus sit, nominent, omni appellatione remota : , quod fi neglexerint , Episcopus ipie deputet . Docebunt autem prz. ., dici , que videbuntur Episcopo expedire . De cetero verò officia , , vel dignitates illa, qua scholafteria dicuntur, nonnisi Doctoribus. . vel Magistris , aut Licentiatis in Sacra Pagina , aut in jure Canonico, & aliis personis idoneis, & qui per seipsos id munus ex-" plere poffint, conferantur, & aliter facta provifio nulla fit, & invalida: non obstantibus quibusvis privilegiis, & consuetudinibus, » etiam immemorabilibus .

" Si verò in aliqua Provincia Ecclesia tanta paupertate labo-, rent , ut Collegium in aliquibus erigi non possit; Synodus Provincialis, vel Metropolitanus cum duobus antiquioribus Suffragancis in , Ecclesia Metropolitana, vel alia Provincia Ecclesia commodiori, ,, unum, aut plura Collegia, prout opportunum judicabit, ex fru-, Gibus duarum, aut plurium Ecclesiarum, in quibus singulis Col-" legium commode institui non potest, erigenda curabit ubi pueri " illarum Ecclesiarum edoceantur.

, In Ecclesiis autem, amplas Diœceses habentibus, possit Epis " scopus unum, vel plura in Diœcesi, prout sibi opportunum vide-, bitur, habere Seminaria, quæ tamen ab illo uno, quod in Civita-" te erectum, & constitutum fuerit, in omnibus dependeant.

,, Poltremò , si vel pro unionibus , seu pro portionum taxatio-., ne , vel affignatione , & incorporatione, aut qualibet alia ratione , difficultatem aliquam oriri contigerit, ob quam hujus Seminarii , institutio , vel conservatio impediretur , aut perturbaretur : Episco-" pus cum supra deputatis, vel Synodus Provincialis, pro regionis " more , pro Ecclesiarum , & beneficiorum qualitate , etiam supra-" scripta, si opus fuerit, moderando, aut augendo omnia, & sin-, gula, que ad fœlicem hujus Seminarii profectum necessaria, & op-

" portuna videbuntur, decernere, ac providere valeat.

III. Hucusque Tridentina Synodus, cujus mandata magno obsequio venerari, ac summa veneratione obsequi debemus. Quos itaque adolescentes, ex parvis etiam oppidis, eligemus in Seminario instituendos eos, Rectori, ac Prafecto à Nobis de more deputandis, committemus, salubriter educandos. Propterea juxta constitutiones peculiares 4 Nobis approbatas, przfatos Superiores in id volumus intentos, ut Alumni, ac etiam Convictores, grammaticz, cantus Gregoriani, computi Ecclesialtici, aliarumque bonarum artium erudiantur disciplina; diligenterque incumbant ad lectionem Sacra Scriptura, Catechismi, aliorumque librorum de Sacramentis, sacris Ritibus , & Coremoniis tractantium, ut cum ad vineam Domini excolendam vocati fuerint, dignos operarios (e prabeant, fructumque, reddant uberrimum temporibus fuis.

IV. Singulos insuper ad ea studia deducent, que Nos, sacto de illis experimento, in primordiis, progressu, & fine cujuslibet anni, uniuscujusque captui accommodata rati fuerimus.

V. Ne verò tam salubris adolescentium educatio deficientibus reditibus, unquam dimittatur, Deputatorum accedente confilio, taxam iamdiù

87

jamdiù ab Antecessoribus nostris constitutam, sub infrascriptis videlicet legibus, nedum iterum conficiendam, sed omninò exigendam. curabimus . Quandoquidem Seminarium nostrum nil aliud substantiæ habere compettum elt, quam præscriptas à sacro Concilio Tridentino portiones, ex fructibus nottre meníe, ac insuper cujuscumque Beneficii, vel Præbendæ, & ex aliis supramemoratis omninò deducendas: ( quas idcircò portiones in foro conscientiz persolvere unusquisque tenetur ) Itaque quolibet anno, mensibus nimirum Martio, & Septembri, iftius taxe exactor, tum in Urbe, tum in fingulis hujusce Diœcesis locis cunctos cogat, ut bina solutione debitum quotannis prompte, & faciliter impleatur. Cui porrò Exactori nofter Vicarius Generalis , ac quilibet Vicarius localis , pro fua quifque. parte, vires omnes, omnemque operam sufficere non respuant, quoulque re ipså ad effectum adducatur : quod scilicet ejusmodi portionum fumma, penes Seminarii nostri Thesaurarium, virum fide, & facultatibus idoneum, quolibet anno integra deponatur: interea tamen nullatenus præfatorum jurium supra Præbendas, ac Beneficia. &c. folutio procraftinetur .

VI. Hujus rei executio eò certe urgentiùs nostrum impellit animum, quò magis inspicimus: Seminarium ipsum eapropter in deterius abjille, quoniam unufquifque ( nonnullis exceptis ) ipfius Seminarii portiones , non abique conscientia jactura, fibi tanquam suas audacter adscribit , paucique pro suo debito satisfaciunt . Et sane jam defecisset, nis Nos, ultra mensæ Episcopalis taxam, necessariis sumptibus, aliorum onera porcantes, cunciis ejusdem indigentiis subvenissemus. Non adeò tamen perfecta res est, ut adhuc universis fatisfacientibus juxta taxam ( veluti omnibus indicimus , omnesque. obsecramus in Domino ) vires nostras ultra non expostulet ad complementum : angultus fiquidem Seminarii locus , incommoda Alumnorum habitatio, Ministrorum, ac Præceptorum tenuissima merces, à Nobis providentiam, nedum expectare, sed etiam exposcere videntur . Quamobrem alte impressum in mente habemus, nulla detrectare ftipendia, ut Seminarium iftud, auspicante Deo, ad defiderata fælicitatis fastigium, universa Diocefis utilitatis, ac Dei gloria, prosperrime provehatur .

VII. Ut autem nostri voti cæpta hæc faciliter impleri possint, primum vicario nostro in Urbe, ac Deputatis committimus, ut librum quantocitius conficiendum curent; in quem statum redituum ex præfatā Concilii Tridentini dispositione, contributioni, seu taxæ pro Seminario obnoxiorum dispentissem referant. Quod sand facili negotio obtinebitur, si eorum Possessiones, indictis censuris, & gravibus pæsis, districte compellent; ut infra tempus benevisum, eos reditus una cum onerbus sideliter, ac præstito juramento, revelent.

VIII. Tum detradis iildem oneribus, que jura detrahi debetepreferibunt, taxam pro nunc ( ut mos invaluit, ac Anteceffores noftri conflituere ) respectu cujulcumque Possessi illorum, adjiciant
ad rationem granorum quindecim, pro qualibet uncià; quam indeNobis, simul cum Deputatis subscripturis, statim exhibeant.

XI. Qui-

IX. Quibus peractis, hujufmodi liber Thefaurario Collegii tradacur, qui tum in Urbe, tum in quoliber Dieccefis loco, jura exigenda, fingulis demandet Vicariis. Poftmodum affidue infiltat, donce penitus debita perfolvantur; Noftra, aut Vicarii noftri officia, ubi opus fuerit, implorando; Compendiis, vulgo Rubriche, priùs excerptis ex dicto libro circa ratas omnes cuiliber loco incumbentes, que

Vicarii ipfi inter aca diligentiffime fervare teneantur.

X. Cum verò Beneficiorum, Prabendarum, aut aliorum huic oneri obnoxiorum novas infitutiones facere obtinget, eas loco fuo i in pradicto Seminarii libro Thelaurarius annotet. Quamobrem Cancelario nostro pracipimus, ne ejulmodi infitutiones subfcriptione confignet, donce ipsi constiterit: illas fuisse à pradicto Seminarii Thefaurario in suum librum appositas; de qua re etiam in privilegio specialis mentio sat. Quod & in Diececsi volumus pariter servandum; ne videlicet possessioni is tradatur, nisi prius debitum persolvendi Seminario ipsi impositum, fuerit in libello peculiari pro quolibet loco conscriptum.

XI. Etiam beneficiis vacantibus, non omittatur solutio portionis Seminario debitæ; quæ ex reditibus eorumdem manu Censoris, seu

Puncatoris , ftato tempore , fiat .

XII. Demum stabilium, fi quæ sorte sutura suerint, ad Seminarium pertinentum, repertonium consciatur. Principales pecuniarum sortes, si quæ etiam sorte suturæ suerint, non impendantur ad novos reditus emendos, nisi nostra accedente sacultate. Rerum mobilium, quotannis siat inventarium, adstantibus Deputatis; ji singulis mensibus, expensas discutiant, non aliter legitimandas, quam per eorum chirographa, vulgo Mandati, Thesaurario directa. Noverit tamen Thesaurarius: Nobis, ac quatuor ipsis Deputatis, totius dati, & accepti redditurum esse rationem.

### CAPUT IX.

De Clericis institutis, vel instituendis, ad beneficia simplicia, sive ad Cappellanias collativas occupandas.

I. P Offidentes Ecclefiastica beneficia, & Cappellanias, quas collativas vocant, nedum eas revelare infra tempus, alias præfixum (ubi de celebratione Missarum, & novissime de Clericis Seminarii egimus) sed & de institutione, ac possessime secuta, sub diem & annum, in iisdem revelationibus edocere tenentur.

II. Curent per publica instrumenta jus suum erga bona obligata cognoscere; recuperare, si quæ deperdita; & restaurare, si quæ nacsi tuerint caduca, aliss unius anni fructus omnes amittent. Quoties verò siet, quod prædia, seu bona quæcumque, quibus Cappellaniæ, seu Benesicia inhærent, transibunt ad hæredes, sive per quamlibet viam; ad extrancos; Beneficiarii; fen Cappellani; nt corumjus; qualecumque fit à novis Possessius per publica documenta recognoscatur; omni studio; curabunt. Quinimmo si sint prædia; domus; aut extera id genus in deteriorem statum lapsura; alio titulo ad alios transstura; adeout reditus perire periclirentur; juxtavires reparare conentur. Potissium; no præscriptione sexagenaris; vel decennali census afficiantur; invigilent. Uno verbo; illa velut propria; omni adhibita diligentis; enstodiant.

III. Meminerint, sibi Clericali habitu, & consura effe incedendum ac Ecclesia inserviendum, juxta superius dica de honestate Cleri.

corum, idque sub pænis ibidem dispositis.

IV. In posterum providendi de beneficiis, aut Cappellaniis &c. teneantur ante postellionem juramentum coram Nobis, vel coram Vicario Generali, aut Vicariis localibus à Nobis specialiter deputandis, præstare: quod expressionem omnium fructuum, designationem hypothecarum, limitum, & terminorum curabunt infra sex mentes re ipsa transmittere, ut in acis non solum Curiæ Vicarialis loci, sed etiam Cancellaria nostra asserventur, annotato ibidem

jam dicto juramento.

V. Ad Beneficia, five Cappellanias collativas obtinendas, qui fuerint à Patronis legitime prælentati, infra quatuor, vel lex menles (juxta Patronatus Ecclefiastici , laicalis , seu mixti conditionem.) à die vacationis, curent institutionem adipisci; ac post adeptam institutionem, infra duos menses, curent ut privilegia, seu literæ confirmationis conficiantur, corumque possessio protinus sibi tradatur . Ultra præscripta tempora si distulerint, præsentatio ac si irrita foret rejicietur ; ac beneficium , vel beneficia , tespectu cujus , vel quorum ipsa przientatio, five electio facta fuit, omnino vacabunt; adeoque de iis juxta juris dispositionem opportune providebitur; nisi lis fuerit contettaca, five circa jus præfentandi, five circa prælationem inter præfentatos , cujus quidem possessionis differenda necessitas nostra M. E. C. judicio erit approbanda . Hoc certe decreto , malesanz hominum vertutiæ in animarum perniciem nimis lethaliter vergenti, occurrere intendimus : versutiæ scilicet , qua Patroni præsentantes , Clericique præsentati cætera negligunt , ne beneficii reditus interim ipsi Patroni debitores , vel eorum conjuncti solvere compellantur; omictuntque Missas, aut opera à fundatoribus ipsis imposita; sperantes fore aliquando, ut ejulmodi fundationum, ac beneficiorum. me moria, intermissa diutius institutione, penitus evanescat. Quade re hic, & alibi ulteriora remedia duximus præscribenda.

VI. Volumus itaque, quod in posterum nulla acceptetur præsentatio, niss supplicatione annexă, in qua præsentatus, vel hujus legitimus Procurator se subscribat. Quod si præsentatus in tail loco degat, ut nec Procuratorem valeat instituere, Patrono, sive Patronis onus incumbat: eumdem ad hujusmodi supplicationem saciendam., a die quo nominatio suit Nobis exhibita, interpellare; aliter præsentatio ipsa suum non sortietur essectum, a juxta juris dispositionem

providebitur .

VII. Si verò extra Regnum moram duxerit Przentatus, teneatur Patronus id Nobis patefacere, qui competentem, juxta loci diflantiam, przefigemus terminum, infra quem, infitutionem, & poseffionem nominatus fibi procurandam committat, sub eisem poenis su-

perius expressis.

VIII. Ut autem hæ præsentationes admittantur nostro Fisci Patrono discutiendum committimus; num juris Patronatus latitet sulutratio? Is proinde documenta inspiciat; inquiratque: quo titulo, & jure sint tales Patronatus constituti. Quos repererit juxta sormam. A Tridentina Synodo præseriptam legitime concessos, in inventario & Cancellario nostro conficiendo, & discas probationes brevier referente, curet describendos. Et si è contra præsai Patronatus legitimis suerint titulis destituti, instet, quod Præsentatis, ut expedit, denegetur institutio; & Beneficium de jure ordinario conferatur.

IX. Pecuniarum fortes, vulgò Capitali, Beneficiis, aut Cappellaniis, obnoxias, penès arcam trium clavium volumus deponendas, falvà tamen legitimà in contratium Fundatorum dispositione. De iis in bonis stabilibus collocandis, nostra semper approbatione pracedente, meminerint, quorum interest, se debere esse solicione. Quod si ex seipsis (nis Fundatoris expressa voluntas sachum excusabit) audenter id facere non formidabunt, tum Vicarius, tum alter contraheas singuli unciarum decem penam solivent. At nisilominus, stali obveniente casu, de utilitate Ecclesia disquirere, ac instante Fisco, contradum irritare, vel approbare, Nobis reservatum semper esse animadvertant.

X. Fundos Beneficiorum, seu Cappellaniarum, præsertim si à Fundatore non suerit prædesinitus Misarum numerus, nemo locet, niss factis subhastationibus, sisque servatis, quæ circa bona Ecclessa locanda, vel colenda trademus. Fundorum eorumdem suturos fructus (solummodo maturis exceptis) alteri cædere nemo audeat, sub pœ-

na nullitatis acus, aliifque arbitrio noftro.

XI. Qui in beneficiorum possessionem erant intrusi, sacrorum Canonum pœnas incurrent. Et si eorum reditus, aut sundos mala side detinuerint, excommunicationis, Nobis reservatz, pœnz sipo saco subjaceant, à qua nemo (etsi super reservatz si Nobis habuerit sacultatem) possite absolvere, nist prius pœnitens ejusmodi beneficia, seu beneficiorum reditus, aut sundos, Nobis revelaverit.

XII. Que beneficia, jure devoluto, Nos collaturi erimus, primò revelantibus si suerint idonei concedentur, dummodo præscriptum, deferant juramentum; & reditibus exigendis, cogendisque legitime

debitoribus pares esse dignoscantur.

XIII. Tandem beneficiorum fructus nondum exacti à Beneficiario defuncto, successori Beneficiario reserventur, juxta sormam Constitutionis 80. Urbani VIII. Iidem fructus, sicut etiam, & maturandi per totum vacationis tempus, penès Punctatorem deponantur, qui interim Missarum, ac Seminarii onera a dimplenda curabit.

#### CAPUT X.

## De Regularibus, & Eremitis:

I. R Eligiofas domos præ oculis etiam habentes, juxta ea ; quæ å facro Concilio Tridentino, & Conflictutionibus Apotholicis præferibuntur, primum mandamus, quod Regulares circa prædicationis munus, Sacramentorum administrationem, ordinum susceptionem, Venerabilis Sacramenti expositionem, circa processiones habendas, sacroque ritus observandos &c. Decretis omnibus superius sparsim editis, se æquanimiter accommodent; quibus addimus juxta decreta S. Congregationis Ričium 9. Januarii 1906. quòd nec in suis, nec in alis ejustem ordinis Ecclesiis trinam benedictionem Sacratissimo Sacramento, aut quibussibet aliis etiam insignioribus Reliquiis in manibus sumptis impertiantur; niss speciale sussente privilegium., Nobis exhibendum.

II. Energumenos non ligent, nec exorcizent, nec quid aliud cir-

ca hujus ordinis officium exerceant Nobis inconsultis -

III. Novos Conventus, five Ecclefias non extruant absque nofirâ licentiâ, juxta decreta Clementis VIII. & Gregorii XV.

IV. Corpora Defunctorum efferentes, Parocho non expectato, non confocient; infius jura perturbare non audeant; unde à benedicionibus and Parochum spectantibus abstincant. Censuras à Nobis promulgatas, in propriis Ecclesiis requisiti promulgent.

V. Sacra Olea pro suis ægrotantibus in Carhedrali, si sint in Urbe, & in Ecclesiis majoribus, si sint in Diœcesi, ut moris est, ex-

poscanr.

VI. In propriis Ecclefiis Exteros celebraturos admittere non pratione Missaum. nis tervatis hac de re decretis jam dictis, ubi de celebratione Missaum.

VII. Piarum voluntatum Executores & fuerint instituti, noverint

se Nobis gestorum rationem reddituros.

VIII. Noviciorum renunciationes, donationes, atque obligationes irritas ese meminerint, nisi juxta Tridentini decreta nostra facultas pracesserit.

IX. Nostræ directioni, & visitationi se subditos esse intelligant, si iis vivant in conventibus, quos Innocentius X. Constitutione: Ve in parvis, sub diem decimum Februarii 1654. Ordinariorum Jurisdictioni subjecit.

X. Delinquentes extra claustra, adeoque in Populi animos scandalum ingerentes, à Superioribus, prafixo à Nobis termino, puniantur; cujus rei Superiores ipsi Nos certiores facere curent.

XI. Formam proprii habitus non deserant, secus ad Nos defe-

rantur, ad Tridentini præscriptum, opportune provisuros.

XII. Moniales domicolas, seu Terriarias, vulgò Bizzocche, propriis in domibus degentes, nonnis servatis conditionibus, à S. Congregatione prascriptis, in sui ordinis Religionem admittant. Quas verò Ma

hatum inhoneste vivere deprehendemus, districte correptioni nostræ

lu biiciemus.

XIII. Ex Judicibus Synodalibus Confervatorem eligant, ad præfeript um Bullæ Gregorii XV-, quæ incipit: Sautiiffimus: fub diemvigefimum Septembris 1631., cujus electionis infitumentum in nottra Cancellaria fervandum infra bimeftre exhibete teneantur; fecus coram Nobis caufæ corum erunt diecndæ.

XIV. Demum, cum Eremitarum in Diœcess nostra, insignis vivendi forma etiannum vigeat; ipsis Regulas, jamprimum in corum vistatione indictas, penes se habendas, & religiosè custodiendas

mandamus .

#### C A P U T XI.

#### De Monialibus.

I. M Onialium Congregationes ita institutæ sunt, ut muneris nofiti præcipuas partes sibi meritò vindicare videantur: Eò
potissimum à Nobis dilectæ, quò præ cæteris charissimo Sangainum
Sponso, qui pascitut inter silia copulatæ. Quandoquidem cassissimos ipsius amores, & sibi omni seculari vanitate postposita conciliaverunt, & assissimos mundi consusione contempta, fovere noa
præcernittunt.

II. Etst verò, à primordiis Episcopatus nostri, illustrior ista portio gregis Christi nostræ sepè sepiùs solicitudinis officia satis superque sucrit experta; ninilominus in paternæ benevolentiæ signum, omnia hic in unum cogere, quæ ad Sanciimonialium regimen specant, ac materno idiomate referre putavimus. Quòd eò gratius ipsis sore arbitramur, quò sacilius earum intelligentiæ accommodatur.

III. Distinctis igitur sub capitibus, monasticæ disciplinæ leges, eisdem aptatas (ut sequentur) claritatis gratia, condete properamus.

#### δ. I.

## Degli esercizj spirituali delle Monache.

I. D Ovendo le Monache corrispondere con sedeltà a quel Signore, che stra tante altre le ha elette ad un'onor si grande, e ad una vocazione si situlime, si ricordino di dover consecrare a lui gli afferti, e le voci in tributo di lode. Perilché frequentino il Coro si di giorno, come di notte, secondo l'ore statute; ricordins, che quello è luogo di orazioni, e non da cicalare. I vi recitino gli Ossigi Divini con gravità, modessia, e riverenza, a riserba di quelle, che ne saranno legitimamente sculate, per causa, che dovrà riconoscersi, ed approvarsi dalle Abbadesse, alle quali incarichiamo, che non siano indulgenti ad ammettere qualunque palliaro precesso. Il sin

II. In tutte le principali Feste dell'Anno, e due volte il Mese, e quanto più frequentemente potranno, ricevano i Ss. Sacramenti della Penitenza; ed Eucaristia, vivendo si fattamente unite al di loro Sposo Celeste, che possano accoglierio colle lampade di perfetta, carità, tuttocchè velato sotto gli Azimi Sacrosanti; mantenendo per ciò la introdotta da Noi presentta ossevanza di sa la santa Comunione ogni Giovedì; in memoria della Iltituzione di questo Mistero, come pure quella di comunicarsi a 25. d'ogni Mese, in memoria, della Natività del nostro Redentore. Approviamo ancora l'uso lodevole di non mancare ogni giorno la santa Comunione in persona di qualcheduna della Comunità.

III. Facciano pure l'Orazione Mentale in comune, fiando tutte infieme al Coro, o all'Oratorio, meditando fopra i punti, che o ciafcuna avrà per se preparati, overo saranno letti a tutte infieme...,
Questo santo esercizio occupi almeno mezz'ora, o per la mattina..,
o per la sera, da disegnarsi con suono particolare di campanello.
In quei Monasteri però, ne quali le Moniali per il proprio litituto,
hanno obligo d'impiegassi per più lungo tempo nella Orazione..,
vogliamo, che onniamente s'osservi il prescritto della Regola, che
professano. Prima di mettersi a letto, s'acciano separatamente l'esame della loro cossenza, dandos prima il segno del silenzio da osser-

varfi elattamente.

IV. Del tefto non fiano mai sì diffratte da Dio, che non follevino verso il medefimo i loro penfieri, e gli affetti : perilche attenda ogn'una in particolare alla lezione de libri pii, e divoti : enella mensa non si lasci tale lezione, alla quale fiano tutte intente; oltre a quella delle Regole, e di queste nostre Cossituzioni, da leg-

gersi quattro volte l'anno ne' quattro tempi .

V. Odano con gullo la parola di Dio; non si ammetta però alcun Predicatore, che non sia da Noi specialmente per loro, e per tal determinato Monastero, e per tal tempo espressamente assegnato; si quale con tutto servore l'esorti alla persezione di spirito, e si guardi, sotto gravi pene a Noi benville, di usar termini di significazione, che sembir riferita ad alcune in particolare, o che possano anche in menomo offendere il loro caltissimo udito.

VI. Ogn'anno, per lo spazio di dieci giorni, facciano gli eserci, zi spirituali, e ricorrano da Noi, in tempo loro benvilto, per l'affegnazione d'un Suggeto, che li propouga; acciocchè con una si santa pratica, attendano alla rinovazione dello spirito, tanto necessaria

a Persone del tutto consecrate a Dio.

#### §. II.

#### Dell'Ubbidienza delle Monache:

I. A Vendo le Monache promesso a Dio di dover vivere sotto l'ubbidienza del Prelato, e dell'Abbadessa, o Superiora, in tute ce le

te le loro azioni, procurino di esercitar quella virtù, che deve essere la principale tra loro. Quindi non tanto devono guardarsi di contradire a qualunque nostra disposizione , o della riferita Abbadessa , o Superiora, che anzi dovranno riceverla con tutto buon animo, godendo, che Noi, e quella siamo solleciti di guidarle all'apice della perfezione, e di promovere l'anime loro all'eterna falute.

II. Che se mai sembrasse eccedere le loro forze quel che si comanderà ; con pazienza , ed opportunamente riferiscano la causa. senza resistere, o mancar di rispetto: e siano sicure, che proponendola colla dovuta raffegnazione, ed umiltà, incontreranno in Noi ogni buona disposizione, a pensarla bene, e ad ammetterla, ove sarà

di bilogno.

III. S'impegnino ad avanzarsi al grado d'una ubbidienza cieca. cioè a dire di una ubbidienza, che in nulla fa riflettere a tutto ciò,

che può suggetire la propria volontà, e l'amor proprio.

IV. Non ricusino gli usici a i quali sarano elette, e molto più, fe vi saranno da Noi confermate, col pretesto di non aver forze bastanti; anzi confidino nel Signore, che tanto più saranno assistite. quanto più volentieri si dispongono a sacrificar se stesse al servizio del Monastero .

V. Così parimente sarà di bene, che non ricusino di dar la voce nelle elezioni di Badessato, o accettazione di Educanda, Novizia, o Professanda. Tuttavia ove vogliano privarsene ne' casi particolari a ne facciano a Noi il ricorfo.

#### §. III.

#### Della Povertà delle Monache.

I. Al cuore di tutte le Monache, che colla dote della povertà Evangelica hanno sposato il Crocifisto ignudo, deve sbandirfi fopra tutto ogni affetto di proprietà . Perilche dovranno tutte. cooperarsi, affinche si stabilisca tra loro una si esatta comunità di vivere, per la quale ogn'una in particolare nulla abbia, ma altresì nulla le manchi, siccome prescriveremo in appresso.

II. Si astengano le Monache, e qualunque altra ritirata ne' Monasteri, di far negozio alcuno, vendendo, comprando ; o pure mutuando danaro, con pegni, o senza pegni; e vie più con esigerequalche interesse; acciocche non incorrano l'enorme delitto dell'usu-

ra, facendo la casa di Dio, casa di negoziazione.

III. Inoltre per offervanza della povertà promessa con voto solenne, sappiano quanto gravemente sia proibito loro mandar regali a qualunque Persona, senza le dovute moderazioni, che già prescriveremo, fecondo il tenor della Bolla di Papa Clemente VIII. spedita l'anno 1594., e la conferma, e dichiarazione di Papa Urbano VIII. spedita l'anno 1640. Quali Bolle, acciocche non siano ignorate, qui in ristretto riferendo, intimiamo alle medesime, ed espressamente al.

le Supetiore, che non possano sar regali di sorta alcuna a qualunque persona in qualstroglia occassone, sotto pena di privazione di ufficio e di voce attiva, e passiva, e da altre disposte da' sacri Canoni, e dalle Costituzioni Apostoliche. Si permetta nondimeno regalare a' Parenti in primo, e secondo grado, agli Ufficiali del Monastero, ed a qualunque Persona per ticolo di gratitudine, dovuta dal medefi, mo nelle solennità, e sessivià principali dell'anno, come di Passua, Natale, del Santo Titolare, e ne' giorni di Carnovale, purche qualunque regalo non ecceda la somma di tari sei, e vi concorra la licenza della Saperiora, offervandosi in tutto la discrezione, e modefiia. O Quando però avessero cuo un servizio eccedente, potrà oltrepassarsi il consine de'tarì sei; ma con precedere il nostro particolar beneplacito, che avrà riguardo al merito del servizio, ed alle forze del Monastero.

IV. In occasione d'ingresso in Noviziato, o di Professione, overo di amministrazione di ufficio, come di Abbadesse, Sacrestane, Rotate, Cellerarie, Potrinaje, e simili si proibisca affatto qualunque, spesa eccedente, ancorché a qualunque di esse ne fosse data la commodità da Parenti, o d'altra persona: nè pure si permette a titolo, di celebrazione di seste, di pompa, e di donativo, nè sotto qualsisia altro titolo, e pretesso, che abbia causa, occasione, o dipendente

22 dalle sudette funzioni, ed offici.

V. Solo si tolera nella vestitura, e professione delle Novizie, che da' loro Parenti si contribusse una limitara limosina, da arbittarsi dalla Superiora di ciascun Monastero, colla nostra approvazione, dove però vi è l'uso; e che non ecceda la quantità di tari cinque per ciascheduna di quelle, che soggiornano ne Monasteri, e devono partecipare della ricreazione per tal causa. Di più, che si diano lescandele necessarie alla Chiesa per quella funzione. In caso particolare, dove la cosa meritasse eccezione, si ricorra da Noi con giusto motivo per impertarne la licenza. Ma del rimanente non si facciano spese di somma eccessiva, che mipediscono, e distraggiono dalla dievozione, colla quale si deve ricevere il sacro abito religioso, e cagionano altresi rossore al la lere della stessa condizione, benche di minor fortuna, che non possono nommodarsi a fare tali vanisa.

VI. Nessura delle Monache abbia ad uso suo privative Servitrice particolare; che però sappiano tutte le Servitrici introdotte; e danintrodutri ne Monasteri, che devono prestare ciò, che sara loro imposto, rispetto alla Comunità, e non esimersi ove ne siano comandate dall'Abbadessa, o altre Officiali; col pretesto di dover servire ad una delle Monache solamente: in qual caso l'Abbadessa ova farne avvisati Noi, per darsi gli ordini convenienti di sala.

uscire dal Monastero, se così sarà di bisogno.

VII. Il danaro delle Monache, sia o loro dato da' Parenti, overo estatto in conto del vitalizio, overo acquistato da' loro travagli,
e lavori, o di altra qualunque maniera, si conservi in una cassa di
comun deposito con tre chiavi ( distinta dalla cassa de' capitali )
l'una delle quali sia presso della Superiora, e l'altre presso due Religiose

96 giofe anziane, da elegersi col voto della maggior parte. Ne possa giofe anziane, se non a' particolari bisogni delle Sorelle, che depositeranno. E quando si tratti di piccola spesetta, colla licenza dell'abadessa, altrimente colla licenza nostra: alla quale Abbadessa diamo la facoltà di permettere, che ciascuna trattenesse presso di se sin alla somma di tari dodeci, ma non più di questo, per sue occorrenze giornali. Devessi perciò in ogni conto ricorrere a Noi ne' cassi di grave dispensio, con descrivere minutamente l'intenzione di chi voglia applicar grave somma. E ciò si osservi inviolabilmente, sotto pena alla Monaca, che non depositera, overo spenderà nascostamente, di estere dichiatara proprietaria.

VIII. Le partite poi della cassa sudetta dovranno registrarsi a. parte in un libro da conservarsi nell'arca medesima, e da esibirsi a.

Noi in vifita, nella seguente maniera respettivamente.

#### Di contro poi.

, 2 Avere la Cassa dalla controscritta Suor N. N., A 10. Setrembre 1727. si è dato alla medesima per j, suoi bisogni

6. IV.

#### Del convitto delle Monache in comunità.

Enderandosi da Noi, che le Monache vivano in Comunità perfetta, non ricusaremo veruna saica, per introdurla ne Monaster, tutti della nostra Diocesi; e di presenza nelle viste, cheza faremo, daremo le necessarie istruzioni; siccome per la grazia del Signore nella nostra visita precedente si introdutta in alcuni di essi, senore nella nostra visita precedente si introdutta in alcuni di essi, senore nella nostra visita procedente si introdutta in alcuni di essi, senore nella companatica, e con proposita de la companatica, nello apparecchio, e nel bere. Somministrandosi uniformemente nello stesso proposita se nel pane, nella companatica, nello apparecchio, e nel bere. Somministrandosi uniformemente nello stesso proposita su proposita de vittovaglia, che rispettivamente occorrerà, senza farsene più in avvenire divissone, a capo di anno, di mese, o di settimana, in modo di provigione particolare. E ciò sotto pena di scomunica maggiore.

II. Non sia lecito perciò alle Professe; ne pure all' Educande, e Novizie, senza legitimo impedimento, prendere il cibo fuori del Refettorio, o differirlo ad altro tempo fuori del pranzo, e cena comune; anzi in caso, che volontariamente, o per qualunque. motivo, voglia alcuna di esse astenersene, vogliamo, che concorra colle altre al Refettorio, e sia a vista loro, nè possa dimorare per

quell'ora in qualunque altro appartamento del Monastero.

III. Per non venir meno a questo decreto, conoscendo quanto importi , che le Abbadesse , e Superiore somministrino quanto sarà necessario alle Monache per un vitto decente, ordiniamo alle medefime, che procurino di mantenerlo, e preferiscano la spesa, che vi sarà di bilogno a qualunque altra, che meno necessita, ed altresì curino con tutta la vigilanza a far, che l'apparecchio fia fatto con carità, e ben condito, acciocche si tolga a ciascuna ogni pretesto di necessità, e di mancanza, che possa allegare per esimersi dalla vita comune.

IV. Ordiniamo ancora, che ne pur del refiduo di pane, o altra vivanda, che sarà assegnata in Resettorio a qualunque di esse, possa la medesima servirsene, ma lasciarla alla mensa a disposizione. della Badessa, o Superiora, che per lo più la distribuirà a' Poveri.

V. Alle Inferme però, che non possono accommodarsi a questo convitto, vogliamo, che nella Infermaria, o in altro luogo conveniente si distribuisca a spesa della Comunità, del cibo approvato da' Medici, ed altresi li medicamenti prescritti, come necessari, con tutta carità, e dolcezza. Non siano però le Badesse sì facili ad ammettere pretesti di finte infermità in quelle , che non vogliono concorrere al comune Refettorio.

VI. Altresì il loro dormire sia in Dormitorio comune, dovedalla prima della notte finche si faccia giorno, dovranno esfere les

lampade accele in numero sufficienti.

VII. La qualità de' letti ancora sia uniforme tra esse: e gli arnesi siano puliti, e secondo la norma della religiosa modestia, ma nonfastosi, e che avessero, quantunque minima, apparenza di secolo.

VIII. Gli abiti delle Professe, siccome delle Novizie, respettivamente uniformi in tutto, e per tutto, e nella materia, nella moda, e figura . Siano teffuti di lino , o di lana, ficcome prescrivono le regole, senza mescolanza di sete, sotto pena a nostro arbitrio. Che se taluna avesse l'ardire d'innovar piccola cosa sù la moda del vestire, subito si denuncj a Noi, per riportarne i dovuti castighi.

#### δ. V.

#### Della carità delle Monache, e della loro umilià:

Ra di loro osservino la carità, che unisca i cuori di tutte in un folo. Siano perciò intente a vicendevoli offici di comune giovamento tra loro, e spezialmente assistano alle Infermecon tutta pazienza, ed ilarità di spirito. II. ProII. Procurino di avere umile sentimento di se stesse; che non diano luogo a qualunque assetto di propria stima: sicchè conoscendosi
esser quel vero niente; che in verità sono al cospetto di Dio, non si
risentano nelle occassoni per amor di se medessime; quassoche avesser
ro in se, e da se qualche cosa di pregio. Non si odano mai tra loro
gare di nobiltà, e di sangue illustre. Non si usi il nome del secolo;
rinunziato coile pompe, e vanità del medessimo; e però non si crivano, ne si chiamino col ticolo di Donna, ne rispondano a chiunque
le chiamasse, per la mala nsanza con tal denominazione; ma solamente amino esser chiamate coll'umile sopranome di Supra.

#### §. VI.

#### Della ritiratezza delle Monache.

I. D Ovendo le Religiofe vivere amanti della folitudine, per potere udire così rititate nel proprio cuore le voci del loro
Diviniffimo Spofo, non ardificano parlare a veruno; nel alcuno di qualunque condizione, e grado fi accosti a parlar con loro senza la nostra licenza in scriptis, eccetti però li Parenti di primo, e secondo
grado, a quali permettiamo, che discretamente vadino al Parlatorio,
per trattar solo colle loro Congionte (le quali nondimeno dovranno prendere la licenza dalla Badessa, o Superiora) e non già conaltre.

II. Non ardiscano mai di comparire senza l'abito competente, ed in particolare sotto gravi pene a Noi benviste. Ordiniamo, chemon si scenda al Parlatorio, ne si vada al Coro senza soggolo, volgarmente Soccanno, quale sia bene affibbiato coll'abito, in modo, che niente comparisse del petto, ne pur col pretesso di parlare anchemalla propria Madre; incaricando fortemente la coscienza delle Badese, e Superiore, acciocche non permettano questa strana novità.

III. La stessa proibizione di non parlare ascuno con esso loro procede ancora contro gli Ufficiali del Monastero, i quali (salvocché ne' cassi di sar deputazione, e ne' cassi di dover conferire colle sole Abbadesse, e quando vi sia bisogno del di loro consiglio, colle Decane, ed Anziane, sopra qualche interesse spectante al sudetto Monastero) non possano trattenersi per parlare ne' Parlatori con qualunque Religiosa, o Novizia, o Educanda, o Serviente.

IV. Per togliere ogni pretefto, vietamo ancora espressamente, che nessuno assuma a trattar negozj di qualunque Monaca, Novizia, o Zirella, o che la istrusica in qualunque professione, come di leggere, o di cantare &c. (enza la nostra licenza, sotto pena di carcere per tre messi.

V. Non si ammettano ne'Parlatorj Regolari di qualunque Ordine, ed Ilituto senza la nostra licenza, sotto le pene disposte per le Bolle Apostoliche, e per li Decreti della Sacra Congregazione; perichè le Gratiere, e Ruotare non procedano a chiamare veruna a loro petizione, se prima non efibiranno la licenza colla sottoscrizione nostra, curando che non si venga meno alle condizioni, che da Noi faranno imposte, e che non si ecceda il numero delle volte da Noi permesso: che però dovranno notare in un libretto a parte tali licenze, e successivamente il giorno, il mese, e l'anno dell'accesso di rali Regolari.

VI. No' tempi di Avvento, e di Quaressma, anche alli Congionti primo, e secondo grado, non si permetta lo accesso di vistar le loro Congionte, se non che tre, o quattro volte, respettivamente.

VII. Affatto però si chiuda il Parlatorio, e non si dia adito ad alcuno ne Venerdì, e quando stà esposto il Venerabile nella Chiesa del Monastero, come si è prescritto, doversi esponere il Giovedì di ciascuna settimana. Ordiniamo però con tutta la possibil premura., che mentre le Religiose sono all'Officio, o all'Orazione, non solo le grate, ma il Parlatorio stia onninamente chiuso, e chiusa ancora la claussura; ne si appra o l'uno, o l'altra, etiam sotto pretesto di portara la provisione giornale. E però vogliamo, che in caso di simil trasgressione, il Vicario proceda a carcerare l'Esattore, il Sacrestano, e chiunque altro a cui si appartiene tal cura. E per non potersi allegare scusa, la distribuzione delle ore della Comunità, che ogni Monastero è obligato mantenere, si componga con tal rieguardo.

VIII. Nessura di quelle, che vivono ne Monasteri, ancorche secolare, ardisca di manisestare ad alcuno di suori ciò, che accade...

laddentro.

IX. Fuori del Parlatorio, ne dalle grate della Chiefa, ne dalla rota della Sacriftia fi parli alle Monache, fotto pena di formunica contro le Monache ftesse, e contro chi presumerà parlatri. Solo fi permette; che dalle grate della Chiefa si faccia la predica, o qualche conserenza spirituale, che talvolta giudicherà fare il Padre Cappellano colle Suore, o gli atti capitolari, come si riferirà in appresso.

lano colle Suore, o gli atti capitolari, come si riferira in appresso.

X. Qualunque residente nel Monastero sia Monaca, Novizia,, Educanda, Ospite, Serva, o altro &c. qualora attrevisse valersi per uso di parlare della grata del Confessionale, o dei finestrino della. comunione ipfo facto sarà scomunicata. Scomunicata pure ipfo factosarà qualsivoglia persona di qualunque condizione, ordine, o istituto si fosse, che parlerà di fuori. Oltre l'uso di confessare i peccati, o ricevere ajuto d'anima, non vaglia ad altro il Confessionale, senon che talvolta a qualche Religiosa di poter di la veder la Messa. Non così il finestrino della comunione, quale non lo stimiamo punto decente ad uso anche di vedere la Messa : in osservanza di che vogliamo, che le chiavi di tali finestrini siano due : una per la parte di dentro sempre presso la Badessa, o Superiora, l'altra per la. parte di fuori presso il Confessore ordinario ; è che non si aprano, che nelle occasioni , nelle quali le Monache , o le Commoranti devono confessarsi, o pigliar direzione dal Padre, o per vedere la Mesla intorno a quello del Confessionale; l'altro però solamente per comunicarsi, riportandosi immediatamente, e senza intervallo di tem100

po alle mentovate períone le dette chiavi. Che se qualche Abbadelse, o qualssia di dentro si servisse di qualche chiave contrafatta.,
se far aprire dalla parte di finori, overo se taluno Consessore
servisse di quella chiave contrafatta per ser aprire dalla parte di
dentro, siano incorsi respective nella pena di somunica ipse sallo.

XI. Di più vogliamo, che di dietro le grate, ne dalla parte di dentro, ne dalla parte di fuori vi fitano quelle Portiere di tela, che fogliono usarsi in alcuni Monasteri della nostra Diocesi, ma siano aperte, dimodocche tutte le Suore, che passano, potessero osservare ciò, che si fa alle grate, e chi parla, e con chì parla; e così dalla

parte di fuori.

XII. Dalla porta della clausura parimente non si possa parlare con nessura persona, anche itretta in grado di parentela; come Padre, o Madre, Sorella &c., non dovendo la medessima porta avere altro uso, oltre a quello, che riseriremo a suo luogo, sotto gravissime pene a nostro arbitrio, anche contro a i Vicari, che lo permeteranno; contro i quali principalmente piglieremo risentimento.

XIII. Finalmente ordiniamo, che le Monache non possano far lettere, o biglietti anche di materie di spirito, e per ricever direzione, ne riceverne le risposte , con aprirle senza licenza della Madre Badessa; la quale dovrà essere intesa della persona che scrive, ed a chi
scrive, ed ove stimerà opportuno, anche di tutto il tenore della lettera, o della risposta, potendola, e talvolta dovendola anche aprire, e leggere; a riserva però, che tali lettere non fossero dirette a
Noi, o da Noi.

#### §. VII.

#### Della Badessa, delle Officiali di dentro, e delle Monache.

I. A Badella, o Priora, o Superiora con altro nome di qualunque Monaltero, rifletta bene a far l'ufficio suo, invigilando, acciocche fi legga spesso la Regola, ed a farla osservare, dandogliene co i propri andamenti lo elempio.

II. Similmente s'incarichi dell'offervanza di questi nostri Decreti, ed altri, che per la opportunità de' tempi, e de' luoghi saranno da

Noi fatti intimare.

III. Nell'amministrare delle rendite eseguisca puntualmente quan-

to faremo per prescrivere a luogo suo.

IV. Faccia li capitoli delle colpe, ficcome prescrivono le Regole fenza rilassamento di quel rigore, che forse potra introdursi, trascurandos una pratica si santa di penitenza, e di umilità. V. Un mese prima di spirare il suo triennio abbia l'attenzione di

V. Un melé prima di fpirare il fuo triennio abbia l'attenzione di darcene parte, con iltruirci del giorno, mele, ed anno, quando fu confermata; che le trafcurerà a profeguire oltre al triennio, s'in, cenda incorfa nella pena di fo[penfione, e di privazione di voce attiva, e paffiva.

VI. Abbia la cura di farsi la elezione delle Ossiciali, come di Priora, Macsira di Novizie, Decane, Cellerarie, Portinaje, Gratiere, e Sacrestane, Ascotatariei, e Accompagnatrici, siccome prestrive la Regola. Nessuna intanto si sun di ricevere l'usficio, che le sa imposto, ma con umilità, e cieca ubbidienza serva al Monastero in quello impiego, al quale sarà stata electa.

VII. Le Portinaje, Gratiere, e le due Ascoltatrici, e Accompagnatrici siano zelanti, e di età matura, ed ove si possa, di anni

quaranta compiti.

VIII. Alle Portinaje e Accompagnatrici fi commette la offervanza di quanto preferivereme circa la cultodia della claufara. Alle-Gratiere la offervanza di quanto abbiamo preferitto circa la ritiratezza; dovendo le medefime opporfi, fe taluno fenza licenza nofira voglia parlare-con Religiofa alcuna, o Novizia, o Educanda,

e non chiamarla, ne farla accostare alle grate.

IX. Alle Ascoltatrici, che dovranno sempre elegersi in qualunque Monastero, ordiniamo, che siano presenti senza farsi vedere a i discorsi, che sanno le Monache co i Secolari di qualssia selso, e grado, eccettuandone il Padre, e la Madre. Ove però vi sosse sosse con che questi trattino colla loro figlia, o figlie di materia, che possa pregiudicare al decoro del Monastero, non si permetta, che parlino senza lo intervento dell'Ascoltatrice sudetta.

X. S'incarica finalmente alle Maestre di Novizie la pronta esecuzione di ciò, che disponeremo, trattando delle medesime Novizie in

appresso .

XI. A tutte le Monache inculchiamo, che spogliate affatto dell' uomo vecchio, niente ritenessero, che avesse saponi secolo. Onde non osservino cerimonie di lutto in occasione di morte de' loro Congionti, ma con religiosa rassegnazione alla volontà di Dio, prosseguano gli ossesi monastici, odano la Messa, e non usino nelle vesti moda lugubre.

XII. Non tengano altri libri, che spirituali, da Noi approvati. XIII. Non nutriscano animali di sorta alcuna, come cagniuoli &c.

oltre le gatte necessarie al Monastero.

XIV. Non si vestano per maschera da Uomo, ne pur ne giorni del Carnovale.

XV. Nessuna del Monastero ardisca lavare robbe di secolari, tuttocche Parenti, sotto gravi pene a Noi benviste.

XVI. La spesa giornale si scriva minutamente per ogni sera, e si deputi dalla Badesia la Scrivana per quelto negozio.

#### §. VIII.

#### Della recezione, & educazione delle Zitelle:

L. L. E Zitelle per educarsi si ricevano ne' Monasteri colla licenza.

della Sacra Congregazione, e co i soliti strumenti approvati
dalla

dalla nostra G. C., per la quale ne' casi particolari si daranno gli ordini opportuni; perilchè intorno a ciò a' medefimi ci rimettiamo.

II. Procurino i di loro Parenti di fomministrare la fomma promessa degli alimenti di semestre in semestre anticipatamente; e quando si differisca più del dovere, se ne passi a Noi la notizia, per riparare al disordine colle providenze dovute, anche con farle uscire dal Monastero.

III. Vivano fotto la disciplina della Maestra. Non disturbino gli esercizi della comunità; e professino abbidienza alla Badessa, o Su-

periora, e riverenza alle Religiose.

IV. Vestano d'abito decente, e modesto : In riguardo di che rinovando il nostro Editto, spedito per lettere Diocesane, comandia. mo, che le di loro vestimenta siano senza mistura di seta, ma di sola lana; che il colore debba effere nero, o fosco, o bianco, o violato, e non altro; e di un taglio, che non ispiri altro, che modestia , spezialmente che venga a coprire; discretamente le spalle , ed il petto. Che non portino veruno ornamento di feta, o di riccamo, o di oro, o di argento: s'intreccino modestamente con semplice laccio, non con nastri, che sappino poco poco del vano. Non usino merletti, seu guarnizioni, ancorche di filo, e piccole; che il di loro letto non sia fastoso, ma uniforme a quello delle Monache: Intimando perciò pene di scomunica contro le Badesse, e Superiore, le quali tolereranno nelle Educande moda di vestire disforme a questa ordinazione, e non ce ne daranno lo avviso, per farle ritornare alle proprie case, quando non correggano tali errori.

#### §. IX.

#### Della recezione, direzione, e Professione delle Novizie.

I. T A Donzella, che pretende effere ammessa in qualche Mona-Istero per fare il Noviziato, faccia presentarci la supplica.,

spiegando la sua volontà, e gli anni della sua età.

II. Spedito l'ordine con tutta legalità per la nostra G. C. dovrà esaminarsi dal Vicario, o altro che ne avrà la commissione, la vo-Iontà della medefima, e sperimentarsi se sappia leggere, con darcene conto a Noi con lettere responsali.

III. Gli Articoli dello esame saranno li seguenti.

I Se abbia risoluto spontaneamente di prender l'abito di ritirarsi al Monastero, o pure se vi sia stata indotta per autorità de' Parenti? 2 Da quanto tempo abbia concepita questa intenzione, e per qual

fine ?

Se abbia maturamente pensato il debito, che si addossa di vivere ritirata, di offervar la Regola, ed a suo tempo li voti della Religione? E propostene le disficoltà, se tuttavia vi persiste? 4 Se

103

a Se fia istruita ne misteri della nostra Santa Pede ; e se sia idonea al Monastero, o se abbia qualche disetto di corpo, che le apporti disca-

pito ?

il. Fatto questo esame, quando la Donzella proposta per Novizia non sia di quelle, che debbano ammettersi gratis, secondo la volonta di qualche Fondatore, si faccia la minuta, non solo della obligazione degli alimenti, ma ancora della cossituzione delle doti, o per deposito di contanti presso un Depositario bancale, che Noi dovremo elegere, o presso l'arca de capitali di tre chiavi delle Chiefe, ed opere pie, overo per soggiogazione cautelata: quale capitale in contanti dovrà poi passare nell'arca del Monastero immediazamente, prima, che si faccia la professione, siccome la soggiogazione dovrà correre à die della professione fatta.

V. Tale minuta colle (critture legitimanti dovrà rimettersi alla nostra G. C. per osservarsi, e d'ordine della medesima poi stipularsi; e (uccessivamente alla sipulazione, ed insinua, rimettendone le co-

pie; indi si darà l'ordine dell'ingresso.

VI. E questa appunto è quella legge, che Noi vogliamo estattissimamente osservata, senza eccezione di casi particolari : avendo conosciuto per esperienza, quanto importi, che la cossituzzione della dote, tuttocchè debba correre dal giorno del monacato, si faccia, prima dallo ingresso delle Novizie, mentrechè per essersi trasscurato quest'ordine, gli obligati a dare tal dote, dopo lo ingresso delle. Donzelle, per non privarsi del capitale, differiscono la di loro professione.

VII. Parimente si ricevano li voti delle Religiose nella maniera,

che si prescrivera, trattandosi degli atti capitolari.

VIII. Subito che fi darà ingreffo a qualunque per farfi Novizia, deponga l'abito fecolare, fi metta il foggolo, volgatmente Soccanno, fe le tondano i capelli, e fi faccia la funzione del Diaconato fenza

dimora .

IX. Per la direzione delle Novizie fi elegga la Maestra, il di cui ossicio sarà triennale, e comincierà col Badessato, o Priorato. Questra abbia la cura d'istinire, e sar che dalle medessime si pratichino la recitazione dell'ore canoniche in Coro, la orazione mentale, il silenzio, il digiuno, li capitoli delle colpe, la frequenza de Sacramenti, e gli altri esercizi spirituali descritti nella Regola, ed inquetti decretti, e il servizio della Comunità, deputando la di loro settimana.

X. Le istrusca parimente circa la importanza de voti, l'obligo di offervare le Cossituzioni, il modo di far con frutto la orazione mentale, come vocale. Faccia esercitarle nello esame di cossienza, e mella mortificazione interna, e deserva, e faccia udirle la Messa.

ogni giorno.

XI. Le trattenga ritirate in modo, che non si accostino alle grate, se non che a parlare co i loro Congionti in primo, e secondo grado solamente, allo più due volte il mese colla sua licenza, e nella maniera da Noi prescritta.

XII. Fac-

104 XII. Faccia lavorarle unite in una officina, o stanza, e sia quanto più si possa presente ne'loro lavori , l'eserciti essa , o altra Maestra, nel ben leggere, e nell'ordinare l'officio divino, al quale frequentemente intervengano. Siano, e dormano in luogo separato dalle Professe insieme colla Maestra.

XIII. Nella direzione delle Novizie non s'ingerisca veruna Monaca, nè pur la Badessa, senonchè in quel che spetta al servizio

della Comunità, che dovranno prestare.

XIV. Avrà la Madre di Novizie da scrivere in un libro il nome, e cognome di qualunque Novizia, e'l giorno quando comincia l'an-

no del Noviziato formale.

XV. Due mesi prima di spirar l'anno del noviziato la Madre Badessa, o Superiora dovrà darcene parte; acciocche poi la Novizia. ricorra con suo memoriale per la licenza di professare, e di far la.

rinunzia de' beni , la quale altrimente sarebbe nulla .

XVI. Indi da Persona da Noi deputanda si spierà la internavolontà della Diacona secretamente, quale darà con figillo i suoi tensi, che col medesimo sigillo saranno a Noi riferiti, acciò la Novizia, feu Diacona si mettesse in perfetta libertà , niente pregiudicata dal timor de' Parenti . Sarà poi nostra cura darle ajuto opportuno, e secreto. Dopo, ordinandosi da Noi, si faranno le interrogazioni sopra addotte con fariene l'atto.

XVII. Se la Novizia risponderà in palese di non volersi professare, senz'altro se ne passi a Noi la notizia per dar gli ordini convenevoli, ed opportuni. Se però condescenderà, si ricevano li voti delle Monache, come già dissimo, e si trasmetta a Noi la nota, con lettere responsali, dove si accluda la fede della Maestra delle Novizie colla vila della Badessa, o Priora, circa al noviziato lodevolmente compito; ed altresì la Badessa informi, se la Novizia sà recitare le ore canoniche . In vista del che si spediranno gli ordini per farsi la professione.

XVIII. Anche le Servienti, se vorranno a suo tempo far la professione in qualità di Converse, dovranno colla nostra licenza cominciare il noviziato, e proporzionalmente con loro dovrà offervarsi quanto di sopra, a riferba della obligazione degli alimenti, e della dote :

XIX. Tutte le professioni si registrino in un libro a parte, da. tenersi dalla Madre Badessa, e si sottoscrivano dalla Professa, se sa-

prà scrivere, o da due come testimonj.

XX. Le funzioni in fine del Diaconato, e Monacato, si facciano con tutta modestia, senza pompa, e senza inviti, suorchè de' Congionti. Ne si faccia per tale occasione ne' Parlatori, e molto più nella Chiesa distribuzione di cose dolci, di cioccolatte, o di altra bevanda, fotto gravi pene a Noi benvifte.

#### 42 20 42 20 42 20

#### Degli atti capitolari delle Monache.

I. Ccorrendo convocarsi capitolarmente le Monache per dare il di loro voto, se ne prescriverà qui la norma da osservatsi per tutti li Monasterj.

II. Prima d'ogni altro adunque senza ordine nostro non possa farsi capitolo di recezione di Novizie, & Educande, di professione,

e di elezione di Superiora, sotto gravi pene a Noi benviste.

III. Di noîtra commissione, quando îl Vicario de Monasteri, o altro Presidente sarà deputato per ricevere li voti, in qualunque casono di recezione, o prosessione, di Educande, o Novizie, o di elezione di Abbadessa, o Priora, meni seco quei due Squittinatori, o
che Noi disegnaremo; ed in caso di loro impedimento, si vaglia di
Uomini Ecclessattici gravi, e di tutto decoro a lui benvisti.

IV. Per la recezione di Novizia, & Educanda chiami tutta la. Congregazione delle Professe, faccia indagine, se alcuna sia priva di voto, e se alcuna sia inferma, e non possa intervenire. Sappia il numero delle votanti, proponga la Educanda, o Novizia da riceversi, e la qualità dell'obligazione degli alimenti, e delle doti. Poi li riceverà in secreto a voce bassa, di modo però che possano udire, ed odano li Squittinatori , velandosi le grate d'onde si daranno, se tali voti faranno ad aures; altrimente riceverà li voti in scriptis secondo la consuetudine di ciassum Monastero: onde sarà l'atto secondo la consuetudine di ciassum Monastero: onde sarà l'atto secondo la lui, e da due Squittinatori, e dal Maestro Notaro, il cui dupplicato dovrà rimettersi a Noi.

V. Per la profeffione della Novizia fi farà parimente così; ma.' deve precedere la diligenza di chiamar prima la Madre delle Novizie, acciocche rifertica fe la Profeffanda abbia efartamente offervato il noviziato formale (econdo la Regola, e fecondo le forpraofte coftituzioni, ed ordinazioni; della quale relazione fe ne farà atti-

tato.

VI. Altresi per la elezione della Badessa, o priora, dovrà eseguirsi lo stesso intorno alla recezione de' voti; ma prima dovrà proporsi dal Vicario, o Presidente la necessità di eleggere una nuova Superiora di spirito, e prudenza, che abbia li requisiti delle Bolle Apofoliche, cio è a dire l'erà di anni quaranta compiti, ed otto di prosessione; e di doversi regolare ognuna nel dare il suo voto, non da
qualunque impulso di umano rispetto, ma dalla sola mira verso la
maggior gloria di Dio, e bene spirituale, e temporale del Monastero; come altresi dovrà ricorressi al Signore, assinche assista colla sua
grazia, cantandosi l'inno: Veni creator Spiritus.

VII. Le Professe capaci di dar voto dovranno stare insieme in un luogo, d'onde senza ordine di anzianità, si partirà la prima per darlo, e poi tornerà al medessimo luogo; e così successivamente faran-

nos fe altre. E quando non ne resti più alcuna, dovrà avvisarsi dalla Superiora al Vicario la presente; il quale firmato prima da se lo scrutinio, e poi da i due Squittinatori, si partirà, senza publicar cofa alcuna; indi si rimetterà a Noi il sudetto ficrutinio, come si diste, con sue lettere responsali. La Eletta intanto non eserciti atto di goweno sino alla nostra conferma, altrimente si tratterà come intrusa: ma il governo si faccia da quella cui spetta secondo le Regole.

VIII. Quando delle Professe capaci di voto, alcuna per infermità non possa intervenire, si rimettano alla Inferma due Religiose anziane, le quali intendano il suo voto, e lo riferiscano senza nominar qual sia la inferma.

IX. La formola intanto dello scrutinio sarà la seguente.

#### Per la recezione di Educande, o Novizie, e per la loro professione.

Vota recepta ad Crates Venerabilis Monasterii S. N. Civitatis N. sub bunc diem . . mensis . . anni . . . de ordine & mandato illussiris & Reverendis. Domini N. N. Episcopi Syracusans , sub diem . . . . Prassentibus Serutatoribus RR. NN. & NN. super admissone NN. volentis (facustatibus Secongregationis) Monasterium prastatum ingredit educationis obtineede causa. O pure: volentis babitum pressati Monasterii assumere, & Tyrocinium in eo prositeri. Overe: volentis, expleto jam probationis anno ; in codem Monasterio prosessione mittere, existentibus ibidem Suffragatricibus Prosessis, per cagion d'esempio , viginti quatoro & .

Per la elezione della Badessa, o Priora.

Suffragia recepta & c. come lopra, pro electione Abbatissa, vel Priorissa presati Monasterii & c. salla prins exhortatione spirituali, & invocato divino auxilio per Hymnum; Veni Creator Spiritus, existentibus & c.

XI. In congiuntura di tale elezione si avverta a scrivere il voto tale, quale sarà dato, anche se sosse impertinente; che però si terrà il modo seguente di notarii, come per esempio

Un voto rimesso alla volontà di Monsignore Illustrissimo. Una Religiosa rinuncia di dare il voto per questa volta.

Un'altra rinuncia il voto per questa volta.

Una Religiosa dà il voto a S. Teresa.

XII-Se

XII. Se le votanti, o alcune di esse faranno richiesta; che chiamano compostulazione, la detta richiesta si scrivera nella forma se-

guente .

Primo voto a favore di Suor N. N. e la Votante prega la S. Sede ( overo Monfignore Illustrissimo , quando si tratta d'impedimento Sinodale ) acciocche la sudetta Suor N. N. sia abilitata all'officio di Abbadessa , non oftante il difetto dell'etd di anni quaranta ; overo dello interftizio triennale ; overo , non oftante l'impedimento prescritto in Sinodo . E così tutti gli altri uniformi, potendoli per brevità loggiungere, exempli gratia. Secondo voto uniforme al primo &c.

XIII. Qui opportunamente confirmiamo, ed innoviamo la legge Sinodale del nostro Antecessore Monsignor D. Giovanni Antonio Capobianco, che si prescrive in questi termini . " Quoniam verò mul-", ta inde Monialibus proficiscuntur damna, & bonum Monasterii ", regimen, aut evertitur, aut deteritur, si absoluto superioris mu. ,, nere alia illi ( scilicet Abbatissa, vel Priorissa ) consanguinea in. " officio subrogetur; præcipimus ut in posterum nulla in Abbatissam " eligatur Monialis " quæ primo consanguinitatis gradu cum ea est " conjuncta, que immediate in Monasterii administratione præcessit; " fecus irrita, & nulla erit electio.

XIV. Ordiniamo in fine, che nessuna Monaca, prima di farsi la elezione ardisca di promettere il suo voto, o di propalarlo a persona secolare, o regolare suori del Monastero, che gliene faccia istanza, o di ricevere, o pattitar qualche regalo per votare a favore della tal Religiola; anzi ne meno possa accettar prevenzioni, e preghiere per tal voto, come anche per lo voto delle Diaconande, o Professande: ma in tal caso, senza dichiararsi altrimente risponderà, che farà secondo vuole Dio, e le detterà la coscienza, senza più; per-

chè così Noi le precettiamo sotto pena di scomunica.

#### δ. XI.

#### Della cuftodia della Claufura de' Monasteri, e della loro decente aderenza.

I. P Er custodirfi bene la tanto importante clausura delle Monache faremo qui menzione delle pene gravissime , che s'incontrano violandola, cioè a dire di scomunica maggiore riservata al Papa. privazione di officio, ed inabilitazione al medesimo contro qualunque Professa, che eziandio per breve tempo ardirà di trasgredirla: come altresì intimiamo la fcomunica maggiore ancora contro quei a che vi avranno ingresso senza la dovuta licenza.

II. Dentro la clausura non si ammettano per parte alcuna del Monastero Fanciulli, o Fanciulle di qualunque grado, condizione.

o eta, sotto gravi pene a Noi benviste.

. III. Le mura della claufura fiano forti fenza verun buco , o fora-0 3

me, anche se sosser di quei, dove si ficcano le pertiche de' ponti per fabricare, volgarmente detti Perrelli, suorche le sincstre necessarie, quali siano d'altezza competente, siccome su da Noi determinato nella visita; anzi non si permettano sinestre da affacciarvisi le Monache senza le gelosie; ne siano se non che in luogo publico per conto di dentro, dove potesser andarvi tutte le Monache; ed in luogo publico ancora per conto di fuori, dove potesse esser osservato chi di là attrevisse parlar con esse; ela notte si serrino a chiave dalla Badessa. Siano ancora separate dalle mura delle case privatea quanto si possa, e disposte in tal modo, che s'impedisca al possibile so aspetto reciproco tra le case, e sinestre de secolari, e de' Monaferi.

IV. Nè dalla parte di dentro, nè dalla parte di fuori siano alberi aderenti, e vicini alle mura; e se vi solsero, debbano recidersi

fubito fotto pena di scomunica.

V. Parimente nelle mura della clausura della parte di dentro non vi siano aderenti casuccie, o piccole ossicine, se non che in cafo, che le mura medesime abbiano un'altezza notabilmente superio-

re al tetto di esse casuccie.

VI. Dalla clausura alla Chiesa, o alla Sacristia non vi sia alcura porta, ne altra apertura, che li sinestrini della Comunione, e confessione, la grata, e la ruota, per porgere le cose sacre: e quell'apertura d'onde sogliono uscire i palj dell'Alkare, si allunghi tanto per forti tavole bene inchiodate, o per muro dalla parte di dentro, quanto dall'apertura di suori all'apertura di dentro visia almeno sei palmi di distanza. L'una, e l'altra porta si serri a chiave da tenerla per di dentro la stessa Madre Badessa, e per di suori il P. Cappellano, quale avrà cura di sar uscire i palj prima di partifi. E per non avere così spesso l'incommodo, giornalmente si potrebbono usat palj di due colori, bianco, e rosso giacchè il verde, violato, o nero accadono più di raro.

VII. Le ruote occupino il vacno tutto, ficche non vi refli minima fisura da poterfi vedere, e molto meno porgerfi cola; e le legna, che le compongono fiano ben compaginate, e cinte con duecerchi di latta di ferro, o di più nobil metallo, come altronde ordinammo. Il buco in mezzo di ese sia coperto di una forte l'amina

di ferro trapuntata a minutiffimi forami.

VIII. Le porte della clausura siano parimente ben satte, sotti, ben commesse, e compaginate, di modocche non vi siano sisure, o buchi : e le imposte siano così aderenti colluscio, che da'lati, dal di sotto, e dal di sopra, non vi resti adito alcuno; onde a questo effetto per la parte di sotto vogliamo, che vi sia una soglia di

pietra viva.

IX. Del resto ad aprirsi la porta deve concorrere, come sopraprescrissimo, legitima causa, e l'assistenza della Superiora, o in caso di suo impedimento, della Portinaja, e nessuna delle Monache; Novizie, Educande, o Servienti potrà valersi della medessima aperta a trattare, o parlare con qualunque Uomo, o Donna anche. Madre, sotto gravi pene a Noi benviste. X. La

. X. La porta sudetta si chiuda con due chiavi, e catenaccio dalla parte di fuori, e dalla parte di dentro con una chiave, che dovrà confegnarsi alla Badessa all'Ave Maria, ed a mezzo giorno; siccome quella di fuori al Cappellano.

XI. Il Cappellano del Monastero dovrà per se stesso, senza fidare in altri , la sera chiudere le porte della Chiesa , del Parlarorio ; e della claufura, nè aspettare oltre l'Ave Maria, sotto gravi pené

a nostro arbitrio.

XII. Il Parlatorio stia serrato dal mezzo giorno sino a Vespro, come altresi la Chiesa, finite che saranno le funzioni sacre, doven-

do aver la cura il Cappellano di chiuderli.

XIII. Le grate del Parlatorio fiano due, l'una di legno fenza finestrino, che possa levarsi, o aprirsi, e l'altra di ferro al di fuori; lontane tra loro, e fiano strette ( a che non entri la mano) come fi conviene; oltre all'imposte di legno, per chiudersi a chiave in tempo di Avvento, e di Quadragesima &c.

XIV. Le finestre, ed il luogo del belvedere siano coperte intiera-mente colle gelosse a riserba di quelle di puro lume situate in alto, di modo che non vi possa falire alcuna; purche però per le medefime non abbiano prospetto le persone di fuori ; poiche in tal

caso dovranno altresì ripararsi colle grate.

XV. Alle sinestre di vista, ed al belvedere non si vadi dalle Religiole, o Novizie, se non che alcune volte discretamente. E l'Abbadessa curi, che all'Ave Maria stiano chiuse con sua chiave, e non si aprano, che fatto giorno. Le Professe vadano colla licenza della Badesfa, e le Novizie, & Educande colla loro Maestra, che le accompagni conducendole unite.

XVI. In caso che la clausura, o per l'ingiuria de' tempi, o per l'antichità degli edifici si distrugga, subito, ancorche di notte, in-Città se ne dia lo avviso a Noi, e nella Diocesi al Vicario de' Monasteri, ed in sua assenza al Parroco; acciocche in istanti si ripari, o vi si metta guardia di persone circospette, e se ne dia conto a Noi,

XVII. Dentro la clausura, o nella Chiesa de' Monasteri non. possa trattenersi di notte tempo scala portatile, sotto gravi pene a

Noi henviste contro le Badesse, o Superiore.

XVIII. Attorno al Monaltero non si permetta l'abitazione a Med retrici, o persone sospette, nè spettacoli, salti, e giuochi, nè tampoco vi sia alcuno, che si arrischi a parlare, o scherzare sotto le sinestre de'Monasteri sotto pena di scomunica. E nessuno ardisca, o Chierico, o Laico, o di giorno, o di notte cantarvi girando attor. no, o sonarvi; nè meno vi possano fare azione alcuna, che recasse. pregindizio agli occhi, e agli orecchi castissimi di quei gigli di purirà, che si nudriscono nell'orto racchiuso dello Sposo Celeste, che oltre la pena di carcere da darla allor'allora il Vicario, incorreranno altra pena a Noi arbitraria.

XIX. Finalmente confiderando li graviffimi inconvenienti, e pregiudizi, che suole apportare alla quiete delle Religiose, ed offervanza de' Monasterj il trattarsi ne' medesimi di Matrimonio da contraersi

Abbadesse, e Superiore, ed a' Vicarj degli stessi Monasterj, che estendovi tali negoziati, ne diano parte a Noi per provedere, che escanori la superiore a Noi per provedere, che escanori la Giovane colla quale si trattano. Che se le cose sarano portate a segno di essessi si superiora, capitoli Matrimoniali, prima che Noi ne avessimo la notizia; allora la Superiora, ed il Vicario de' Monasterj la consegni a' Parenti, e ci dia conto della esceuzione.

#### §. XII.

#### Della riverenza, e delle funzioni da usarsi nelle Chiese delle Monache.

I. Hi per orare và alla Chiefa delle Monache, si stia con tutta modestia, ed esemplarità, e si astenga da qualunque parola, o cenno non decente.

II. Non si facciano feste nella Chiesa medesima senza la nostra licenza, siccome di sopra disposimo. E facendosene qualcuna, i banchi, e sedie per i Gentiluomini si procurino mettersi quanto più si può all'ingiù sotto il Coretto, di modo che non possano guardare, alle grate di esso coretto.

III. Nessun sacerdote, o secolare, o regolare presuma di celebravi senza il nostro permesso, anche se avià oneri di Messe da cetebrarsi nella medessima, dovendo notificarceli per concedergli la li-

cenza.

IV. Essendovi il Venerabile esposto, non vi sia sede, o banco in tutta la Chiesa; sotto pena di scudi cinque contro il Cappellano che lo permette, e di carcerazione al Sacrestano; ne si cantino dialoghi senza nostra licenza.

V. Procuri il Cappellano, fotto gravi pene a Noi benviste, che le funzioni sacre siano terminate al segno dell'Ave Maria; e perciò sol-

leciti, che si dia principio a buon'ora.

VI. Le Moniali non possano cantare l'Evangelio della Passione di Cristo, e specialmente la parte del Testo, e quella del Cristo, sotto pena di sospensione dell'usficio alla Badessa, ed altre pene a Noi benyiste.

#### §. XIII.

#### Degli Officiali di fuori deputati al governo delle Monache.

I. N Essuno, quantunque si stimasse di tutta probità, ardisca di pretendere ossici spettanti al Monastero, come di Vicario, di Cappellano, o Consessore ordinario, o straordinario, di Procu-

ratore, di Esattore, di Detentore, di Medico, se non avrà compits gli anni quaranta . Ne presumano le Superiore , e le Monache proporre per qualunque di detti offici uno, cha sia minore della prescritta età, se non che colla riserba di farci conoscere ad evidenza, che non vi sia cosa in contrario, e che vi concorra una necessità urgentillima.

II. La elezione di qualunque Officiale non si faccia ne dalla Badesta, o dalla Congregazione tutta per atto publico, sotto pena di nullità del medesimo, ma per lettere missive si proponga a Noi il Suggetto, per ispedirsene la patente, non essendovi ostacolo; che per rò si guardino i Notaj di ricevere lo assenso di tali elezioni, e ro-

garne strumento.

III. Parlando adesso degli Officiali in particolare: quanto al Confessore ordinario, questi sia intento solamente ad amministrare i Santissimi Sacramenti, e dare qualche salutare ricordo, non dovendo avere colle Religiose, ed altre Residenti nel Monastero altra parte s' di modo che deve procurare, ed anche affertare di non conoscerne alcuna in particolare ; perilche, tolta l'occasione di far l'officio suo, deve sfuggire ogni accesso al Monastero.

IV. Deve essere esattissimo Custode della clausura secondo le leg-

gi , che sù quelta materia si sono prescritte .

V. Nell'udire le confessioni si disponga a correggere i difetti discretamente, e con prudenza, facendo il suo officio, di modo, che.

non comparisca, come un cane muto.

VI. Sia istruito delle Regole, e delle Costituzioni per non fallire nella direzione dello spirito; e sapendo, che il Signore gusta più l'ubbidienza, che le vittime, ne persuada l'offervanza coll'industria di commutare dolcemente le particolari divozioni di ciascheduna inquelle cose della Regola, che non sono in uso.

VII. Non entri nella clausura, se non che in caso di dover amministrare i Ss. Sacramenti alle Inferme; allora proceda con la cotta, la stola, e con la beretta, se conviene; e dal primo ingresso fino all'uscire sia accompagnato da due Moniali provette, ed anziane, le quali stiano a prospetto del medesimo, e della Inferma, and che quando si ode la confessione; di modo che possano vedere, e vedano di fatto, ma non udire. In riguardo di ciò, ove li Monasteri siano disposti con celle, vogliamo, che la porta delle medesime stia aperta, finche la confessione sia compita, e il Confessore uscito, ed

il letto situato in maniera, che si vegga dal luogo, dove le Accompagnatrici dovranno stare fisse senza divertirsi . VIII. Deve parimente offervarsi nelle confessioni delle Inferme, che il di loro volto stia coperto, e velato, come prescrive la mode-

stia, e l'onestà; non derogandosi però alla più stretta forma di modestia, che forse si sarà introdotta in qualche Monastero.

IX. Deve esfere sollecito, ogni quattro mesi, d'infinuare alla Badessa, o Superiora, che scriva a Noi per la Deputazione del Confessore straordinario; e si guardi di suggerire, e sar prevenzione a... qualunque di dentro, acciocche non facciano le confessioni collo

Straordinario, sotto gravi pene a Noi benviste. La Superiora, anche non ispiegandosi le Religiose, o altre Residenti nel Monastero di vo-

lerlo, dovrà in ogni conto farcene la richiesta.

X. Dovendosi dunque da Noi deputare lo Straordinario in ogni aquarimestre per ciascun Monastero, sappino, che le Monache, Novizie, Educande, e Servitrici, e prima di tutte la Badessa, o Superiora sono obligate a presentarsi al sudetto Consessore Straordinario; e benché fia in arbitrio loro di consessario col medessino debbano però far quell'atto, ut monita salutis recipiant, & assum subsidiationi exercent. Ed in oltre il sudetto Consessore i quando dovrà trattenere ciascuna, o udendo la sua consessione, o quando non voglia farla, darle ammonizioni salutari per ispazio competente di tempo, quanto bassarbes se si voscie consessario di privazione di ordinario di privazione di privazione di privazione di ordinario di privazione di privazione di privazione di ordinario di privazione di ordinario di privazione di privazione di privazione di ordinario di privazione di privazione di privazione di privazione di ordinario di privazione di privazione

XI. Per tutto il tempo, che dura la facoltà concessa al Confessore straordinario, non ardisca il Confessore ordinario in qualisvoglia modo impedirla, e molto meno sentire le confessioni di alcuna Monaca, o Residente, ancorche sia Superiora, Novizia, o Conversa, otto pena di privazione dell'uffisio al detto Consessore, de alle Monaca, con concessore delle monaca dell'uffisio al detto Consessore, de alle Monaca dell'uffisio al detto Consessore, de alle Monaca dell'uffisio al detto Consessore, de alle Monaca dell'uffisio al detto Consessore dell'uffisio al detto Consessore dell'uffisione dell'uffisional dell'uffisiona

nache fotto le pene sudette.

XII. I Straordinarj inoltre si Secolari, come Regolari, come altresi gli Ordinari, finito e terminato il loro officio, non debbano più accostars a i Monasteri, ne' quali hanno udite le Consessioni saramentali, ne' tener correspondenze con qualssis Monaca, inclusa, anche la Superiora, Novizia, Educanda, o altra, che vi dimori, benche sia per lettere, ed in materia di spirito, sotto gravi pene a Noi benviste.

XII. O le confessioni si facciano coll'Ordinario, o collo Straordinario, o con qualissia altro di nostra licenza, non si facciano alle grate della Chiesa, e molto meno del Parlatorio, anche copertecon tele, o velo, ma solamente a i Confessionali, sotto pena contro
sali Secolari, e Regolari di sospensione dall'officio di confessione
E potendo segnire gravi sconcerti, se mai il Confessione di Monache
con qualunque pretesto, anche di soccoso, o di ristoro, regalasse
a qualunque Moniale, o Novizia, o Educanda, o Servitrice, si proibisce affatto, che li Confessori de Monasteri sacciano regalo alcuno,
anche menomo di frutti, o sori alle sudette con pretesto di divozione, o in occassono d'insermità; e per lo stesso sine ne tampoco vogliamo, che i Confessori ricevessero regalo alcuno, eziandio
d'un fiore, o d'un frutto dalla Religiosa particolare, sotto pena di
privazione di officio, ce altre a Noi benviste.

XIV. In atto di udirsi le confessioni, sotto la stessa pena, alme-

no il portello della Chiesa stia aperto.

XV. Il Vicario de' Monasterj invigili esattissimamente la custodia della clausura, e sù la osservanza di questi nostri decreti ci diaconto in caso di trasgressione. Sia bene istruito della maniera date.

nersi negli atti capitolari, a i quali procederà come si è riferito. XVI. Convochi la Deputazione , siccome si prescrivera , trattandosi dell'amministrazione delle rendite de' Monasteri.

XVII. Il Protettore, o Procuratore del Monastero, come parimente il Tesoriero, e l'Esattore non s'ingeriscano, se non che nelle cose temporali loro commesse, e non trattino se non che colla Badessa, e con tutte quelle Officiali di dentro, che avranno parte nelle amministrazioni, guardandosi di trattare con altre, overo collesudette d'altre materie, o fuori delle occasioni, nelle quali dovrà

conferirsi sopra tali interessi .

XVIII. Il Detentore di qualunque Monastero conosca, ch'egli è il fondamento, dove si appoggia tutto il governo, anzi tutto l'essere del medesimo Monastero . Egli è il Fisco di tutta la Deputazione; e però sappia, che siccome Noi ne faremo una buona stima, e lo proteggeremo sempre, quando sarà fedele, diligente, ed abile; così ne piglieremo ogni tifentimento, quando lo fcopriremo connivente, trascurato, o inutile. Circa il suo officio daremo la norma nell'Appendice, \* la quale vogliamo offervata per l'appunto nella miglior \* In Appendmaniera, che si potrà; e dove incontrerà intoppo, ne scriva a Noi per rifolvere quanto giudicheremo opportuno, e per far riconofcere altresì i fuoi straordinari travagli con premio condegno. Sua sarà la cura di publicare ogn'anno i presenti Decreti, e di eseguire la parte sua, sotto la pena di privazione d'officio.

XIX. Si proveda di tutte le scritture necessarie al Monastero premendo la Deputazione per contriburne la spesa; ed ogni volta che fi fara scrittura de novo necessaria, o utile, se ne pigli la copia. Sopra il che ne pigli cura ancora il Vicario, come cosa di molta.

XX. Avrà pure sollecitudine di vegliare sopra i confini, rinovandolene sempre per sua diligenza la memoria nelle scritture da farsi . e nominandovi così i Padroni moderni, come gli antichi. Fara pure istanza al Procurator Generale per mandar di tanto in tanto persone pratiche a rivederli, e riconoscere se sono alterati.

XXI. Finalmente, quando offervi, che o le spese siano esorbitanti, o gl'introiti non si esiggono colla dovuta diligenza, o la omissione provenga dal Procuratore, o dalla Badessa, dovrà darne conto a Noi, e non registrarne li Mandati, se prima non saranno esamina-

ti di ordine nostro.

XXII. Il Notaro del Monastero si deputi colla nostra approvazione. Quelti non faccia strumento, che da Noi sia proibito, sotto pena di nullirà, overo fenza offervare, ed inferire la noftra licenza, o della noltra G. C., ove sarà di bisogno. Non riceva verun con-senso della Badessa senza il permesso in scriptis, e firma in margi-ne dell'arto, del nostro Vicario Generale nella Città, e del Vicario de' Monasteri nella Diocesi sotto pene a Noi benviste . Sappia pure in quali casi dovrà intervenire il consenso del Procuratore, o di tutta la Congregazione delle Religiose, affinche non manchi nel rogare dell'atto.

Tit. 11.

XXIII. Il Medico non entri la clausura, se non che per la cura della Inferma, che non possa scendere alle grate. Allo ingresso si riceva da due Accompagnatrici anziane, che lo conducano feco; ed una di queste vada sonando il campanello, acciocche tutte le altre stiano ritirate.

XXIV. Non parli con nessuna, fuorchè colla Inferma, e colla. Infermiera. Tiri direttamente al luogo della Inferma, fenza diverti, re, o trattenersi altrove. Faccia le visite necessarie a giorno chiaro, ed esca prima di tramontare il Sole , se non occorrerà di notte cafo di urgente premura; conchè però in tal tempo debba accompagnarsi dalla Badessa, o Superiora, e da quattro anziane. Usi la dovuta circospezione, e modestia con soprabbondante cautela.

XXV. Lo stesso si offervi rispettivamente intorno al Fattore, agli Artisti necessarj, al Portarobbe, purche vi concorra la necessità; a i quali vietamo espressamente di trattenersi più di quello, che comporta il bilogno, o di darsi dentro refezione alcuna, ò occasione di far colloqui colle Monache, se non che di quanto richiede la neces-

fità della facenda.

XXVI. Del rimanente rispetto a questi dovrà precedere di mese in mese la nostra licenza, o del nostro Vicario Generale in Città, e nella Diocesi del Vicario del luogo : onde dovrà formarsi per ciascun Monastero un libro, nel quale si scriveranno col suo ordine.

#### §. XIV.

### Della buona amministrazione delle rendite de' Monasteri.

I. T . A buona amministrazione delle rendite di ciascun Monastero. ded il buon governo del temporale dipende da due cose, cioè a dire : dalla premura, e diligenze delle Badesse, o Superiore, e del Procuratore, e dell'Esattore in costringere li debitori ; e della economia nello spendere. Conferisce però all'una, ed all'altra la Deputazione, da tenersi almeno una volta il mese coll'intervento del Vicario, del Procuratore, del Deputato, del Tesoriero, dell'Esattore, del Detentore, della Badessa, e delle Decane, o Clavarie; e sarebbe pure spediente, che intervenissero le Religiose provette prossime a concorrere al Badessato, o Priorato, per adattarsi al governo.

II. In Deputazione dovranno ordinariamente esaminarsi, e stabi-

lirsi li seguenti articoli.

I Se vi siano nuovi Possessori de' beni soggiogati al Monastero , per obligarli alla ricognizione?

2 Se li beni del Monastero urbani, o rusticani abbiano bisogno di ri-

paro, e come possa accorrersi?
3 Se sarebbe più prosittevole concederli a censo, e ricercarne la dovuta licenza , o dalla S. Sede , o da Noi ne' casi permessi , e se ve ne fia opportunità ? 4 Se

4 Se vi sia timore i che qualche Affittatore fallisca i e come possa il Monastero assicurare il suo credito?

5 Se qualche Officiale intorno agl'interessi del Monastero trascuri le sue parti ?

6 Se vi sia maturo qualche pagamento per ordinarne la esigenza? 7 Se, e come debba procedersi co i debitori morosi: se vi sia attras-so circa gli alimenti da pagarsi di semestre in semestre ? sopra di chedovra darfene conto a Noi, quando gli obligati fiano renitenti.

8 Se occorrerà bisogno di qualche spesa straordinaria, come per sal brica, o litigio imminente; e come debba provedersi?

9 Qual fia la espensione ordinaria fatta nel mese, e se vi sia esorbitanza, overo tale scarsezza, che le Monache, ed altre non restino decentemente mantenute nel vitto? E dovendosi aver la mira a non gravare il Monastero di debiti , quanto possa erogarsi in occasione di feste?

10 Se gli Officiali fiano pagati di loro falari ? intorno allo che do-

vrà aversi tutta l'attenzione .

II Se vi fiano beni da darfi in affitto?

12 Se il Monastero ha debiti; e del modo di sgravarsene? III. Sopra questi articoli dovrà ogn'uno dare il proprio parere. e la conchiusione dovrà descriversi dal Detentore in un libretto di memoria a parte, da tenersi dal Vicario. Quindi se ne incaricherà la esecuzione a chi spetta; di modo che debba darne conto nella. deputazione seguente. Nelle cause gravi però, e d'importanza dovrà ricorrersi da Noi: onde per ogni negozio di considerazione, ed ove necessiti il nostro consenso, li Deputati ci daranno distinto avviso, con riferire il di loro sentimento; ed avvertano a scrivere in fogli distinti le distinte materie, che occorreranno.

IV. Dopo tali proposte, e risoluzioni dovrà darsi la convenienza al Detentore , affinche formi li Mandati delle spese fatte nel mele , da firmarsi poi nella deputazione seguente dal Vicario, dal Procuratore, dal Deputato, dalla Badeffa, o Superiora, e dalle Religiofes, \* In Appendo

che sono solite firmarli, come diremo nell'Appendice. \*

V. Tali Mandati poi dovranno registrarsi col suo ordine di tempo , e fotto distinti capi , come diremo nell'Appendice \* più larga- \* In Appendi mente .

VI. Quando vada così bene esaminata, e regolata l'azienda così circa l'introito, come circa l'esito, non si ha dubio che li Monasteri

avranno ogni vantaggio.

VII. Nondimeno per provedere più in particolare sopra questa. materia, intorno alla efigenza, poichè il più delle volte si trascura. per rispetti umani predominanti nel cuore delle Badeffe, e Superiore, o de' Procuratori &c. è ben dovere, che riflettano prima d'ogni altro, che tale omissione è gravissima colpa, ridondando in grave pregiudizio della casa del Signore, tanto zelante delle Vergini Spole, onde se ne facciano grave carico di coscienza.

VIII. Ciò che è dovuto in danaro, e specialmente gli alimenti, si paghino in danaro. Ove poi per agevolare i Debitori, si contenta la Deputazione di ricevere formento, vino, oglio, e fimili vittova-

Tit. 11.

Tit. 11.

200

glie, frasche, e legna, o aitra robba necessaria al Monastero, si abbia la mira prima alla necessità, che tiene il medessimo Monastero, e poi alla valutazione di essi; non dovendos ricevere, se non che al prezzo corrente, come potrebbe comprarli colla economia dovuta, e non al sommo prezzo, che chiamano meta, o tanto men della.

IX. Non fi faccia rilassico di decorsi, se non che in urgentissime angustie de' Debitori; si quali non possano, ne pur con dilazione, far li pagamenti, e colla offerta di vantaggiosa cautela; sempre però

colla nostra precedente licenza.

X. Aggiudican loss il Monastero per causa de' decossi qualchefondo urbano, o rusticano, abbia la prima mira a non sar lesioneenormissima, da poter un giorno recar piuttosto danno, che utilei: purche la cosa distratra non possa vendersi all'oblatore più vancaggiofo, senza lo accollo del capitale, e se senza le dovute solennità incaso però, che il fondo non basti a tutto, la distrazione si faccia inconto, plusis petitione servatà: il che si preveda nel primo mandar
l'efecuzione.

XI. Si faccia la provisione dell'annona, quanto basti per tutto l'anno, e colle previlte miture; e questa in tempo opportuno da ricavarne la maggior convenienza di prezzo; come meglio nell'Appen-

Tit. 11. dice \* ne daremo le regole.

XII. Le Abbadesse, e Superiore non carichino li Monasteri di debiti, onde misurino le spese secondo gl'introiti; e si consideri se se il Monastero si trovasse già carico di debiti più antichi, quali è necessario, che si paghino si per giustizia, come per trovare altravolta credenza in caso di bisogno. E però in tal caso non si pensi a feste; in ossevanza di che vogliamo, che ricorrepossi da Noi, ogni anno per la licenza di esse sesse se si saccia menzione nelle suppliche dello che intendono spendere, e si rimetta insieme una sede del Detentore, che gl'introiti annui del Monastero, salvo agni altro necessario dispendio, possan sossami con la compania con considerazione ai Creditori. E siano prevenute si esse, como il Tesorieri, che non si sarà buona a conto ogni spesa non necessaria, o men utile, a causa della quale resti il Monastero in debito; del che più chiaramente nella detta Appendice.

In Append.

\* In Append.

XIII. Del refto, in causa urgente, occorrendo pigliare in prestito qualche somma o dall'arca, o da qualunque persona, si proponga a Noi dalla deputazione intera, e si domandi la licenza.

XIV. Nê per causa però di mutuo, nê per cautela del Creditore, nê per qualunque altra occasione le Badesse, o Priore, o fole; o co i Procuratori, ardiscano di sar cessione alcuna di qualunquerendita, o partita del Monastero maturata, o maturanda, ancorcheappartenente al triennio del Badessato allora corrente, senza la nostra licenza, da inserirsi nell'atto della cessione medessima, sotto la pena di nullità del medessimo atto, ed altre a Noi benviste contro chi ardirà sarle, o intervenirvi. Anzi non si ricorra per tal licenza, senza esporte una precisa e vera necessità, e dichiarare in specie le-

par-

partite, che si pretendono cedere, le quali onninamente faranno delle

appartenenti al triennio del governo allora corrente.

XV. Che se la cessione si pretende, poiche la Badessa dasse la conti del suo triennio, e il Tesoriero si giudica restar in credito, dovrà prima d'ogn'altro precedere l'esame de conti medessimi, e la legitimazione delle partite dell'estro, principalmente sull'appo, che non siano state estorbianti, e fatte a capriccio e data la sentenza, dovrà ricorrersi da Noi, per la licenza di farsi la cessione, e riferirgis le partite maturate, e non esatte; sopra delle quali solamente permetteremo, che si saccia la cessione successione sull'apprenditatione.

XVI. La gabellazione de' predj si faccia colle subastazioni prece. denti da riferirsi agli atti della nostra G. C. in Città; e nella Diocessi agli atti del Vicario de' Monatterj, e si regoli secondo la disposizione, che si darà circa la locazione de' beni Ecclessassici in gentre.

XVII. Fatta la efigenza di qualun que partita, se ne faccia dal Tesoriero per quanro più si può, apoca publica al Debitore, e non ricevuta privata, con descriversi nello strumento la causa per la quale si paga: quale apoca, cum die, & Consule, dovrà citarsi nele partite d'introisto. Non deve ammettersi pagamento satto da terza persona, che domandi cessione di ragione senza licenza della nostra Gran Corte.

XVIII. Li Vicarj de' Monasterj avvertano nella formazione della minuta d'impiego, overo di costituzione di dore, di sarvi descrive re li confini, rispetto a i quattro venti, e rispetto a' possessiti ma-

derni de' beni confinanci .

XIX. Quando poi di ordine della nostra G. C. dovranno stipularsi, siano attenti a farne dar la copia al Detentore, e mandarne un'altra alla nostra Cancellaria co i responsali, e prima di ciò, a farle insignare, sotto pena di dovre soccombere a' danni, che segui-

rebbono dalla omissione.

XX. Quando oltre al mantenimento del Monastero sia rimasto, danaro di somma grave, che non debba impiegarsi prontamente in prò del Monastero medessimo, ma rettar confervato; si confervi non, già presso il Tesoriero, ma nell'arca delle tre chiavi, con farsene noca nel libro de' depositi, come adesso prescriveremo, e non erogassi senza licenza nostra, anche per legitima causa.

## §. XV.

## De i capitali spettanti a' Monasterj.

I. Queli si conservino in un'arca ben sorte, da trattenersi dentro del Monastero, la quale si serri con tre chiavi di difference, firuttura ; l'una di esse si mano della Badessa, l'altra in mano del Procuratore del Monastero; e la terza in mano del postro Vicario Generale in Siracusa, o del Vicario de Monasteri del Monaste

11. Nell'arca medesima si conservi un libro, nel quale si vadano registrando successivamente ne' primi sogli le somme, che si depositeranno, o siano per capitale, o per residuo di danato, che sarà stato superstuo dopo l'amministrazione satta, come si è detto di sopra, con riferire distintamente l'atto, e la causa di tali depositi cum die, & Consulle; come altresì in altri sogli le somme, che si scemerano, con riferisti in specie; quali capitali si siano spesi è e per qual causa? è e con quali sicenze?

causa? e con quali licenze?

III. Senza licenza nostra, ne pur per causa d'impiego si estragga
dall'arca veruna somma. E la licenza sudetta registrata che sarà agli
acti della Curia del Vicario de Monasteri, si conservi originalmen-

te dentro l'arca medefima.

IV. Ne pur con pegni fia lecito mutuare fomma alcuna de capitali fenza il nostro consenso.

#### δ. XVI.

#### De' Conservatorj di Zitelle.

I. Tutto ciò, che si è prescritto per li Monasterj, s'intenda pure ordinato colla dovuta proporzione per li Conservatorj delle Zitelle, a riserva di quel, che concerne alla osservanza specifica delle le lezioni, ed entrata a noviziato, a professione, a Badessac; vo. lendo Noi, che vagliano le stesse le leggi, circa la ubbidienza, che, devono a Noi, ed alla Superiora, circa la ritiratezza, la direzione spirituale, e l'amministrazione degl'introtti. Nission inoltre ardisca pertrutbarle, ed accostarsi a i Conservatori per trattar di matrimonio, che vogsia contraere colle Figliuole ritirate, dovendos sar questio trattamento colle sole Congionte delle medessime. Che però incarichiamo alla Superiora, che non permetta visite di tal fatta, ed avvisarci in caso di contumacia per provedere d'un sibito, per lo siratto di quelle Zitelle, che ammetteranno tali trattati.

II. Nel resto come ogni Conservatorio ha le sue Regole particolari disposte da i Fondatori, vogliamo che onninamente si osser-

vino; e fe sono in disusanza si comincino ad introdurre.

III. Nê li Fidecommiflari, Procuratori, o Rettori che fieno, alterino un'apice della volonrà del Fondatore circa la elezione delle Zitelle: onde trovandofene da Noi entrata qualcuna, che non merita tal legato, ne farà sfrattata; e se ne farà rifentimento contro il no. fito Deputato alla cura de' legati pii.

IV. Anzi prima di entrarfi, vogliamo esserne notiziati, per indagare a parte, se abbia le condizioni ricercate dal Fondatore; e dopo la nostra risposta entrerà, se n'é degna; salvo sempre se l'istesso Te-

statore avesse espressamente disposto il contrario.

V. Dichiariamo, che per confessare ne' Conservatori non intendiamo per approvati tutti quei Sacerdoti, che hanno la sacoltà ad mulieres, ma deputaremo Noi il Cappellano, ed alcuni altri Sacerdoti a Noi benvisti per far loro la carità di soccorerle col Sacramento della Penitenza.

VI. L'ifteso diciamo circa la parola di Dio; ficche non sia lecito ad alcuno, fuorche al Cappellano ordinario, andarvi a predicare,

o a far Catechimo (enza la noftra licenza.

VIL Il Cappellano ordinario però avverta, che queste Animuccie (ono commesse alla sua cura; e se non sapranno bene la dottrina di Cristo, ne darà conto egli a Dio, ed a Noi, quando in visita.

Simeremo sarne clamina.

VIII. In vece dell'officio, che sogliono recitar le Monache, esseudiranno il Rosario ginocchione con voce alta, uniforme, sonora, e di-

vota fenza cicalare.

1X. Ancorché fian disposte per esfere secolari, sappino, che hanno anima da potersi salvace, e dannare; e però invigilino sù le cofe dello spirito; imparino la mortificazione, l'orazione, e l'esame di coscienza, e le faccino.

X. I Fidecommissarj, e Rettori abbino cura di governarle bene, e non farle patir di same, o desiderare le ricreazioni discrete.

XI. Il Vicario invigili su la clausura loro, su la nettezza del Parlatorio, su le corrispondenze; e la Superiora pure proibica e maniciale, non solo esteriori, ma interne tra loro. Si doma sempre con bastante lume nel Dormitorio, e sole, ancorché fostero due Sorelle. La Maestra le facci industriose, deltre, vigilanti, e massaje; e le manenga in pace sta loro con creanza, e santo timor di Dio.

XII. Dichiariamo per fine, che tutte quelle proibizioni, disposizioni, e pene respectivamente ordinate circa la Clausura. Chiesa., Grate, Parlatorio, Finestre, Regali &c. riguardo alle Monache, s'intendano ancora per conto di queste Zitelle &c.

# C A P U T XII.

## De Sacristis Ecclesiarum.

I. II custodiam, nitorem, ac munditiem Ecclesiz, vasorum, velas, oleum, vinum, holtus, cateraque ad divini cultus officium pertinentia sudiose præparent. Solum everrant, luminaria soveant, Altaria pro temporis, ac solemnitatum ratione, decenter exornent,
ac omnia ad splendorem, & elegantiam componant. Templorum sores aperiant, ac debito tempore occludant, canes pellant, Sacrificio
modestissime inserviant superpelliceo induti, Sacerdotes sacris vestibus induant, exuancque, ac post meridiem congruencis coloris indumenta crassimo die exhibenda parent Celebraturis. Omnia, quæ
Ecclesiæ honestatem, atque ornatum lædere possunt omnino prohibeant; hotis congruis, juxtà laudabiles consuctudines, vel juxta tabellam à Cantore ordinatam, æra campana pulsent ad horas canonicas, Missa, Meridiem, Salutationes B. Virgini à Populo exhibendas,

& catera de more indicanda ? Caveant tamen ejulmodi sonitum ultra opportunum temporis spatium edere , ne tædio fint Fidelibus:

eaque omnia sub pœnis arbitrio nostro.

II. Parochis, ac Ecclesiarum Rectoribus obedientiam in cunctis præftent, eisque levamento fint in functionibus fibi demandatis; præfertim ubi Sacramenta Infirmis fuerint ministranda semper presto fint . Quâ in re, si vel parum neglexerint, & gravibus pœnis affici, & officio privari posse meminerint .

III. Caterum Parochi, ac Ecclesiarum Rectores probatos Clericos ad id muneris feligant, a quibus scilicet solertiam, ac diligentiam in tanto ministerio sibi promittunt; verumtamen præ cæteris vereantur, ne impensis nimium parcere volentes, incompetentem imper-

tiendo mercedem, Ecclesia servitio minus consulant.

#### CAPUT XIII.

#### De Ludimagistris, ac Pædagogis.

I. M Aximi ponderis est, & nostra ideireo interest: summa vigi-lantia excubare, ut Pueris reca, sanctaque educatio impertiatur : ex his enim jam adultis , atque perfectam ætatem pertingentibus, seligendi sunt ji, & quibus substinenda Respublica, & quibus regenda Ecclesia committetur. Jam pene natas, ac tenellas arbusculas, dum adhuc ex virga sunt, ad dexteram, sive ad finistram inflectere , nihil propemodum laboris affert : at ubi in grandem arborem excrevere, à pessima inclinatione ad rectum situm obvertere, id profectò, vel magno erit incommodo, vel penitus humanas vires excedet ; nec paffim fine quaffatione , exitum fœliciter obtinebimus. Sciant igitur, qui hanc provinciam, manuducendi Pueros, five ad mores, five ad doctrinam capiunt, à se maxima ex parte pendere Reipublicæ fælicitatem, Ecclesiæ decorem, ac totius humani generis institutionem. Totius hominis prologum scribunt in alba pagina; & ejuldem certe generis fructus messis expectat, quorum projecta fuere semina . Igitur sedulo studeant pietate , ac doctrina discipulos suos, ab ineunte ætate, nedum instruere, verum etiam. imbuere; nec tam fint de suo lucro soliciti, ut ferme serèque obliviscantur, Patria, Parentibus, Deoque ipsi proditores futuros esse, si tantisper negligant munus suum . Ingeniosos seligant ; inutiles , crasseque minervæ rejiciant ad mechanicas obeundas artes; vitioso, propellant; ac denique super gregem suum assiduè pervigilent; nè quandoque modicum mali fermenti totam massam irreparabili morbo corrumpat .

II. Eapropter nemo in Diœcesi , ac potissimum in Urbe , absque nostra, vel Vicarii nostri Generalis approbatione in scriptis, & gratis concedenda, Fideique pravia professione, ludimagisterium exerceat; præfatæque approbationis nostræ apponendos terminos excedat; sub gravibus pænis arbitrio nostro, & suspensione ab hujusmodi officio.

III. Ad functiones fuas Ludimagistri foliciti incumbentes , bis quoridie, festivis exceptis diebus, & quibus feriari solet, in ea exercitatione, qualibet vice duas horas cum semisse insumant . Pueros ad (cholas fuas accedentes, literis pro uniuscujusque captu diligenter instituant : libros vetitos, vel obseznos interpretandos non assumant : nec à discipulis legi permittant. Sub Vesperas Rosarium devoté recitari, ac fingulis Sabbatis Lytanias Lauretanas intra palestram, solemni cantu fundi volumus. Misia sacrificio, ac verbi Dei pradicationi magna pietate, ac frequentia eosdem interesse curent. Et denique quolibet saltem mense eos Sacramentali Confessione anima fordes eluere , & fi fert zetas , folemnioribus festis sacram Communio. nem percipere, sedulo saragant; Fidei rudimentis, ex Doctrina Christiana à piz recordationis Roberto Cardinale Bellarmino evulgata potiffimum desumptis, saltem una selecta die ex singulis hebdomadis vacent; quibus profectò Dominica congruentissime dicari poterit. Nec propterea ad Catechismum, quoties in Ecclesia Parochiali pera. getur, ipfos conducere omittant.

IV. Przcipua autem cura statui Clericali destinatos ad omnia.) przmissa incitent; Sacerdoribus sacra facientibus facili animo mini-strare alliciant; arque ad studia, przsertim vitz ipsorum convenientia, ad Sac. Conc. Trident. nimirim , & Catchismi Romani explica-

tionem erudiant .

V. Denique Vicarii nostri, ac Parochi scholas in suo quisque difiridu crebrò invisant, & per vices Tyronum profedum experiantur; pramiis, ac plausbus illos alliciant; idque saltem quosibet menfe, sive per se, sive per alios idoneos viros adimpleant: Magistrorumque docendi rationem, ac mores solettere observent, & quos negligentes, aut offendiculum aliquod verbo, vel exemplo præbentes, deprehendent, ad Nos quamprimium deserant, ne neglecià scintillà irreparabile excitetur incendium.

#### CAPUT XIV.

#### De Testibus, Judicibus, & Examinatoribus Synodalibus.

I. Orrigendis exceffibus, & reformandis moribus, juxta decretum Innocentii III. Teftes Synodales adhibeados effe volumus, à Nobis fecretò nominandos; cos itaque eligemus, qui nimirum non amore ducti, non odio, non inimicitia, non fpe, non metu, non peena, non pramio, non cognatione, non neceffitudine, non amicitia, non ullo denique animi affectu, abíque firepitu, & juridictionis exercitio, quaque ad rem [pectant; accuratifimé inveftigabunt, arque ad Nos, feu Vicarium noftrum opportune deferent. Eavero quabujumodi Teftes notare debens, innt: an Clerici honefte vivant an Canonici ritè inferviant? an Parochi, Vicariique juxta præscripta, mu-

\*\*\* nus juum expleant? an Ecclefig farte tede fint ; quo par eft inftrudæ ornatu; qua par eft , reverentia custoditæ? an Monafteria ftatuta nostra custodiant? an Populus pie vivat, dies festos colat, jejumia fervet, decimas perfolvat ? fitne aliquis facrilegus, blafpheinus, concubinarius, adulter, incestuosus, Virginum raptor, excommunicatus , de irreligione fulpectus ? Quenam tandem corruptele fint.

ac noftræ hujusce Synodi trangressiones, que correptionem, emendationemque & Nobis exquirant?

II. Judices quoque Synodales ad normam conflicutionis Bonifacii VIII., que incipit : Statutum, infrascriptos deputamus : quos quidem memores volumus, ut ad normam conflicutionis Gregorii XV., superiuls memorata, Conservatoris munus, ad quod electi erunt, exequantur.

III. li igitur funto, qui fequuntur.

S. T., & U. J. D. Abbas D. Antonius de Gratia noster Vicarius Generalis, & Prothonorarius Apostolicus.

S. T. & U. J. D. D. Ignatius Riggio, & Saladino Archidiaconus huius S. Cathedralis Ecclefia.

D. Sebastianus Cardona Decanus huius S. Cathedralis Ecclesia.

D. Gafpar Ferrera Cantor hujus S. Cathedralis Ecclefia.

U. J. D. D. Didacus Sandoval Canonicus Thefaurarius hujus S. Cathedralis Ecclesia.

D. Petrus Impellizzeri Thefaurarius Coadjutor hujus S. Cathedralis Ecclefia .

D. Simeon Montako Canonicus hujus S. Cathedralis Ecclesia.

D. Franciscus Greci Canonic. hujus S. Cathedralis Ecclesia.

D. Joseph Vianisi Canonic. hujus S. Cathedralis Ecclesia.

S. T. D. D. Antoninus Salvo Canonic- hujus S. Cathedralis Ecclefiz. D. Fabritius Salonia Canonic. hujus S. Cathedralis Ecclefie.

D. Ignatius Gargallo Canonic. hujus S. Cathedralis Ecclefia .

D. Iacobus Scannavino, & Candido Canonic. hujus S. Cathedralis Ecclefiz.

D. Joannes de Laurentio Prepositus Collegiate Insignis Ecclesia Civitatis Neti .

S. T. D. D. Joseph Landolina Canonic. Thesaurarius S. Juliani Civitatis Calataveronis, ac Vicarius Foraneus ejuldem Civitatis.

S. T. D. D. Philippus Mainardi Prepofitus S. Juliani Civitatis Calatayeronis.

D. Franciscus Cajetanus Scammacca Prapositus Collegiata S. Maria la Cava Civitatis Leontinorum, ac Vicarius Foraneus ejuldem Ci-

S. T. D. D. Antoninus Carioti Archipresbyter Matricis Ecclesia, & Infignis Collegiatz S. Matthzi Apostoli Civitatis Siclis.

D. Antoninus de Stefano Archidiaconus Infignis Collegiatæ Matricis Ecclesia S. Georgii Civitatis Ragusia.

IV. Denique Examinatores Synodales ulque ad futuram Synodum duraturi, funto, qui infra subjicientur ; Viri scilicet licerarum scientia, morumque probitate præclari. Eorum autem numerum,

ad usque quadragintaquinque meritò protrahimus ; prospicientes, ut nedum in Urbe , sed & conspicuis Diecessis in locis , cæteroqui inter se non parum dissirs, ji non desint, si quando, ut sepiès contingere potest, in discursu Vistationis nostræ, examen sortasse sintituendum.

V. Ji igitur funto:

S. T. & U. J. D. Abbas D. Antonius de Gratia Prothonotarius Apoftolicus noster Vicarius Generalis.

S. T. & U. J. D. D. Ignatius Riggio, & Saladino Archidiaconus huius S. Cathedralis Ecclefiz.

- U. J. D. D. Didacus Sandoval Thefaurarius hujus S. Cathedralis Ecclefic.
- S. T. D. D. Antoninus Salvo Canonicus hujus S. Cathedralis Ecclesia. S. T. D. D. Dominicus Maria Spinoccia Parochus S. Petri Apostoli
- 5. 1. D. D. Dominicus Maria Spinoccia Parochus S. Petri Apoltoli hujus Fideliffimz Urbis .
- S. T. D. D. Antoninus Ciancio Parochus S. Panli Apostoli hujus Urbis.
- S. T. D. D. Carmelus Rizza Parochus S. Jacobi Apostoli hujus Urbis.
- S. T. D. D. Ambrofius Noto Parochus S. Martini Episcopi hujus Urbis.
- U. J. D. D. Michael Ardizzone noster Judex Assessor .
- S. T. D. D. Natalis Battaglia Civitatis Ragusia Nobis à Secretis, & noster Cancellarius.
- S. T. D. D. Andreas Fugali hujus Urbis .
- S. T. L. D. Didacus Danieli hujus Urbis .
- S. T. D. D. Joseph Rovelli Canonicus Matricis Collegiatæ Ecclesiæ S. Nicolai Civitatis Neti.
- S. T. D. D. Franciscus Landolina, & Rau Civitatis Neti.
- T. D. D. Joseph Landolina Thesaurarius Collegiatæ Ecclesæ S. Juliani Civitatis Calatayeronis, ac Vicarius Foraneus ejusdem Civitatis.
- S. T. D. D. Philippus Mainardi Præpositus Collegiatæ S. Juliani Civitatis Calatayeronis.
- S. T. D. D. Joannes Baptilla Baldanza Parochus Matricis Ecclefiæ Civitatis Calatayeronis
- S. T. D. D. Joannes Antonius Jelo Parochus Ecclesiæ S. Luciæ Civitatis Leontinorum.
- S. T. D. D. Gabriel Mosa Archipresbyter, & Parochus Matricis Ecclesia Civitatis Bideni, ac Vicarius Foraneus ejusdem Civitatis.
- S. T. D. D. Rosarius Castro Civicatis Motuca .
- U. J. D. D. Simeon Vasiallo Civitatis Motucz.
  S. T. D. D. Gaspar Bussema Canonicus, & Vicerector Collegiatz Infiguis, & Matricis Ecclesse S. Georgii Civitatis Ragusz.
- ingins, & Matricis Eccenies S. Georgii Civitatis Raguite.

  S. T. D. D. Antoninus Thomas Medulla Parochus Ecclefie S. Marie de Stellis Civitatis Militelli.
- U. J. D. Petrus Paulus de Favi Vicarius Foraneus Terræ Hylpicefundi -

Q 3

- 5. 12. P. Pater D. Anselmus Danieli Abbas Cassinensis in Monasterio Militelli.
- S. T. M. P. F. Dominicus Marini Ordinis Prædicatorum .
- S. T. M. P. F. Raymundus Sartorio Ex-Provincialis Trynacriz Ordinis Prædicatorum.
- S. T. M. P. F. Bartholomaus Vita Ex-Provincialis Trynacria Ordinis
- Prædicatorum. S. T. M. P. F. Joannes Michaël Tagliarini olim Socius Reverendislimi P. Magiftri Ordinis Prædicatorum.
- S. T. P. P. F. Aloysius à Syracusis de Observantia S. Francisci.
- S. T. M., & Regens P. F. Honuphrius Salvato Minor Conventualis.
- S. T. M., & Regens P. F. Bonaventura Campanella Minor Conventualis.
- S. T. P. P. F. Lucianus à Syracufis Strictioris Observantiz S. Francisci.
- S. T. P. P. F. Bernardinus à Syraculis Ex-Provincialis hujus Provin-
- ciæ Capuccinorum.

  S. T. M. P. F. Prosper Xibilia Provincialis Ordinis Eremitarum.
- S. Augustini in Sicilia . S. T. M. P. F. Thomas Benedicus Calvi Ordinis Eremitarum S. Au-
- gustini. S. T. M. P. F. Angelus Carbonaro Ordinis Carmelitarum.
- S. T. P. P. F. Salvator à Ss. Trinitate Carmelita Strictionis Obser-
- S. T. P. P. F. Joseph Demma Minimorum S. Francisci de Paula.
- S. T. P. P. D. Joannes Petrus Danieli Clericus Regularis .
- S. T. P. P. D. Joseph Abela Clericus Regularis
- S. T. P. P. Stephanus Condorelli Rector Syraculani Collegii Societatis Jesu.
- S. T. P. P. Carolus Maria Sardi Studiorum Præfectus in Accademia Syraculana Societatis Jesu.
- S. T. P. P. Dominicus Xaverius Gioeni Societatis Jefu .
- S. T. P. P. Bernardus Maria & Jesu Ex-Procurator Generalis , &
  - Ex-Vicarius Generalis Carmelita Excalceatus.
- VI. Universos autem præmonemus, ut id muneris juxtà infraferipti juramenti formulam ab eisdem prættandi adimplere satagant, ac juxtà Tridentini Decretum, suffragium extrà examen nullarenis promulgent: ut hilari animo quæstiones proponant, alacrem animum Examinandis ad respondendum saduri.

#### · Formula Juramenti .

Ego N. juro demandatum mibi munus Examinatoris Synodalis , fideliter , atque integré, omni privato studio, & assettu postbabito , ex Sacri Tridentini prascripto, executurum. Ita me Deus adjuvet, & bac Sancta Dei Evangelia.

# PARS TERTIA

# De Rebus Ecclesiasticis.

#### CAPUT I.

De Ecclesiis, earumque Immunitate.

Cclesias, aut Cappellas erigere nemo præfumat, nisi præcedente coram Nobis rerumber nomium examine, recognistis quoque, judicio nostræ M. E. C. dotatione, ac ejus Archetypo ab Architecto conficiendo, nostra in scripto facultas accesserse in Dos verò, saltem in certo reditu, unciarum sex, quoad Ecclesias in Urbe, ac in Civitatibus, & Oppidis; quò vera da Ecclesias in locis ruralibus erigendas, indesendas in locis ruralibus erigendas, indesendas in locis ruralibus erigendas.

annuo proventu, unciarum trium quolibet anno confiltat, dummodo Missarum singulis Dominicis, diebusque sestivis ibidem celebran-

darum, fervitium ultra fit constitutum.

II. Collapía, juxtà Concilii Tridentini decretum; nostrá praviá itentiá plané restaurentur. Quòd si vires non suppetant, res ad Nos deseratur, de earum totali demolitione provisuros, si melius confilium deprehendi non poterit; quo casu earum supellex, siqua suerit, Parochiali, aut alteri, nostro arbitrio eligenda, cedet Ecclesia: interim camenta, tigna, lapidesque intasa serventur, piis usibus ad normam juris deliberatione nostrá applicanda. Nemo igitur aliter de jis decernere audeat; sub gravibus pænis à Nobis insligendis.

III. Dotibus destitutæ, siquæ sint, ac etiam tenuibus reditibus suffulæ à Vistacribus à Nobis deputandis pro Urbe, ac à Vicariis locorum simul cum parochis, pro Diocessi, infra bimestre recogno-scantur: qui postmodum statum fructuum, supellectilis, ac nitoris, summarià rerum omnium narratione Nobis exponant; uc ab jis satis instructi, quas indecoras existimabimus, Ecclesiastico subjiciamus interdico, ni ab jis, quorum interes, earum inopiæ, vel custodumu.

incuria, sufficiente remedio, vel subsidio occurratur.

IV. Chorus in Ecclefiis à Laicorum (præfertim verò forminarum) congressu (quadrus esto; & Baptisterium in Parochialibus existat, ur aliás præferipsimus. Altare majus in Choro supra solum tribus, quinque, vel septem gradibus emineat; cui sex saltem candelabra, totidemque vasa cum sorum ramis, decenter aptentur (in cæteris verò saltem bina) cum Cruce Christi Redemptoris, è ligno pen-

ientis

116 dentis figuram gestante. Supremæ superficiei centrum lapidea occupet ara, integra, ab Episcopo consecrata, cujus planum Altaris horizontem circa semissem diperior, hinc inde desuens, mensam, & latera ad terram usque convelet. Ne autem pulvere, aut alia inquinentur sorde, Altaria, peractis sacris, viridis, aut violacei coloris telà, vel alio decentiore operimento regantur. Tabella insuper cortum, qua submissa voce dicuntur, ne defint, ut faciliis ac decenticis ibi legantur. Ejus faciem pallium coloris tempori congruentis, ex serico, vel saltem alia ex tela affabre depicta, consecum exornet. Pedibus Sacerdotis amplum suppedaneum, suo tectum tapete, subjaceat. Sacra Imagines, aut sanca simulaceat altaribus ipsis superponantur; quibus nil insit apocryphi, aut quod novetatis, vel vanitatis specimen exhibeat, vel honestati non suerit penitus accommodatum. Festivitate occurrente, profane gazz ornamenta ad apparatum altaris nemo admitter sub possas abtino nostro.

V. Neque sub Altari, ejusque gradibus, neque in Choro, nec prope baptisterium sunto sepulcra; sub pæna interdicti Ecclesia.

VI. Ad Altaris finistrum latus, scilicet ex parte Epistola abacus decenter aptetur, vel fenestella, ubi urceoli, aliaque necessaria di Missam, ad normam Rubricarum Romani Misalis reponantur.

VII. Quibus patronatus erga Altaria huculque concessus vel in posterum erit concedendus, ji leges sisas, qua ad cotum specant ornatum, folicité custodiant; secus patronatu ipso privabuntur.

VIII. Sit quoque ( ubi commode fieri potett ) in media templi ala hiac, vel inde, juxta varias locorum confuetudines, suggestum ad verbum Dei publicandum; sunto insuper organa, apto in loco disposita. Jis tamen nullum Altare subjacear, quod secus, ipso facto, interdicum volumus. Aras insuper majori Altari ex diantetro appositas interdicum volumus and suntero appositas interdicum describanti suspensionis penam indicimus.

IX- Secus oftia Templorum crater ex lapide, vel metallo perpolité elaboratus, apponatur ad aquam luftralem excipiendam, quam Sacerdos ritu Ecclefialtico fingulis Dominicis futo primas Velperas, renovare fatagat, vetere in facrum mundumque locum, pedibus

non calcandum projecta.

X. Nemo in Ecclessa, quicumque suerit, qualibet dignitate, vel honore præsugens, pulvinaria, aut gennslexorium, solium, aut stratum habere præsumat; nist ei, aut speciale S. Sedis industum, aut laudabilis observantia sustragetur. Secus Rectores, cæterique Ecclessarum Ministri, excommunicatione irretientur; alissque peenis arbition nostro afficientur. Ecclessam verò, in qua talis abusus invasteri, interdico noverint esse supponendam.

XI. Inscriptiones lapidariz, vel sepulcrales in Ecclesia parietibus, sive extimis, sive intimis, nist à Nobis approbatæ suerint, nullatenus exculpantur. Et si quæ sint indecotæ, eradantur; sub pœsis no-

stro infligendis arbitrio.

XII. Cuicumque Templo Sacrarium adhæreat (nisi in confiniis Ci-vita-

vicatum , vel Oppidorum fit extructum , ne ibi pernocandi detur opportunitas Proferiptis, aut quocumque modo ad illud confugientibus; adeoque ipsius immunitas fiat immanitatis asylus, vel Religio erga Templum in Dei contumelam vergat ) ; ibi lapidea pila , ex infixo eneo canaliculo, clavi aperiendo, vel obserando, aquam effundens ad abluendas cujuscumque Celebraturi manus, ac munda mantelia ad ealdem abltergendas, è pariete pendentia, opportune parentur : nisi labellum, quod sepè argenteum esfe solet, cum manutergio prestò sit per Clericorum manus Sacerdoti ultrò offerendum. Adlit genuflexorium cum tabella praparationis ad Miffam, & gratiarum actionis; & alias quoque præscriptæ tabellæ ordinis Missarum. illarumque annotandarum libri respondentes , ne defint . Atmaria infuper affabre inftructa, fape tergenda, in quibus facra eft recondenda supellex. Ad illius ostium siparium ex serico, vel panno pendeat, ne Clericorum actiones laicis pateant . Prope facrarium fquillula. , Missam jamjam celebrandam indicatura, muro adhæreat. Vas insuper ad aquas, è lotis purificatoriis, ac corporalibus excipiendas, ac deglu tiendas aptum, quo par est nitore, custodiatur à Sacristis; corporalia verò ipía, ac purificatoria, calices, & patenz &c. per Dei Ministrorum manus , Clericorum scilicet in sacris constitutorum , lotione mundentur. In facrarium denique cujuscumque conditionis mulieri interdicatur ingressus .

XIII. Qualis autem effe debeat facra fupellex , iam breviter recensebimus infra de ejus custodia habituri sermonem . Universa , & fingulæ tamen Ecclefiæ de crystallinis, aut vitreis, sed mundis lampadibus, cum subjectis patinis, de conopeis pro Ss. Sacramenti tabernaculo contegendo, de occurrentibus vestibus officio conformibus; de argenteis, vel saltem inauratis candelabris, ac Crucibus pro unoquoque Altari; de operculis ad extinguendas candelas ( quæ quidem sub pænis Nobis benevisis, ex cera alba esse omnino debent) de vasis, ac flosculis; de palliis ad Altaris frontem ornandam, issque varii coloris pro temporum ratione, de tapetibus, de Altarium mappis, saltem geminatis, ut sapius per vices mutentur; develtibus Sacerdotalibus, variis quoque pro varietate colorum, ac folemnitatum; de facris valis, velis fericis, corporalibus, purificatoriis, thecis, fen burfis, Miffalibus cum fignaculis; legilibus, aut pulvinaribus, tintinnabulis, urceolis, pelviculis, mantilibus, & superpelliceis, caterisque omnibus à Corremoniali, Rituali, ac Milfali Romano præfinitis fint bene provifa. In Majoribus verò Collegiatis, ac Parochialibus Ecclesiis ultra ea, que circa Sacramentorum ufum , ac Se. Euchariftiz confervationem alias prefcripfimus; velum ad contegendum Sacerdotis humeros, umbella, aspergillum, laternæ, ceroferaria, pluvialia, magna legilia, libri ad cantum, Rituale, ac Cœremoniale, thuribulum cum navicula, & cocleari ex argento, cauté serventur. Si qui sacri habitus sint inepti, in profanos ulus non convertantur : quinimò in visitatione sint exhibendi, atque nostro, aut Visitatorum arbitrio applicandi, custodiantur.

XIV. Turris campanaria in loco foribus Ecclesiz proximo, non omni-

113

omnibus pervio zdificata emineat. In ea verò nonnisi benediaz collocentur campanz, statis horis debita moderatione pulsandz.

XV. Confugientium ad Ecclesias immunitatem, Nobis arctissime Canonicis, Apostolicisque anchionibus demandatam, sarctam tectam omnino volumus. Quapropter, ne illam violare præsumant, memores volumus Universos, tum Pontificii anathematis, tum pœnarum carceris, & publicæ pœnitentiæ. Atque adeò contra sic temeré audentes, corumque Ministros, & Complices, aut aliter in Ecclesia, positos, quocumque modo vexantes, juris, & sacti remediis opportunis, ulque ad incursarum censurarum declarationem, processivos soluciones.

XVI. Nomina autem, caulæque, ob quas ad Ecclesiam confugerunt, Nobis infra tempus, aliàs præfixum, à Vicariis referantur. Quos præterea Vicarios super confugientium moribus, invigilare volumus; eosque Nobis denunciare, si in domo Dei (cujusquidem misericordiam humiliter implorare deberent) i rreverenter se gesserint, vel exinde, quietem publicam insestare aus superiore quinimo volumus, quod Vicarii curent, ne listiusmodi confugientes in extiniis Ci. vicatum, sive Oppidorum Ecclesiis moram habeant ultra diem, adeout nec etiam illhe unica nocte cubent; sed citò ad eas Ecclesias tutissime traducantur, ubi reccssis lectus excipiendis aptus habetur; se sub tali custodia, ut nec impudicitia, nec irreligio, nec grassatio locum habere possint; secus esto Ecclesia pso sacto interdicta, donec hi consigne omninò recedant.

XVII. Si quis insuper, absque legitima facultate ( quòd abst ) surric extracus, saltem in Urbe Rechores Ecclesiarum, in Diœcess verò Vicarii locales, de eo Nos certiores reddant, mandatis deinde

nostris obsecuturi.

XVIII. Demum confugientes istos, hac Synodali constitutione,, juxta literas Sacra Congregationis immunitatis, die 20. Januarii 1717; jam pridem in Dieces promulgatas, monitos volumus, ut diligenter caveant, ne non servent confugium, nec inde discedant, sub cujus-cumque fidei oppignorationis pratextu, niss simul ipsis exhibeatur liber commeatus, seu salvus conductus semper ad tempus aliquod li, mitandus, à Nobis, vel ab aliquo Delegato nostro concessus, seu subscriptus. Quod fi aliter extra Ecclesam, & loca immunia capti, ad manus Curia devenient; nequaquam eis profuturum esse, noverint: allegare, vel ctiam plene probare, quod blandis suadelis, vel alias dolose ab Ecclesis, vel locis immunibus pracsicis extracsi, & abducsi fuerint. Eas igitur solum extractiones, seu abductiones inposterum ipsis sustragari cognoscant, qua aut violenter, aut fracta fide salvi conductus, ut suprà concessi, se subscripti, patratar fuerint.

#### 0000000000

# De Cathedrali in Urbe, & Majoribus Ecclefiis in Dioceefi.

I. Athedralis nostræ, quæ exterarum Ecclesiarum in Diocecsionnes, eique convenientia jura tueantur. In subjectionis argumentum, parochi, Vicariique universi, Clerique Procuratores, vel perfe, vel per alium, sexto idus Septembris, quo die Nativitas Beatisfimæ Virginis celebratur, ad eam conveniant, sacrisque Missarum solemnis affistant, necnon solitas contributiones de more rependant, quas penès ejusdem Depositarium reponendas esse volumus.

II. Matrices verò Eccleffa, eo afficiantur honore, quem conflitutione ful Leo Papa X. jamdiù prafectipfit, ut videlicet Sabbato Sancho hebdomadæ majoris aliarum Ecclefiarum Rectores, & ipfimet Regulares, tamdiù ara campana tacentia demorentur, donec Cathedralis noftra, vel Matrices ipfæ in Diocecfi, ex facris earum turtibus

commune filentium rumpant .

#### CAPUT III.

# De Cometeriis, Sepulcris, Funeribus, & Exequiis.

Emeteria, quæ ad excitandam Fidelium charitatem, & conditionis humanæ memoriam in omnium noftrum prospectu funt posita, ne ab animalibus injuriam, ant à Viris irreligionem. patiantur, muris circumvallentur, in quorum vertice crux supereminear. Nullæ ibi deambulationes, nulli habeantur congressis. Frutices, arbores, herbæ, vepres, siquæ in illis sint, e radicentur, cupressis tantummodo ordinatim circumplantatis, veluti tumbæ sunebrem comitatum aftecances; vel quid simile ad ornamentum concinned dispositum, propinquarum ecclessarum Rectores in eis sieri patiantur. Ossa ex ipsis nemo extrahat, nec insepulta morari permitrat. Hætandem omnia, ut adamussim perficiantur, Parochis omnibus, & propinquarum Ecclessarum Rectorius, trium mensum præssixo termino, gravisime injungimus, sub poena amissimois funduum, quoad Parochos, & aliis arbitrio nostro decernendis quoad Rectores.

II. Sepulcra, lapide catarackæ inflat imposito, qui facili negotio attolli, reponique possit, obstruantur. Superior ejus superscies, optime complanata Eccleste pavimentum exequet . Ab infimo Altari sepulcri os trium saltem cubitorum spatio distet. Quæ autem ora pro.

piùs excavata jam funt, vel ad hanc normam redigantur; vel amotis prius oslibus, ac cineribus, & in Cometerium consepultis, omnino amoveri, oppilarique decernimus. Nulli persona, vel familiaconcedatar locus, ad nova condenda sepultea; nisso notra facultas
accesserie. Nemo insuper, etiamsi Parochus, cerram in Ecclessis esfo
di mandet, ad sepelienda cadavera; niss simul provideat, ut pavimentum essossim, statim complanetur, idque sub pena unciarum,
quatuor.

III. Ecclesiasticorem, & Laicorem ne confundantur corpora, alius illis decentior statuatur locus. Imò, si seret id commodi opportuni-

tas, nec Sacerdotes una cum Clericis erunt humandi.

IV. Parvulorum verò corpulcula, qui ante diferetionis annos, baptilmo fulcepto, ex hac vitâ migrabunt, speciali septientur in loco. Parochos propterea, ac Ecclesiarum Rectores, necnon Regularium Prapositos monemus, ut talem locum, ad id serio destinatum, seligant, in cujus superimposito lapide hanc inscripcionem exculpant.

Sepulcrum Parvulorum.

In gentilitiis verò, ubi Puerorum corpora cum Virorum cadaveribus perperam confunduntur, locus ad hoc negotii præstandum.

segregetur cum eadem Epigraphe.

V. Proprius autem, pro cujulque sepultura locus est Ecclesa Parcochialis, intra cujus fines, qui decessir, domicilium habebat; nist tamen alibi sepeliri maluerit; aut ab ejus Majoribus, pro seipsis, & Successoribus sepulturæ: locus legitime suerit constitutus. Advertant tamen, squicumque Cercici, sive seculares, sive regulares sib penis in sacris Canonibus appositis, ne quemquam inducant, ut voto, juramento, aut side interposità se obliget ad eligendum sepulturæ locum, vel electum on immutandum. Quod si contra sadum seuter, & electio ipsa irrita erit, & eligens hoc modo, cum in Ecclesia electa, ex hoc ipso sepulir non poterit, ad eam efferendus erit, in., qua si sepulturam sorte non elegistet, bi certe sorte hunandus.

VI. Semel traditum sepulcro cadaver, Nobis, aut Vicario Generali inconsultis, non amplius exhumetur; nec de uno ad alium locum transferatur. I sque servatum volumus, etiamsi loco depositi, aliqua in Ecclesia examme corpus suerie tumulatum. Qua in re districké quoque inhibemus, ne ejusmodi depositi præextu, defuncorum corpora super humo remaneant; adeoque nulla interposita mo. ra, ultra consuetum temporis soatium, sub humo recondenda essemblem s. Tam caucé verò custodiantur cadavera, ut ad illorum, custodiam Deputati, aut Vespillones, aut Templorum Ministri, aut alii quicumque vereantur ex corum indumentis, aut ex ornatu, ad ea quomodocumque pertinente, rem vel minimam austerne. Fortius surripiendi gratia ea exhumare, vel etiam in tumbam, hoc sine, ingredi formident; sub pena excommunicationis ab hujusmodi impiis, ac sacrilegis sipso sasto accurrenda.

VII. Ecclesiastică careat sepultură quicumque ea privandus de-

scribitur à sacris Canonibus, & Apostolicis Constitutionibus. Proculigitur ab Ecclesia sepeliantur cadavera horum, qui sequentur. Ji nempé sunt : Insideles, Hæretici, Schismatici, & corum Fautores, publicé excommunicati, & denunciati, notorit Chericorum percussores, interdicit dum vixerint ab ingressia Ecclesia, mortoui in duello, aut prohibitis torneamentis, vel qui in desperationem delapsi, amise ap artentià, sibi mortem consciverint. Insuper publici Ulurarii, Latrones, Fures, Raptores; nissi ante mortem pemitentes satisfecerint, vel idoneam præsiterint cautionem, vel nissi spis omnimoda notoria impotentia suffragetur. Qui in peccato publico, aut manifesto, nullo dato contritionis signo, decesserint, Insantes, & Adulti sine baptismo defuncti; qui saltem semel un anno consessionis Sacramento peccata non expiaverint, & sacra Eucharistià in Paschate, non sint refecti; nissi di ni pia præsiterent agritudine. Et demum quicumque interdicit tempore nullo speciali privilegio fusicuntur.

VIII. In Monialium Templis nemini liceat sepulcrum construere, nisi legitima sacultas accessert; nec corum ara campana, ex exteris, mortuum aliquem plorent, niss ex Ministris acu Monasterio inser-

vientibus fic.

IX. Funera ducenda vetamus ante Solis ortum, & post occasum, absque nostră speciali licentiă. Nullum insuper sepulcro commendetur cadaver, nist à spiritus emissione hora saltem duodecima suerit elapsa. Eorum verò corpora, qui repentină morte decesserim, nonnist post viginti quatuor horas, vel longius etiam temporis intervallum, si ita à peritis judicabitur, in humum demittentur.

X. Is verò ritus in ducendis cadaveribus (crvetur, quem pia Mater Ecclesia in siliotum (uorum suneribus salubriter instituit; ac obfervari przescripsit. Semper adsit Parochus, vel ejus Cappellanus, etiam infantium humandis corpusculis; caveantque in posterum animarum Recores, ne id rei Clerico Sacrista committant, velut alias, nonnullis hujuse Diocessis in locis, perperam sacum audivimus.

XI. Clerici , five feculares , five regulares , necnon piarum Sodalitatum Confratres , qui ad funus celebrandum invitantur , ad normam procedant Ritualis Romani . Solus Parochus , vel ejus Cappellanus nigri coloris ftolam deferat , vel etiam pluviale ; pias interim , de more , alternatim decantantes preces , recto tramite, & breviore viâ cadavera focient ad Ecclesiam usque, in qua tumulanda erunt. Tum Clerici seculares , nss veste talari , bireto , ac superpelliceo utrantur , candelis , seu alis emolumentis jure priventur . Inter indutos superpelliceo Clericos Laici (nss de licentia nostra clericalem habitum deferant) nullatenus admittantur , quibus superpelliceum induere , pera a carceris , allisque Nobis beneviss in hoc negotii , prohibemus .

XII. Deferentium is sit ordo ut Canonici defunctum efferant Canonicum, Saterdores Sacerdorem, Diaconi Diaconum, Subdiaconi Subdiaconum, Clerici Clericum, Sodales Sodalem, etiamsi saccioni quin propterea jura ullatenus Parocho accrescant, & denique

laici efferant secularem .

XIII. Its in delationibus nemo lumina, cereos, vel candelas.

R 2 in ma-

132

in manibus præferat, abíque Parochi, è cujus Parochia Defunctus effertur, in Discocii, in Urbe verò abíque Thesaurarii nostræ Cathedralis sacultate.

XIV. Pro cadaveribus ( quamquam Nobiliorum) efferendis, Rhedæ, seu sellæ gestatoriæ usum, absque nostra facultate sub gravibus

pænis Nobis benevisis, penitus interdicimus.

XV. Lugnbris campanarum sonitus adhibeatur; que tamen in. Parvulorum sonere sunt, sesso camine, quatiunde. Ut autem moderate id fate ultra quinquies nunquam pulsentur, dummodò nec ante auroram incipiant, nec post primam nochis horam amplius audiantur. Qualibet verò vice quadrantis hore spatium, obstrependo, non excedatur, sub pena carceris à Sacrista arbitrio nostro luendà.

XVI. Immoderatí Confanguineorum, ac pracipué mulierum clamores, a planctus, ac etiam crinium dilaceratio, prafertim fi Píallentium voces perturbent, nullatenis permittantur. Quinimo fatius esse attimaremus: mottui Necessarios ab hac sunctione arceri. Praficatum, quas vulgò Repetirires appellant, venalem luchum, mendacemque ejulatum, sub pená sustigationis interdicimus. Quique ad mortuorum exequias illas in posterum accire ausus sueri, excommunicationis penam se noverti incursurum.

XVII. In exequiis functores orationes non habeantur, nisi de litentia nostra. Interea ad tumulum in defuncti honorem excitatum, ejusdem imaginem pictam, vel sculptam apponi vetamus; arma so-

lummodò gentilitia nobilibus permittentes.

XVIII. Sordidi quæstus, vel exorbitantia lucra pro funeribus ducendis à Parochis omninò vitentur: Sciantque certum fore, ut graviter puniantur, si corumdem occasione quidquam, præter id, quod antiqua, pia, & probata cujulque loci consuetudo concessit exigere, pacisci præsumplerint. Quod insuper respectu loci pro sepulero, ac campanarum strepitus pro sepultura. Ecclessarum Rectoribus gravissime inculcanus. Nunquam properera, sub prætextu non solutær eleemosynæ suneris solemnia denegare, aut prætaxu differre sepulturam, vel (quod intolerabilius est) expignorare in ipsamet asportatione, vel in Ecclessa ipsa, quisquam audeat, ni nostri velit judicis services propertis.

XIX. Pauperum verò, & Miserorum cadavera gratis sepeliantut, Parocho ipso curante; nec diutiùs, quam par est, eorum humatio disferatur. Horum propterea exposicionem in publicis viis; ad eleemosynas pro iis tumulandis colligendas omnino vetamus. Regulares opportune obsecramus in Domino, ut juxta morem; jamdit servatum, infignioribus Christiani Orbis in locis, & adhuc vigentem, ejumodi cadaveribus tumbam gratis concedere non dedignentur, nesam pium, gratumque Deo opus resutantes, populo, quem ad virtutem provocare deberent, sint potis ossendio, quam seemplo.

XX. Hac in re fatis pium hujus Urbis Nobilium, ac Presbyterorum inflitutum maximopere commendamus; quoniam eorum manibus, idcirco dignioribus, quia ad tam humile munus dejectis, ejucmodi Milerorum diligentifiime inhumantur corpora. Illud igitur cunRis in exemplum proponimus; ut pracipuis, saltem hujusce Discopis in locis, servanta alias servandis, similia Sodalitia erigantur, de erecea promoveantur. Interim Parochis Urbis pracipimus, ut his piigi simis Sodalibus prasto sint, ad hujusmodi tumulanda cadavera, licentiam nullatenus demorances. Atque eciam parata, de munda exhibeant Coemeteria, sive Sepulcra; caveantque potissimum, ne corum miscricordia hucusque servare, enutrire, ac augere conatur.

XXI. At quoniam plurimum officit horum Milerabilium gratuitæ fepulturæ jurium Parochialium locatio, feu conductio, Synodali hac constitutione decernimus, illam in posterum irritam fore; eamque attentantes, etiams Vicerectores existant, graviter esse puniendos

indicimus.

XXII. Nullatem's verò patimur, parochos propriis juribus defraudari, præfertim circa Canonicam portionem, quæ dicitur: Quarta funerum, Quadrans (cilicet emolumenti ex illas fepulturis, quæ in Ecclefiis Regularium eliguntur; nifi Regularium exemptio hac in re, Apoftolico (uffragante indulto, adhuc vigere probetur.

XXIII. Tandem, ut non modò Defunctorum suncribus, sed & corum suffragiis provide prospiciamus, piam ac religiosam institutionem,
quæ hic viget in Urbe, per Diocessim propagari exoptantes, vota nostra patefacere arbitramur. Hic nempe Presbyteri nostri Sodalitatem
habentes, sub titulo Virginis, Crucifixi silii amore, transsixæ, muttam
sibi decedentibus jugiter suffragiis retribuunt vicem: quo negotio, &
pietas magnopere adolescit, & charitas mutua benevolentia consovetur. Parochos itaque, ac Vicarios locales per Diocessim Sacerdotesque ipsos obsecramus in Domino; ut hujussmodi Sodalitatem,
impetratà à Nobis approbatione, & erigant ubi non habetur, & reparent ubi fortasse absitur, & secundent, ubi annuente Domino, vie
get. Nostrorum quoque Antecessorum memores, insta octavam Defunctorum, solemne anniversarium, singulis annis, agendum decernimus, pro omnibus hujusse Diocecsis Episcopis.

#### CAPUT IV.

## De bonis Ecclesiarum, locorumque Piorum.

I. E Celefiarum bona, facrisque dicata usibus, à facrilegis Usurpatorum manibus vindicanda, & in primzvum sum, ac legitmum jus restituenda decernimus; ideireo excommunicationem Summo Pontifici in Bulla Cenze, 1.1. acque in decreto Sac. Conc. Tridecap. 1.1. sels. 22. de Reformatione refervatam, contra ipsos omni rigore denunciamus. Agnoscant igitur, in qua conditione reperiuntur, ji omnes, qui vel ea usurpabunt; vel corum consines, suorum bonorum limites dilatando, restringent; vel quocumque pratextus sive per se, sive per alios, Ecclesiz, aut cujussibet loci pii qualibet jura, census, stuctus, emolumenta, obventiones, instrumenta, libros, aut cujus cuj

134
enjulcumque generis scripturas indebite detinent, vel quomodolibet impediunt; ne præsata ab iis, ad quæ pertinent percipiantur. Quamobrem præsidum Concilii decretum, una cum particula præsideæ Bullæ, bis in anno sestis diebus, scilicet SS. Apostolorum Petri, & Pauli, & S. Silvestri, à Parochis inter Missarum solemnia, lingua vernacula, publicandum volumus.

II. Contrà fcientes insuper hujusmodi Usurpatores, & illicitos Detentores, aut Impedientes, ut supra; aut arborum àd Ecclessam pertinentium incifores, excommunicationis ipso facto incurrenda poznam insligimus; ni insta mensem cos deferant ad Vicarium nottum Generalem, vel ad Vicarios Forancos. Qui deinde Vicariu denunciationes has Nobis, vel præstao Vicario Generali, quamprimim transmittant; ut & Ecclessis, locisque piis satisfactionem, & denunciatis emendationem, paterna suavitate, procuremus. Et denique ubi nihil profectus obtinucrimus; ipsorum sacrilegam contumaciam, censurarum declaratione, allisque juries, factique reinediis vindicemus.

III. Ab corum Administratoribus insuper requirimus, eisque omnibus, & corum singulis, virtute sança obedientia, pracipimus, & districte mandamus, ut infra annum ab hujus celebratione Concilii, bonorum omnium, quavis ratione ad Ecclesa, Loca pia, Hospitalia, Congregationes, & Confraternitates pertinentium, quorum cura ipsis commissa reperitur, legale Inventarium conficiant, Nobisque exhibeant, servata in omnibus methodo, quam mox dabimus in Appendice. \*

\* In Append. Tit. 11.

IV. In eo igitur apposita recenseantur stabilia cum suis consimibus à quatuor ventis, relacis Possessiribus, conterminorum bonorum, tum antiquis, respectu temporis, quo primum acquista suere, tum modernis. Census insuper cum indicatione temporis, impositionis, ac bonorum, qua iis sunt obnoxia, corumque consinium, necnon documenti, ed de re per publicum Notarium rogati. Bona quoque ad emphyteusim concessa, vel obnoxia, corumque canones, aliaque documenta notitias protrahentia, describantur. Prarerea ultimarum solutionum tempora, relato instrumento penes Notarium, sive citrà, sive ultra decennium suerini; ac etiam retardatarum solutionum (umma, ad quam huculque morosi debitores tenentur. Eorum itidem nomina; item mobilia, sese moventia, tota sarra supellex, segata pia issem Ecclessis incumbentia; res insuper ex esis male suspenses aut alienatar, juraque, & adiones &c.

V. Omnia quæque infrumenta, documenta, ac cujulvis generis feripturæ, quæ ad Ecclefiss attinent, vel ad loca pia, in volumen... bene compactum redigantur, fuomet ordine in inventario referenda.

VI. Ubi verò jamuti cjufmodi composita suerint inventaria, renovari jubennus, tum quia stabilium sines immutari, tum quia nova
jam acquiri potuere, siique refectis additiones siant pro temporis opportunitare, statimac, quid ad Ecclesias, seu loca pia nove pervenerir. In calce tamen unususujuque inventarii clausulam addi volumus: quod per illud nullum Ecclesias, aut loco pio prajudicium,
inferri debeat, si forte deunde alia bona, ad ea pertinere quomodocumque competictur.
VII. Pro-

"VII. Proventuum hujulmodi capita, in Summa flyli brevitate, fismul cum claritate conjuncta in librum referantur. Scribant ibidem. und cum documentis , sub diem , & Consulem : quinam bonorum. funt conductores ; quinam eorum possessores , que bona censibus , aut canonum folutionibus funt obnoxia, que debitorum nomina, ad \* In Append. hac usque tempora ? &c. qui a Detentore librorum servetur , ut Tit. 11. fusius, clariusque in Appendice \* promiss dicemus .

VIII. Hujus Epitome penès Rectores, seu Administratores servetur, qui nimirum fæpiùs relegentes, cæteris posthabitis, debitores obstringi, pro cujusque proprii muneris parte, curabunt ; ne graviter fuimet ipforum conscientiam lædant.

IX. Præscripta aucem volumina, etsi in Archivio cujuscumque Ecclesiæ proprio (vel saltem Parochialis Ecclesiæ pro omnibus ejusdem filiabus , feu in ejus diftricu contentis ) fervanda forent ; temporis tamen ratione habita, penès librorum Detentores, à Nobis eligendos, de more reponantur; quousque aliter à Nobis opportuniore re-

rum congruentia fuerit dispositum .

X. Ipfi vero librorum Detentores , & que fupra prefcripfimus , \* In Append. & qua alias pro Monasteriis disposumus, ac in Appendice, \* dante Deo disponemus, servata proportione, exequi teneantur; secus noverint esse officio privandos, & pro negligentia qualitate graviter puniendos. Caterum ad Ecclefiarum, Locorumque piorum pracautionem , eofdem librorum Detentores obstringimus , ut Rectoribus , ac Administratoribus assidue instent, ut de iis bene servandis, ac in forma archivii retinendis provideant ; facto prius librorum omnium. foliorumque cujuslibet numeratorum catalogo, vulgo Giuliana, ibidem fervando.

XI. Immobilia, census Ecclesia, Monasterii, vel alterius loci pii, atque mobilia pretiola, que servando servari possunt, vendere, di-Arahere, permutare, in arrham, five in pignus tradere, hypothecæ fublicere, in solutum dare, ad emphyteusin, five perpetuam, five temporalem concedere, ad longum tempus locare, aut quomodolibet alienare, obligare, ac de iis transigere nemo præsumat; nisi priùs S. Sedis Apostolica placitum obtinuerit; cujus executio à Nobis, no-Araque M. E. C. ( præmiss præmittendis , ac servatis alias servandis ) fuerit demandata : idque sub pœnis à sacris Canonibus, ac Pontificiis conftitutionibus minitatis . Pro mobilibus verò pretiofis, quæ servando servari non possunt, alissque minus pretiosis, ac terrulis quoties neceificas, acque utilicas Ecclefix postulabunt, pro illorum. quacumque alienatione, concessione, permutatione, pignoratione &c. ( ut supra de immobilibus facta est mentio ) Nos in scriptis, nostramque Magnam Curiam postulatione adeant : ut servatis de more servandis, ac probata utilitate, & necessitate Ecclesia, noftra, five noftrz M. E. C. iis rerum interveniat authoritas, & decretum . Quod fi fecus fier, excommunicationem infligemus; nisi ab iis, ad quos bona prædica, abique præfatá nostra, aut M. E. Curiæ authoritate, pervenerunt infra duos menses, à die publicationis Synodi, corumdem bonorum integra fiat restitutio . In posterum verò quascumque 136 ejulmodi alienationes, sub pœna nullitatis, necnon sub eadem excommunicationis censura, ipso sacto incurrenda, contra alienantes, & cum ils contrahentes sieri prohibemus.

XII. Quod si sub conditione reservati assensus Apostolici, hasce alientiones sieri contingar; caveant omnium Ecclesiarum; Monasteriorum; locorumque piorum Administratores; sub eisdem poenis, ne bonotum possessionem tradant, ante præscriptæ conditionis eventum.

XIII. Diftricce etiam prohibemus: ne quidquam facre, aut prophanæ fupellectilis ab ejulmodi Recoribus, seu Administratoribus, aliis etiam Ecclesiis commodetur, vel asportetur absque licentia Vi, carii Generalis in Urbe, & Vicarii Foranei in Dieccesi sub pena arbitrio nostro.

XIV. Cunca autem ea bona ruralia, nec ultra triennium, vel aliud tempus trinæ fructuum collectioni consentaneum, nec anticipato pre-

tio unquam locentur.

XV. jis tamen legibus ejuímodi conditiones subesse volumus, ut selicite edicta prius palam proponantur constituto tempore, data omnibus conducere volentibus libera proponendi facultate. Deinde oblatores accedant, usque ad extinctionem praconstituta candele. Qua quidem omnia non in actis Notarii, et aim Apostolici (ut hacenus factum esse penes Curiam Vicarialem supulentur. Tum à Magistro Notario, accedente attessatione conventionis circa locationem, & conductionem, prafatis solemnitatibus pracedentibus, habita, instrumentum manu publica efformetur, sub approbatione nostre M.E.C. in Urbe, ac Vicariorum in Dicecess. Atque hoc sub penis unllitatis contrascum, & refectionis damnorum contra Rectores, seu Officiales, si ab iis quid in contrarium sucret attentatum.

XVI. Pro his tamen proclamationibus, audionum annotatione, & actu addictionis, vulgo liberazione, nostris Ministris tantummodo id juris solvatur, quod alias solvi consuescenta Notario, coram quo

ca omnia fieri folebant .

XVII. Czterum personis tantum idoneis, qui solvendo fuerint, eiusmodi locationes fiant; alias sufficiens accedat fidejussio à condu-

ctoribus omninò præstanda.

XVIII. Ad przfatas locationes, ac etiam ad emphyteuticas conceffiones Vicini, quantim fieri poterii, non admittantur; ne ipfis suorum agrorum fines, cum Ecclesse locorumque piorum jactură, protendendi occasio przebeatur. Excludantur pariter Rectorum, seu Officialium consanguinei, saltem usque ad secundum gradum, ipforumque subrogatz personz. Quod si necessitas, vel utilitas nrgeat, ut sacra jura in tuto sint; volumus, quod locationum, & emphyteuti. carum concessionum documenta cum accurată mensura; & consimum przedii, ex omni latere, descriptione, ac corporum individualium designatione, arborumque enumeratione irrefragabiliter fiant.

XIX. Ubi pradiorum locationes, cum addido onere novas plantandi vineas conficiuntur; ad novennium de more, servatis alias servandis,

137

vandis, fieri posse permittimus; quoniam id justitie; ac Ecclesiarum

utilitati confentaneum æstimamus.

XX. Quod si eadem Ecclesta, aut locis piis dicata pradia, neuriquam locanda, sed ab ipsamet Ecclessa, vel pio loco colenda, ReRores convenientius esse duxerint; adeò sint in hoc negotii solertes,
ac vigilantes, ut nil minus adhibeant cura, quam optimi Patressamilias in propriis adhibere solent. Antequam tamen rem deliberent,
necessarias expensa ex una parte minuatim; ac sructus, qui probabiliter sperari possunt ex alia parte describant, es methodo, veluti
dati, & accepti ratiocinium seri solet. Quod quidem cum suerit
Nobis exhibitum, discutienus, ea ne locando, an potius sua fortunez id committendo, utilius confulatur Ecclessa.

XXI. Bona urbana, domos scilicet, & adificia quacumque, ultra mensem, vel annum, ut mos est, locari non patimur. Quod si ea nemo conduxerit, etiams si suprapha locationem indicantes steterint diutissime ad valvas affixa, Procuratores, seu Exactores rationes reddituri, de ejusmodi desecu, certiores saciant Abbatissa, sive Priorissa s si quanto partine and promasera se principalem inter Administratores, aut Vicarium loci. Ejus tamen, rei notam apponi curent in libro apud Detentorem, ne stuckuum jadura evorum tribuatur incuria, neve fraus ulla Exactoribus ipsis valura evorum tribuatur incuria, neve fraus ulla Exactoribus ipsis va

leat imputari.

XXII. Tam cauté verò cultodiantur Ades prafata, ut statimac reparatione indigebunt, quantocitius reparentur; ne nimirum opportunitate negledà, vel omninò labantur, vel graviore jacturà sint re-

paranda.

XXIII. Ea insuper omnia, sicut & agri, viridaria, vinea, ac sylvaz qualiblet ad Ecclestas, seu loca pia spedancia, ne quidem, sub prætextu ea in meliorem formam redigendi, destruere, vel immurare, aut in eis evulsionem, extirpationem, vel incisonem aliquam, permitetre quis audeat, niss prinis, arbores inutiles, vel sicas vites extirpandas, ac cætera dissipanda utilius esse constiterit. Ideired confultis prinis rerum harum peritis, jurejurando in scrippis referant: de commodis, vel incommodis incisonum, vel extirpationum harum coram Vicario Generali in Urbe, ac Vicario Foranco in Diecessi; cujus præviā licentiā solummodo id permissum eric. Quod ut omnino servetur, pænam reficiendi damna illata, ac Fisco nostro uncias quatoro persolvendi stacuimus.

XXIV. Periti autem in quovis contractu de rebus his celebrando, pro iis approbandis, quæ à jure requiruntur, (unt adhibendi. In Urbe à Nobis, five à nostro Vicario Generali eligantur, in Diecest à Vicariis Foraneis, juxta ea, quæ mox, ubi de bonis patrimonialibus Clericorum sermo erit, apposité decernemus. Sciant tamen
ipsi peritit, eos acciri, non ad ritus solemnitatem complendam, &
veluti persunctorié, sed ad bona vero, rectoque arbitrio actimanda,
ac ideireò curent Vicarii, eos rem hanc præmonere. Quod quidem
intelligendum est, tum de iis bonis, quæ cum, vel sine assentia Apofolico venduntur, aut pro annuo cessiu conceduntur; tum de iis, que locantur, vel ad emphyteusim perpetuam, sive temporalem conceduntur. Jis propterea injungimus, ac in casibus particularibus omnino inculcandum volumus: quod si, aut cacendo verum, aut falsum asserndo, in æstimando justo rerum valore, sefellerint, præter damni compensationem, ad quam tenebuntur, ettam excommunicacionis

fententiam, iplo facto le noverint incursuros.

XXV. Circa ea bona, quæ ad emphyteusim concessa suerunt, id præcipus curandum, ne temporis diuturintare Ecclessarum, locorumque piorum jura obscurentur. Nono proinde quoque anno, per publicum documentum renovetur expresso situs, ac consinium prædii, ut ejus identicas, & termini nunquam in contentionem adduci possint. Summa insuper adhibenda est cautio, ne canonum, & laudimiorum exactiones intermittendo, aut exacta in publicis, ac propriis codicibus non annotando, jacturam Ecclessis, Locisque piis, circa directum dominium inseratur. Quoties denique emphyteutica bona, sive ob non solutum ab emphyteuta canonem, sive ob ejus genealogica lineæ sinem, sena alter quomodocumque devolvenda erunt, id Rectores, Administratoresque omnes, sub gravissimis pomis arbitrio nostro inssigendis, Nobis opportune provisuris, quamprimum denuncient.

XXVI. Penfionum, seu fructuum exactiones non retardentur, Administratoribus potissimim curantibus, ut stato tempore siant; nemora in longum protracas, debitores in detectius labent. Quod si diutius exigere neglexerint, sese penis obstrictos intelligant. Ne verò in alterum declinent extremum, scilicet prapropere nimis exigendo; nullam annuarum pensionum solutionem, qua etiam in damnum succedentium Administratorum versura erit, anticipato tempore ac-

ceptari permittimus.

XXVII. Fructuum quoque cessiones, etiam sub prætextu mutuatæ pecuniæ, pro Ecclesiæ necessistate, nullo modo siant, sub peenå nullitatis; niss servate lege, quam de Monialibus agentes, hac super

re, duximus proferendam.

XXVIII. Iidem Administratores, seu Rectores, pro pecunia pecuniam exigant, non frumentum, vinum, oleum, aut alia id generis. Quod si pro faciliore exactione, aut debitorum levamine islazereipere aquitati consonum quandoque videndum erit, eoquòd Ecclesia non noceat, ac illis prodesse poterit; nonnis juxta valorem tunc currentis pretii, ut dicitut della giornata, eas merces volumus esse computandas, quanti scilicer ab industriis viris, eo temporis emi solent, ne pluris, quam valeat res, Ecclessa temporali damno, solventiumque sprintuali pernicle comparari videatur.

XXIX. Quas recipient summas nomine Ecclesiæ, aut loci pii per publicas apochas recepisse compareat; easque directas, scilicet; abique jurium cessione nist aliter Nobis visum sterit. Respectu ramen minimarum solutionum, ejusmodi consessiones per chirographum privatum fieri non improbamus, quousque ad unius anni summam perventum sureit; qua completa stat apocha penès publicum Tabel-

lionem .

XXX. Ab apochis absolutoriis, quas vocant ad complementum, abdineant; nisi diligentissime reassumpto totali calculo à primo die contracti debiti, vel saltem ab ultima apocha absolutoria, idque coram omnibus Deputatis, ac Notario iplo, qui ipsi apocha computum, exceptum ex libro inserat; aliàs in documento nullius valoris situ ultipatio illius vocis: ad complementum.

XXXI. Sumptus ad Ecclefiarum, Jocorumque piorum us impendendi, ad mandata Procurarorum, seu Recorum impendentur; qui ut moris est, cautionis chirographum de unaquaque re Thesaurario directum, subscriptione consiment. Accedet insuper subscriptio Vicarii Foranci ( aut Delegati ad plas causas, si de aliquo ad ejus osficium pertinente legato, negotium agatur) ac etiam Deputati, quem pro unaquaque Diocessis parte eligemus. Quod si aliquis eorum absens fuerit, vel impeditus, librorum Detentor in calce Mandati talis Ministri absentiam, vel impeditumentum curet recensere. Si everò diversum habuerit judicium, su animi sententiam cum ejus motivo in calce ejusdem Mandati scribere, Si subscribere teneatur. Interea verò, si eorum major pars in unum sensum uniformiter confiprabir, executio rei non diutius demorabitur.

XXII. Demm pecuniarum principales (ortes, vulgò capitalia Ecclefiis, Beneficiis, Cappellaniis, aur Locis piis quibusiibet undecumque proventas, penés arcam tribus (eris, clavibuíque infraferipta formá-cufodiendam deponi volumns, præmonitis Recoribus, Beneficiatiis, Cappellanis, seu Administratoribus, quorum scilicet intererit, necnon Vicario Generali in Urbe, Vicariisque Foraneis in.

Diæcesi .

XXXIII. Universarum igitur Ecclesiarum, Locorumque piorum, fumptibus, pro rata cujulque parte computandis, infra duos menses à die publicationis Synodi Arca conficiatur, prout jam confici curavimus in discursu visitationis nostræ, tum in Urbe, tum nonnullis hujusce Diœcesis in locis. Tribus ea occludatur seris, quarum unaquaque clavis, unicuique Deputato cauté conservanda tradatur. Ut autem diversum artificium una ab altera sortiatur, singuli Deputati fuam quisque elaborandam curabunt, tantò laudabiliorem, quantò difficiliùs fimilis adulterina clavis eidem feræ aptari poterit . Ibidem præfatas fortes infra præfixum temporis spatium, reponant, Depositarii quicumque fuerint, sive generales, sive particulares. Injungantur itaque, velut Synodali hac constitutione cos injungimus, & monemus , ut ftatim huic Arca tradere , nullatenus cuncentur Deputatis interessentibus, quascumque istiusmodi summas apud se retineant. Primum ergo pecunia numerentur monetarum descripto genere, ac pondere; dein ad quam Ecclesiam, sive ad quod opus pertinent, & cuius scriptura vi, indicato Tabellione, ac tempore describatur; ficque publicum fiat instrumentum pro indemnitate, tum eorum qui pecunias depoluerunt, tum Depolitariorum qui eas tradunt, tum etiam ipsarum Ecclesiarum, Cappellaniarum, Beneficiorum &c. Hujus poltea documenti alterum exemplum in Arcam ipíam immittatur, alterum ad Nos, Vicarii localis ope, dirigatur. Si verò in

rò in eadem arca nova fors, feu capitale servanda erit, novum quoque stipuletur instrumentum, cujus simili modo exemplum alterum.

ad Nos perveniat, alterum injiciatur ibidem.

XXXIV. Eadem postmodum arca successive singulis annis, ordine quem Nos in corum deputatione præscribemus, penès Deputatos iplos permaneat; adeout, anno elaplo iis omnibus, fimul cum Vicario interessentibus ab unius ad alterius domicilium sit deserenda. Tum is, cui arca custodienda tradetur, ed referata, ac pecuniarum simul, & documentorum recognitione facta, statim tutiffime collocet . Infu per codicem habeat, ubi rerum omnium epitome, novumque acceptum , novumque legitime expensum pecuniarum fint descripta. Cujus quidem translationis annuatim facienda in actis publici Tabellionis, vel Vicarialis Curiz memoria recenseatur.

XXXV. Hæc ut & primum exequantur, & deinde serventur, Vicarios omnes acriter adurgemus; ni secus de omissis rationem reddere ac pro tanta molis negligentia, tum privatione officii, tum gra-

vioribus aliis pœnis puniri malint.

XXXVI. Istiulmodi autem sortes (vulgò Capitalia) si quandoque emendo fundo, seu annuo censui erunt adscribenda, id pravio inscriptis decreto noftra M. E. C. fiat ; instrumento adscriptionis prafatz de verbo ad verbum inserendo . Secus quodcumque fuerit at. tentatum irritum, & omnino inane futurum effe decernimus, atten-

tantes verò unciarum quindecim mulca damnabimus.

XXXVII. Caterum ista pecuniarum fortes redimendis censibus. quibus forte Ecclesiastica bona reperiuntur obnoxia, primò adscri-bantur. Deinde recuperandis bonis, que fortesse sub paco retrovendendi ab aliquo possidentur. Tandem emendis censibus, dummodo vendentes, vel subjugantes à Rectoribus, corumque consangui-neis usque ad secundum gradum, sint alieni. Bona tamen emenda, five annuo censui subjuganda, fint stabilia, rusticana, adeò fructifera, ut annuum reditum tutiffime fustinere queant. Eaque in Territorio sita fint, ubi extat locus ipse pius, Monasterium, seu Beneficium &c. Horrea nihilominus, & apothecas in plateis, aut in publicis locis ejuldem Urbis, seu Oppidi sita, facile locabilia, velut ruralia reputari volumus.

#### CAPUT

# De bonis Mensæ Episcopalis.

I. N E bona Meniæ nostræ, quæ Christi sunt, ejusque Pauperum, aliorum iniquitate detrimentum pati contingat, excommunicationis pænam nobis refervatam, contra ea usurpantes infligimus.

11. Latam quoque Pontificii anathematis sententiam, instante Antecessore nostro D. Francisco de Elia, & de Rubeis, hic transcribendam curavimus, quam Parochis quolibet vt. idus Septembris fingulis annis, promulgari mandavimus. Ejus tenor talis eft.

Per-

Perche molte Persone della Città di Siracusa; e sua Diocesi ed altri non Diocesani hanno per il passato, senza timor di Dio, e della loro propria coscienza occupato, rubbato, ed estratto dalla cassa chiamata di tre chiavi, e dall'Archivio, e Cancellaria Vescovale molte scritture, così publiche, come private, concernenti li frutti, rendite, proventi, e l'utile di detto Vescovato, e delli feghi dell' Isola, Sinecchia, Cavelecche, Tremila, e la Mortilla, pertinenti ad esso Vescovato, con aversi ancora occupato molte ragioni di quarte, di legati pii , lasciate tanto in publico , quanto in privato , ed in confidenza a Persone, così Laiche, come Ecclesiastiche, e Regolari, benche della Compagnia di Gesù, e Gavalieri di Malta, censi perpetui, quinquagesime, decime, così mosti, come in formenti, orzi, ed altri legumi, cannavi, lini, ed oglio, Terre, Cafe, Possessioni, alberi, frutti, olive, e molti ferramenti, e chiavature del Palazzo Vescovale, trattenendosi presso di se libri di raziocinj, e rolli di Mensa in grandissimo pregiudizio, ed interesse della detta Mensa; senza che mai nessuna persona dell'uno, e l'altro sesso avessero restituito alla detta Menía, o sapendo gli Occupatori, li avessero rivelati, ancorche fossero li principali, o altre persone, che directe, o indirettamente l'avessero saputo, e lo sapessero: però ad istanza di detto Monsignore Illustrissimo Vescovo di Siracusa, si notifica a tutti i Fedeli dell'uno, e l'altro fesso di qualunque grado, stato, e condizione si fossero, così Ecclesiastici, come Secolari, o Regolari, benchè esenti, e della detta Compagnia delli Padri di Gesù, e Milizia Gerosolimitana, quatenus ognuno di loro fra il termine di giorni trenta respective, in ogni luogo, da che sarà affissa questa nostra. presente notifica : de i quali dieci se li affegnano per la prima. dieci per la seconda, e dieci per la terza ultima canonica, e perentoria monizione, vogliano, e debbano, voglia, e debba ognuno di effi restituire, ed aver restituito, reintegrare, ed aver reintegrato la detta Mensa nelle dette cose occultate, ed occupate ; e quelle perfone che fanno , o fapranno le cose sudette , rivelarle , ed averle. rivelato in Siracula a detto Monfignore Illustrissimo, o suo Vicario Generale, e per la Diocefi a i Vicari Foranei de i luoghi dove farà affissa questa nostra notifica: altrimente fra il termine di altri giorni nove , che tre se li assegnano per la prima , tre per la seconda, e tre per l'ultima canonica, e perentoria monizione : s'intendano tutti (comunicati Papali, come Noi in virtù delle presenti ex nunc pro tune, & è converso, li dichiariamo; dalla quale mai possano esfere assoluti, se prima non avranno data la piena sodisfazione alla detta Menía Vescovale, o a detto Illustrissimo Vescovo. Che però, per venire a notizia di tutti, si è fatta publicare la presente scomunica Papale nella Cattedrale di Siracula; e per la Diocesi , nelle Matrici , Parrochiali , e Chiese Sacramentali di esse , con farsi affigere alli luoghi foliti, e confucti.

E perche pure importa molto alla detta Menía Vescovale aver la copia della vendizione, seu concessione satta del sego dell'Isola, del quale detto Monsignore Illustrissimo Vescovo ne ha il Jus, e ne esige le decime in mosto, formento, orzo, ed altri legumi, colle quinquagesime; e tale contratto si trova mutilato dal protocollo del Notaro quondam Matteo lo Leante, fatto a 27 di Agosto 1556 ; perciò chi lo avesse, o lo tenesse lo voglia fra lo stesso termine presentare, e fotto le istesse pene, come si è detto di sopra. Dat. Catana 5. Maji 12. Indictionis 1644.

D. Angelo Campochiaro V. G. e Delegato Apostolico .

Notar Giuseppe Lanzarotto Mastro Notaro: Ex Actis Cancellaria M. E. C. S. extracta est prafens copia... Collarione (alva.

D. D. Natalis Battaglia V. Cancellarius .

## CAPUT VI.

De bonis Ecclesiasticorum, præsertim in titulum ordinationis assumptis, eorumque immunitate.

E administratione sacri Ordinis agentes, huc remissimus decernenda, quæ ad rem faciunt, circa bona in titulum ordinationis assumpta, quæ Clericorum Patrimonium, vulgari appellatione

II. Quo igitur ordine, quibusque conditionibus id construendum volumus, sequente Decreto præscribimus, quod materna lingua omnium intellectui accommodata, claritatis gratia componi justimus; quippe quod & omnes alloquitur, & frequenter etiam a vulgaris notæ hominibus legi, relegique continget; quemadmodum, & taxam \* pro p. 4. cap. 2. in co constituendo, loco suo, vulgari etiam eloquio exponemus.

Nessun Patrimonio sarà ammesso da Noi , nè commesso alla rivisione della nostra G. C. V., se prima non saranno adempite le in-

frascritte condizioni .

Primo, chi pretende formarsi, o costituirsi il Patrimonio, o sia per prima Tonsura, overo per gli Ordini Minori, o Sacri, deve prefentarci supplicazione, nella quale esprima la di lui volonta, e desiderio, descrivendo in essa supplica individualmente li beni, quali intende costituirsi a titolo di patrimonio, colla disegnazione del luogo, e de' confini, del valore de' medesimi tanto in capitale, quanto in frutto annuale, dedotti li legitimi pesi, quale di limpio dovrà essere di onze dodeci integro, e senza niuna mancanza. Di più chi fosse il Costituente, se il medesso, che intende ordinarsi (e di n tal caso deve esprimete il titolo d'onde gli prevengono li beni) overo, se il Padre, Madre, Fratello, o Sorella, o altri Consanguinei; avvertendo, che le donazioni che si faranno dagli Estranei, overo da' Congionti, oltre il grado a Noi benvisto ne'casi particolari, e precisamente se effi Donanti avessero figli, non saranno per ammettersi regolarmente, se non in quei casi, ne quali vi concorressero tali, e tante circostanze da arbitrarsi da Noi, per le quali restaremo persuasi, che il pa-

Refertur pandectis .

crimonio non fia fittizio, fimulato, e collufivo, ma vero, e reale. Con avvertenza parimente, che li beni assegnandi, e costituendi a titolo di Patrimonio , almeno devono effere metà in rendite., overo in stabili rusticani, overo magazeni, e botteghe da facilmente appiggionarsi in parci , e piazze publiche , e l'altra metà potrà

effere in beni urbani.

Presentata che sarà la sudetta supplica, dovrà il pretendente attendere, che Noi ricaviamo la informazione, che stimeremo opportuna a ricercarsi; se gli concederanno poi le lettere per via della nostra G. C. V. pro constitutione Patrimonii, secondo il rito, ed

offervanza della medefima.

Tali lettere si presenteranno a i Vicari, dove tiene il domicilio l'Impetrante, ed anco del Territorio dove sono situati li beni ; e se forse egli sarà di abitazione in un luogo, o Territorio, e li beni fossero in altro luogo, o Territorio, allora si drizzeranno le medesime ad entrambi i Vicari, acciocchè ogn'uno eseguisca rispettivamenre quella parte, che gli tocca, o per la persona, o per li beni assegnati .

Il Vicario, cui saranno presentate dette lettere, dopo di averle fatte registrare negli atti della Corte Vicariale, fara promulgare dal Rev. Parroco, o suoi Cappellani le denuncie inter Missarum solemnia, in tribus diebus Dominicis, vel festivis de præcepto, ed affisfare ne' luoghi soliti publici, e consueti per otto giorni, acciò fra detto termine si attenda, le al Pretendente vi ostasse qualche impedimento quoad personam, overo sopra li beni assegnati in Patrimonio: e cato che non vi s'incontraffe ne l'uno, ne l'altro, fi dovrà estraere fede dal Parroco fottoscritta di suo carattere, e sigillata al solito, con esprimersi in essa fede i giorni individuali, ne' quali si saranno promulgate le denunzie, colla disegnazione del mese, e numero giornale, senza usar cifre aritmetiche capaci di mutarsi con fraude.

Dovrà allora il Vicario ordinare la recognizione de'beni affegnati, e farne ricevere la relazione degli Arbitri dal Mastro Notaro in fua prefenza; nella quale relazione » o relazioni farà esprimere il valore de' beni, tanto in capitale, quanto in frutto annuale, che di limpio, dedotti gli oneri, e spese, possano rendere, coltivandosi a conto proprio, o gabellandos. Avvertendo, che il sudetto frutto annuale non si dovrà arbitrare (come sinora si è praticato ) ragionandolo al cinque per cento, sopra il valore del capitale; ma si dovrà stimare, e riferirsi, per quanto con verità, ed effettivamente si possono appiggionare, o possono fruttare, secondo il costume di ogni Città, o Terra, nel di cui ambito, o Territorio si trovano situati li beni; essendosi con isperienza riconosciuto, che molti predj urbani, che fiano in verità di un gran capitale, non fruttino poi in realtà nè meno il due per cento.

Gli Arbitri, e Stimatori non devono eleggersi a sodisfazione delle Parti, ne meno devono esfere amovibili con varietà, or servendosi di alcuni, or di alcuni altri, ma devono essere fissi, e stabili ; per il di cui effetto devono li Vicari di ogni luogo, o Terra 244 arne nota di elezione per gli atti delle loro respettive Corti in perfone di probità, e che siano della riga, e condizione di quei, che sogliono essere publici Stimatori, fra il termine di due mesi, da corerre dalla publicazione del presente, con mandar di tali elezioni in questa G. C. V. la nota; ne mai possano mutarsi senza legitima causa; e caso che questa vi concorresse facciano la nuova elezione, conmandarne la nota in questa G. C. V. sta il termine di giorni quindeci, cursuri dal giorno della elezione, satta per causa, o di rimozione, overto di morte, o per altro legitimo impedimento.

Le relazioni devono farsi in un soi corpo unitamente, mettentopo per ordine ogni genere di beni, che si trovano assegnati a titolo di Patrimonio in questa maniera, cioè: Due Arbitri rusticani per li beni rurali, e due per gli urbani; ne si facciano tante relazioni separate, quanti sono li beni, ne meno dupplicata relazione dello stesso prodio, ma ambi gli Arbitri devono sarne unica, acciò non

si gravassero di esorbitanti, ed inutili spese i nostri sudditi.

Parimente li Testimoni de dominio, & possessione, non siano se non che due, tanto de beni urbani, quanto de' rusticani, e non se ne ricevano quattro siosè due di beni rusticani, altri due degli urbani, e molto meno si ricevano due Testimoni per ogni separato corpo, che si assegna in Patrimonio, come tal volta abbiamo contro nossessione amarezza riconosciuto negl'incartamenti di alcuni Patrimoni, nossessione de la contro del la contro de la contro de la contro del la contro del la contro de la contro del la contro de la contro de la contro del la

Il bene stat firmato da i Vicarj, ed Assessor, sa in ogni scrittura, che si trova esser presentata nella compilazione dell'incartamento, il quale numerato, e ben chiuso, e sugellato col solito responsale, si rimetta alla nostra G. C. V. per riconoscersi se meriti di

effere accettato.

Siano avvertiti li Mastri Notari, acciò registrino puntualmentetutti gli attitati, che si saranno nelle Cotti Vicariali per la fabrica del Patrimonj, acciocchè in caso, che per accidente in ogni tempo si smarrisse l'incartamento trasmesso, se ne troyasse puntuale il registro-

fmarrisse l'incartamento trassessime en trovasse puntuale il registro-Circa le spese, e dritti competenti a i Vicarj, Mastri Notari, e Relatori Arbitri, si debba osservare la tassa, e carissa da Noi inseren-

da nell'appendice del Sinodo.

Poichè però tanto non basta prescrivere, affinchè le assegnazioni del Patrimonio in questa nostra Diocesi, sossiero, come devono esfere dall'intutto sincere: volendo perciò riparare alle staudi, sinazioni, e considenzialità, che per lo più possono occorrere vogliamo, che l'Ordinando in sacris à titolo del Patrimonio a lui assegnato, presentando tale assegnazione debba sare giuramento davanti il nostro Cancelliere in Stracusa, e nella Diocesi davanti il Vicario, e Mastro Notaro. Quale giuramento rispetto agl' Iniziandi di prima tonsura, che per lo più sono in minore età, dovrà prestassi, proportione servata, dal Cossituente, o Assegnante, cotò a dire, da chi fa l'assegnatione, o cossituzione del Patrimonio a savore del medesimo Iniziando, il quale poi pretendendo a suo tempo l'ordinazione in sacris, dovrà altresì pressare lo stesso giuramento circa la possessione, e valore de' beni Patrimoniali, a titolo de' quali pretende promoversi.

Ego N. N. Juro, quod in acquisitione bonorum meorum Patrimonalum, ad quorum titulum promoveri spero ad sacros Ordines, nulla fraus, vel dolus intercessit, quodque illorum vere sum Dominus, & Pos. sellor.

#### vel

Ego N. N. Juro, quod in donatione, vel conflitutione bonorum fa-Ela N. N., qui prima tonfura initiari defiderat, nulla fraus, vel dolus intercessit i quodque bonorum illorum revera Dominum, a de Tossessores

constitui, constituereque ex animo volui.

Ma ne pure con questo giuramento stimando di avere opposto a baftanza alla malizia degli Uomini , per ritrarli dalle finzioni , e confidenzialità tanto perniciole in questa materia, intimiamo parimente le pene, cioè a dire la suspensione à divinis, ipso facto incurrenda, contro chi farà promoflo al facro Sottodiaconato con Patrimonio fin to ; di più la privazione de' Privilegi Clericali contro chi si trova. attualmente tonsurato con questa frode, cioè essendo tale, che non possa liberamente disporre da se stesso de' frutti de' beni assegnati, overo non possa conseguire di limpio l'annua rendita di paze dodeci, non astante la falsa relazione degli Esperti. Di più fulminiamo la. fcomunica maggiore latæ fententiæ contro gli Aslegnanti con tale occulta finzione, per la quale i beni patrimoniali restino antecedenter, vel comitanter obligati ad essi, e non già sotto il dominio, e libera disposizione dell'Assegnatario, oltre la pena di perdere le medesime rendite, finche vive il promoffo in vigor di tali assegnazioni, secondo la disposizione del Sacrosanto Concilio di Trento. E finalmente oltre le pene di falso prout de Jure, anche la pena di scomunica. maggiore latæ sententiæ contro gli Esperti, o Arbitri, che faranno la relazione falla circa l'intrinfeco valore, e frutto annuo di limpio, dedotti gli oneri di tali beni, quando veramente no'l comportano; quale pena vogliamo, che da i Vicari fia notificata agli Arbitri, subitocche di loro faranno la elezione -

III. Hæc quidem, quoad cujulcumque Patrimonii constitutionem fervanda volumus. His ergo legitimė constitutis, ut illorum indemnitati consulere non omittamus; volumus, ac feriò mandamus, quòd si redemptio census, in quo fortė pars cujusdam Patrimonii, vel totum Patrimonium conssitut, fieri contingat; sors principalis, vulgò Capitale, penès Arcam trium clavium, capite præcedente descriptam, deponatur; haud secus prædii, vel alterius census emptioni addi-

cenda, nisi pravia approbatione M. C. nostra.

IV. Insuper inhibemus, ne bona ex quibus Patrimonium coaleficit alienentur, permutentur, oppignerentur, aut alias graventur; nisi alia, Nobis annuentibus, fuerint subrogata: sub pecna nullitatis actus, necnon suspensionis à divinis contra id attentantes.

V. Quoniam verò ultra bona in titulum ordinationis aflumpta...
alia quoque Ecclefiaftica adferipti Militia, plerumque reverà, poffidere
dere

146 dere contingit, plerumque possidere fingitur; ne Ecclesiastica immunicatis pratextu, proventus laicales à justis vectigalibus eximantur, edictum, olim ab Antecessore nostro promulgatum, quod ea de re, ut ad eamdem consert, i terum constrmantes, in his Synodalibus comitiis legendum, atque hûc adjiciendum, penitus observari mandamus.

## NOS D. ASDRUBAL TERMINI Dei, & Apostolica Sedis gratia Episcopus Syracusanus, Regiusque Consiliarius & c.

E Síendo stata sempre costante la nostra volontà, che da nostri siduditi si operasse con quella rettitudine, che si deve, e chelosamente si signesse la con quella rettitudine, che si deve, e chelosamente si signesse con quella rettitudine, che si deve, e chelosamente si signesse con quella rettitudine, che si como e
giusto, e santo, che si rendesse a Dio lo che è suo, così è dovere,
che si dasse al Re Nostro Signore (che Dio guardi) lo che a sui
spetta, secondo l'oracolo della Sapienza incarnata: Reddite, que sum
cestari: Cassari, o que sunt Dei Deo; ed essendo Noi non meno attenti a sare, che si osservasse il primo, ma che parimente refasse adempito il secondo, sebbene in vari tempi con diverse leggi, e decreti
si sossero sate da Noi le necessarie providenze; perche orta lege,
orium, o inconvenien, per togliere sin dalla radice ogni diordine, ed
impedici le frodi, che secondo si sente, sono ad alto segno avanzate, abbiamo stimato debito della nostra Pastorale attenzione occorre a tali disordini con nuova legge.

Conoscendosi intanto, che molte Persone secolari sogliono per via di donazione, o altro titolo, passare in testa di Persone Ecclefiastiche, tutto, o parte de i loro beni, non per altro motivo, che per esentarli dalla giurisdizione Reale, e così godere la franchezza, a' soli Ministri di Dio dovuta, non ostante le sane ordinazioni in contrario , colle quali non si è finora perfettamente conseguito l'intento di sbarbicare in fatto ogni frode, siamo in virtù di questo nuovo editto ad ordinare, che non possa niun Vicario ammettere a goder franchezza, quali fisiano beni da persone laiche donati, e trapassati a chi sisia Ecclesiastico, etiam che fossero in primo grado congionti, se prima per parte del Donatario non si farà a Noi ricorlo con supplica, incarrando la donazione, acciò venisse da Noi esaminata sommariamente, e palatino modo, la quale non trovandosi motivo sodo, sarà totaliter esclusa, come più volte è accaduto in questa G. C. V., se però vi sarà ragione fondata, allora, oltrealle diligenze legali, che faranno praticate col folito decreto, quod Vicarius informet audito Syndico Universitatis , perche per incuria del medesimo Sindaco potrebbe trascurarsi, e lasciare, o per uman rispetto, o per malizia, correre li termini assegnati, e restare indietro li dritti Regj , si praticheranno le medesime diligenze , che si sogliono da Noi praticare nella costituzione de' Patrimonj, con ricercare un secreto, e veridico informe, da una, o più persone timorate di Dio,

per sapersi la verità; e provedere di ammettere; overo di escludere la detta donazione, quale allora potrà godere le debite esenzioni, quando satte da Noi le dette diligenze, sarà per tale dichiarata &c...

Dat. Syracufis die 8. Octobris 1711.

ASDRUBAL EPISCOPUS SYRACUSANUS.

D. Petrus Panlus Cherubino Procancellarius

Ex Actis Cancellariz M. E. C. S. extracta est præsens copia.... Collatione salva.

D. D. Natalis Battaglia V. Cancellarius .

VI. Que tandem bona ad Clericos pertinere censentur, nemo audeat vectigalibus, donativis, colledis, ritbutis, taxis, & ceteris id genus afficere. Quandoquidem ejus immunitatis, ac libertatis viadices, à Deo specialiter constituti, districté inhibemus, ne ab exemptis, aliquid horum Exactores perere, vel extorquere prasmant. Secus inobedientes, & contumaces, tum excommunicationis censurâ, tum aliis impositis à jure penis se noverint cohibendos. Ecclessastici quoque juris vindicam, Nobis serio Cleri libertatem, ac exemptionem protegentibus, non essigient, qui Clericis comestibilia, & alia id generis, ad victum necessira, minoris quam à laicis emi solent, vendere renunt. Quique vectigalis ratam Ecclessasticis reverà ementibus, ex rerum communi pretio non subducunt; Ecclessasticis verò ipsis veracitatem commendantes, iterum indicimus, neualicas iniquitatis sacti participes, studeus, aut merces sibi emere, si vere sibi ono ement, intolerabili staude asseverent.



# PARS OUARTA

De Judiciis, Delictis, & Pænis Ecclefiasticis.

## CAPUT I.

De Personis concurrentibus ad Judicium Ecclesiasticum.



Axima nostri Episcopalis officii pars est, ita omni sudio, ac diligenti super gregem vigilias custodire, ut fera qualibet devorans, omneque pecoribus nostris infestum, & prosligetur, & puniatur. Sic nostro labore omnium quies, nostris excubiis omnium somnium, nostra industria omnium otium, & servabitur, & sirmabitur, & augebitur. Dile-

&arum ovium custodiz, servitioque scimus quidem Nos esse addietos à summo illo Pastore , qui pro earum selicitate servanda , ut pacem insontibus adstrueret , indocilibus , nefariisque viris bellum. fortiter obtulit , præliumque constanter substinuit. Ut tanti igitur Archetypi lineamenta, juxta virium imbecillitatem, ejus fulcimento fuffultam, imitaremur, sedulò attendimus: ipsum eumdem, qui pacem ferre venit bonæ voluntatis hominibus, gladium itidem venisse mittere asperis, ac subduri ingenii viris, disciplinam indignantibus, ac humano generi turpissime infensis . Pax namque illa , sine istius. modi gladio, neque firmari, neque fervari, neque augeri unquam. poterit. Quamobrem maximopere nostrum erit, ad somitem chari-tatis, judicio lites dirimere; ad publicam tranquillitatem, statutis delicta arcere; ac ad justiciæ munimen, delinquentes ipsos pænis afficere . Parum Nobis erit : Multorum odium in Nos convertere , vel concitare, ut in dilectarum ovium hostes fortissime irrumpamus, ipfosque caulam Domini aggrediences, conficiamus in fugam. Parum quippe, imò suave suit Pastorum Optimo, ut procul à grege lupos abigeret, animam pro ovibus suis ponere. Hoc itaque gladio viam, & Nobis, & gregi nostro aperire speramus ad terram, Nobis omnibus à Deo illo, qui vere Deus pacis appellatur, oppignerata fide, pollicitam.

II. Volunius igitur, quod in Episcopali foro universis, & singulis Jus gratis, alacriter & prompte reddatur. Quoniam verò ad id potissimum confert uniuscujusque officii, in suo ordine administratio,

non-

nonnulla hic decernenda duximus; quoad personas, à quibus Episcopalis Jurisdicio, in Curia noftra, rite & canonice erit tracanda.

III. Primas obtinet noster Vicarius Generalis , qui paterno affe-&u folicitus , causas minoris momenti ; necnon personarum miserabilium, Ecclesia, Locorumque piorum, Matrimoniales; eas insuper, que ad pacem , & concordiam spectant ; cuncta denique negotia. quibus in animarum periculo causa vertitur ; vel quæ alias celeri providentia indigent, quantocitius fieri potest, brevi manu, re tamen bene discussa, concludenda curer.

IV. Is quoque pro viribus aditum omnem effugiis, cavillationibus, ac aliis quibuscumque malis litigantium artibus, occludere fa.

tagat V. Affesfores nostri, qua consuevere integritate, consiliis sanjoribus Nos in tracandis , & definiendis causis , adjuvare non omittant . Quùm stipulandorum contractuum exemplarium , vulgo Minute , recognitio iis commissa fuerit, qualibet eorum in pagina, se subscribant, si quidem eosdem duxerint publicandos; ut inde ( servato in nostra Cancellaria exemplo, una cum scripturis ) ad loca, ubi contractus ipfi promulgari debent, citò mittantur.

VI. Fisci Promotor, seu Patronus in detegendis, & persequendis excessibus ad Jurisdictionem Ecclesiarum pertinentibus insistat . Vires præterea exerat omnes, ubi de Ecclesia Jurisdictione, & libertate. tuenda, de executione piorum legatorum, de bonorum Ecclesiasticorum recuperatione, necnon de juribus spiritualibus, vel tempora-

libus Episcopatus nostri fortassis agetur .

VII. Publicus nostræ Curiæ Tabularius, quem vulgò Archivarium appellant, à Nobis eligendus Curiz acta, atque scripturas omnes suo ordine reponenda, juxta institutionem, quam dabimus in...
Appendice, \* integrè custodiat, necnon omnium inventarium authen- \* In Appendi ticum conficiat. Sub ejuldem cura acta quecumque Episcopalis Curiz, ante biennium expedita, in archivio apponantur facta unoquoque anno traditionis nota, cum corumdem foliorum enumeratione, in ipsomet inventarii volumine describenda. Que verò infra biennium vertuntur, aut penès Cancellarium, aut penès Magistrum Notarium, unaquaque juxta genus suum, servanda volumus. Qui sanè eorum indices accuratissime depromant, ac ordinent, adaugeantque statimac nova documenta, elapío anno ad eorum manus pervenerint.

VIII. Ubi verò ad Affessores nostros, vel ad Fisci Patronum aliquos codices afferri oportuerit, five Cancellarius, five Magister Notarius eos commodaverit, traditi documenti, tum ad civiles, tum ad criminales pertinentis causas, nota in catalogo, vulgò Giuliana,

cum subscriptione de more conficiatur.

IX. Quicumque acta, scripturas, vel documenta hujusmodi violaverit, corruperit, subtraxerit, combusserit, suppresserit, seu similes injurias fieri mandaverit , aut confilium , vel favorem præstiterit , excommunicationis sententiam statim incurrat . Hac quoque Synodali constitutione latæ sententiæ excommunicationem infligimus , & ritu Ecclesiastico promulgandam mandamus, in eos, penes quos cujus-

Tit. 12.

cumque generis scriptura, vel acta; cateraque ad Cancellariam noftram , vel ad Archivium fpectantia hucusque retinentur ; nisi intra dies triginta, quorum decem pro primo termino affignantur, alii decem pro fecundo, cateri pro tertio ultimo, ac peremptorio illa.

effectorie restituerint .

X. Cancellarius noster, & Magister Notarius curent, ut acta omnia pro suo quisque munere, non in foliis, aut schedulis, sed in. corum libris fingulis diebus, morâ non interpofitâ, annotentur. Volumina insuper hujusmodi, necnon scripturas originales Partibus, vel cuicumque etiam ad exemplum excribendum, nisi facta à Nobis, aut à Vicario nostro potestate, nullatenus commodent. Fidem accepti stipendii per noram in actis subscribendis apponant, descripta extensis verbis summå ipsis Ministris solutå.

XI. Acuarii quemadmodum , & cæteri nostræ Episcopalis Curiæ Ministri, Procuratoris munus, pro aliis, nec assumant, nec execuantur, sub pona privationis officii . Pauperibus præ cæteris sui muneris partes applicent, Divina ultionis timore concepto, qua eorum clamores exaudit. A&a omnia in posterum scribenda, vel transcribenda, aut Regesto ( quod corrupto vocabulo Registrum appellant ) inferenda effe meminerint . Scribendum tamen ita femper erit , ut utroque margini parcentes, ultra binam intimi folii regionem neque

hinc, neque inde calamo transcurrant, vulgò a colonna; sub pœnis alias dispositis.

XII. Commissarii , & Delegati ad mandata exequenda , eorum , disculsa peritia, ac pravio sufficiente examine in posterum eligantur, ac referantur in album . Antiquæ eorumdem electiones, infra menfem à die publicationis Synodi renoventur, ac jurejurando promittant , quod fideliter , ac legaliter munus fuum exercebunt . Acta. quæcumque ab ipsis conficienda, infra dies quindecim in archivio nostro servari curent; que ipsorum expensis, diftincto in volumine redigantur. Idque tum pro juramenti religione, tum pro tuendis justitiæ partibus, fervandum omninò volumus; sub pœna unciarum... decem contra Magistrum Notarium, & totidem contra Commissarium, vel Delegatum ipfum.

XIII. In causis sibi commissis, Procuratores esse non patimur,

nec viceversa, sub pæna privationis officii.

XIV. Literarum executiones, quibus perficiendis, einímodi Delegati funt deputandi actorum, & scripturarum vigore ita roborentur; ut Debitoris sit inserta expressa obligatio, vi cujus modo brevi , quem vocant viam executivam , procedendum erit , idque per instrumentum originale, in quo sit appositum pactum solvendi Commissario viaticum , & expensas . Quod si aliter factum fuerit Magifter Notarius, & is per quem fteterit, ad damna omnia, & expenfas refarcienda adfiringentur.

XV. Litera verò ejulmodi executionis, nisi expressus Creditoris consensus accesserit, in manibus Magistri Notarii præstandus, vel per ipsummet Creditorem, vel per Procuratorem ab eo legitimè constitutum , nullatenus expediantur. Qui sane consensus Procuratoris

præftetur infra bimeftre à die procurationis ; iplæque literæ , adhuc folemniter expedita , exequi debeant infra fex menses à die expeditionis; idque sub poena nullitatis actorum omnium, & damna il-

lata, una cum expensis reficiendi, aliisque arbitrio nostro.

XVI. Ubi ad jus fundandum; idelt ad extrema, ut passim loquimur, verificanda le accinxerint, comprobationem veritatis describant Testes adhibendo: qui si notas calamo exarare noverint, se subscribere teneantur; secus alterum eligent, qui pro ipsis rem subscriptione confirmet. Hujus comprobationis exemplum loci vicinioris, inquo facta fuerit Vicario tradatur, ab ipsomet gratis omninò subscribendum, altero die nondum elapío; fecus præfata comprobatio nullius eidem Commissario, aut cause ipie erit adjumenti.

XVII. Ex causa ejuidem debiti ab unico contractu trahentis originem, non plures codem tempore, ne quidem sub prætextu summæ in plures portiones dividenda; sed unicus unica executioni daturus operam deputetur. Commissarii, vel Apparitores, qui secus attentarint, diurnam mercedem, quam Curia dietas appellare folet, prorfus amittent, ac expensas debitoribus resarcient; quippe qui corum culpa, duplicem paffuri erint jacturam : ac etiam ultiores poenas

luent arbitrio nostro.

XVIII. Caveant itidem iidem Commissarii contra eos agere, qui in literis rerum gerendarum non nominantur, nec comprehenduntur, fub eadem pæna, dudum impofita; quam pariter contra eofdem. indicimus, fi folutis eorum juribus ab uno ex Poffefforibus, feu Inquilinis, seu Debitoribus, seu quibuscumque pro iis soluturis, novæ mercedis excussione alteros vexaverint.

XIX. De fibi folutis juribus apocham per publicum Notarium. conficiant . Que preter jultum fortaffis extorferint, restituere; necnon carceribus mancipati ad annum, commisse fraudis poenas suere, com-

pellantur .

XX. Oppositiones Debitorum, contra quos executio demandata fuit, manu alicujus Advocati, Doctoris laurea infigniti, vel Procuratoris illius loci , ubi exhibentur , incolæ meminerint effe fubscribendas. Secus eas Magister Notarius non recipiat, & aliter receptæ in Archivium non intrent. Iis etiam , ita exhibitis , ac facto super eis Decreto, five à Vicario Generali, & Judicibus in nostra M. C. five à Vicariis Foraneis, & corum Consultoribus in Diœcesi, ejusmodi Decreti (vulgò provista) dies à Magistro Notario annotetur. Et quamvis Partes non fuerint citatæ ad ipsarum oppositionum exhibitionem ( cum ipsarum intersit id curare , ut sciant ) oppositoriæ caulæ, & articuli rejectivi nihilominus curret instantia.

XXI. De Vicariis dudum agentes, quoscumque Delegatos adstrinxisse meminimus, ut rerum agendarum literas Vicariis localibus effent oftensuri. Hunc verò declarandum effe arbitramur, illa dispofitione nunquam complectendos voluisse, aut Judices Nobiscum affidentes, aut nostri Fisci-Patronum . Neque tamen ad id teneri volumus cos, qui mandatum per Epistolam è secretis missam habuere. XXII. Vicarios Forancos iterum monitos esse volumus, ut acta-

is 2
excession vulgo informazioni, postquam in eorum curia erunt completa infra meniem Nobis transmittant, una cum literis testimonia-libus Magistri Notarii, quibus fidem saciat: nulla alia acta ad eamdem causam pertinentia, nondum transmisa extare in Archivo Vicariali; secus & ambo incurrent privationis officii penam, & mul-stam unciarum quatuor solvet Magister Notarius, totidemque Vicarius ipse.

XXIII- Ji præterea in hujusmodi actuum fronte Titulum, vulgo Rubricam, apponere non præsumant, quem nimitum Judices Nobis-

cum affidentes discuffione facta elucubrabunt .

XXIV. Paterna Sacerdotalis charitatis vifeera erga Pauperes habere cupientes, eorum Procuratorem, & Advocatum in Magna Curia nofira infittuere non omittimus. Ji propterea Miferabilium, Viduarum, Orphanorum, Pupillorum caufas, tam in criminalibus, quam in civilibus gratis tueantur, foliciti femper, & vigiles, ne utpote viribus impares à Potentioribus opprefilione divexentur.

XXV. Advocati, & Procuratoris munus in Nostra M. E. C. nemo asumat, nisi tamquam idoncus ad clientelam suscipiendam nostro seribatur in albo, & ejus facultatis privilegium ostenderit in actis

excribendum .

XXVI. Accusationem factitantes, nisi in ea se subscripserint, ac juxta S. Pii V. sanctionem, simul se pena talionis subjecerint, & jusjurandum, quòd nullatenus salsò criminantur ( quod scilicet stylo Curiæ dici solet juramentum Calumniz) detulerint non audiantur.

XXVII. Qui querelam coram nostra M. E. C. vel coram Vicariis localibus, seu Delegatis proposuerit, ita rem declaret, isque vocabulis, a c dicendi formulis utatur, ut loqui passim consuescit. Ac Magister Notarius ipse eam scripto relaturus, sic omnia exprimat, ut accorum veracitati, ac nitori omninò consoluens prolata verba, quamvis cateroqui indecentia, & minis honesta, usurpare non timeat.

XXVIII. Quicumque supplicationes, aut libellos memoriales Nobis, & nostra M. E. C. exhibuerit, in corumdem calce propriumnomen, cognomen, ac patriam subnotet. Is ergo ex Officialibus Curiz nostra, ad cujus pervenerit manus, Exponentis nomen inqui-

rat, diemque traditionis ejusdem ibidem inscribere curet.

XXIX. Qua circa Judices nobifcum affidentes decrevit Antecessor noster felic. record. Joannes Antonius Capiblancus ca confirmare, ac renovare volentes, ex sua Synodo ad unguem, moderata tamen pose-

na, excerpere cogitavimus

"Quamobrem in posterum noster Vicarius Generalis, & Curiæ

pelicopalis placies, ac Vicarii Foranei nequente ut suspecti recupari; nis à partibus, & earum Advocatis, & Procuratoribus supplex oblatus fueric libellus, quo non proposito, irrita est habenda recusatio. Quod si cum pradicia subscriptione defertur,
& prafentatur illico unius mensis / vel minoris spatii terminus
parti recusanti currat, & labatur; quem intra terminum, & ad
si summum alios intra decem immediate subsequentes dies, est comprobanda suspicio: dicto autem elapso termino ipso sacto, absque

alıa

53 àlia intérlocutoria; seu declaratoria nostros Ministros; quos respectoria in cularunt, declaramus aptos este, a cs si in illos nulla caderet suspicio; & pars, quæ illos in suspicionem adduxit, pocanam unciarum viginti incurrat, quam etiam incidet in poenam, si nullo moso do ut suspectos habendos esse declarabitur. Debet autem interpolación de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la compa

"Nullo modo, sub pœna unciarum viginti, ipsis ministris re" custais est concedendum se in suspicionem advocare, niss casus
" inimicitiz, consanguinitatis in gradu a legibus disposito adurgeat;
" vel ea tantum in causa, in qua Advocati munus exercuere, de
" quo actus aliquis extat, vel apparet scriptura; & has pœnas prin-

" cipaliter Fiscus exequetur.

3, Ne tamen error ex nominum ignoratione exoriatur, illas ; tantum ad reculationes apras esse, & sufficientes sinimicitias de; claramus, quæ palilatæ, seu assedatæ, & procuratæ non suerunt,
; nec ex administratione ossicii ortum habuere; debent etiam inimi; citiæ, ut possit adesse reculatio, intercedere inter ipsa partes, &
; Ministros, vel inter conjuges earum, statres, sorores, & inter
, ascendentes ut vocant, & descendentes in infinitum; sacultatem,
; tamen extendendi dicas inimicitias ad alios consanguinitatis, vel
, affinitatis gradus, prout rectum visum nobis suerit, non adiminus.

", Si verò , potiquam Vicarius Generalis , & Judices caufam, conferre cœperint, ut litem dirimant , & expediant , litigantes ex conceptorum , & motivorum fuspicione novas aust fuerint proponere fuspiciones , & recufationes , nullo modo funt audiendi ; arbitrari namque licet , hac illos inspedimenta proponere, ut caufa prorogetur , & extendatur . Id tamen intelligi debet , niss nova\_ suspicionis causa recenter emerlerit : hoc autem in eventu duos tantum intra dies est comprobanda , quibus dilapsis , recusantes , at nuspicionem advocantes non audiantur , niss noitro visum successivation des proposition del propositio

XXX. Ab Acuris pro abfolutione Juramenti, nullitate Matrimonii, aut Professionis, vel pro concessione literatum monitoriarum, supplex libellus nullatenus admittatur, niss Agens ipse penes publicum Notarium, id rei suz voluntatis esse declaraverit, ac de hujusmodi consensu, authenticum de more, nostra M. C. documentuntaexhibuerit: secus irrita esse decernimus Decreta quazcumque desuper sacienda, & Magister Notarius, qui ea calamo exaraverit, unciarum decem pena damnabitur. Volumus autem, quod simplici libello absolutio à juramento postulari possit, si id siat, actionis experiunda causa, seu ut stylo Curiz dictur: ad esse actionis ex-

XXXI. De reatu suspecti, criminaliter Inquisici quum canquam, principales in judicio examinantur, ad juramentum in posterum circae ae, que ad prascrutandum delicum, Fiscus, aut Judices percontari solent, nullatenus adigantur; ex co quia id experientia iatis su-

perque

perque competeum eft, quod nec pro Fisco, nec contra Reos iploss qui ut plurimum patrata delicta mordicus negant, aliquid utilitatis

unquam emerfit .

XXXII. In facris Constituti, si fortaffe fuerint alieno are grava. ei. Actore instante folvere compellantur. Quod fi fumma uncias quinquaginta non excesserit, nunquam detrudantur in carcerem ; sed loco carceris , Ecclesiam , aut Sacrarium habeant , sub poena injuncta veri carceris, si limites prafixos transgredientur.

XXXIII. Ne falsitatis suspicio in judiciis obrepat ; præsertim ubi magni momenti caulæ pertractantur; veluti de nullitate religiolæ professionis, aut matrimonii jam initi, & similia, Testes nonnisi coram nostra E. C. maxima diligentia, arque solertia interrogentur ; alias nullatenus ipfi caulæ fuffragabuntur .

XXXIV. Qui ad probandam libertatem Sponforum vocati fuerint; Magistro Notario, seu Actuario; aut ad minimum, duobus aliis de corum persona, testimonium reddituris, noti esse debent; sicque in posterum attestationes scribantur, ut de cognitione Sponsorum, saltem ab aliis nominatim recensendis habita mentio fiat :

XXXV. Debent insuper hi testes esse eiusdem loci incola, cujus funt iofi contrahentes, ut de corum libertate satis edoci , procul

omni temeritate , testimonium dicere valeant .

XXXVI. Revelantes, ex metu excommunicationis, fi scribere noverint, revelationis documentum, vel manibus fuis infi conficiants vel faltem postquam scribenda dicarunt , se subscribere teneauturs Si verò scribere ignoraverint, coram Magistro Notario revelationem faciant : ac fervatis fervandis , eam jurejurando confirment coram-

aliis, eorum nomine ad subscribendum subrogatis.

XXXVII. Apparitores, seu Lictores, quos appellitant Algozirios, Erarios, Fiscales, ac id generis satellitium, eo numero, cim in nofitz Episcopali Curia, tum in Curiis Vicarialibus affumentur, ut specata loci, ac rerum passim occurrentium varietate, cum negotiis congruere possint . Ji suo munere omni fidelitate fungantur , nihilque referant, vel rescribant , quod ab iplismet proprio eorum ore, vel manibus actum non fuerit sub poena falsi . Nihil cum litigantibus, Procuratoribus, aut Reis paciscantur, nec quidquam, etian. titulo muneris , vel grati animi , unquam recipiant . Caveant ne causis procrastinandis, vel reatibus distimulandis, spe lucri, animum intendant : mandata quoque Tribunalis , aut Curix summo studio exequantur.

XXXVIII. Inter eos numerandos esse decernimus, ut Antecesso. res noltri itidem decrevere , Substitutos ab Archidiacono nostra Sancta Cathedralis, de festorum observantia curaturos, eisdemque privilegiis, & exemptionibus gaudere volumus, veluti Apparitores no.

ftræ M. E. C. gaudent .

XXXIX. Carcerarius, non solum carceris custodia, sed etiam ibi Inclusorum saluti, ac commoditati, magna charitate, ac misericordia consulat . Benigne curet , ut quantum in ipso est , nec necessaria ad corporis victum, nec Sacramenta ad anime pabulum eif-

dem debito tempore defint . Cunctorum nomina , & cognomina , ac patriam sub diem ingressus, & egressus eorumdem in carcerem., cum relatione mandati, annotare non omittat ; sub poena privationis officii.

XL. Postremò, ut irreptos moderemur abusus, neque novos subrepere patiamur, tum in nostra Episcopali Curia, tum in Vicarialibus Diœcesis, mercedes Officialibus debitas juridice præscribere cupientes, Pandectas ad id rei pertinentes, quas nuper fieri juffimus, hic subjiciendas esse mandamus. Earum exemplum, tum in Cancellaria nostra, tum in Sacrariis Majorum Ecclesiarum in Diœcesi atfigendum ese volumus, ut omnium sit ob oculos : quid Juris pro quocumque acta fuerit persolvendum.

Pandecta Tribunalis M. E. C. S. ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Fr. D. Thoma Marino Episcopo Syraeusano, & de Consilio Suc C.C. Majestatis, disposita.

#### Jura Vicarii Generalis.

PRo visione cujuscumque supplicationis memorialis . tt. 1. Pro qualibet cedula. tt. 1.

Pro qualibet injunctione, aut mandato in scriptis ad instantiam. partis. tt. 1.

Pro mandatis oretenus nihil.

Pro visione cujuscumque Incartamenti , sive Processus Civilis , aut Criminalis, que vulgò dicuntur Candele . tt. 1. 10. Sed si incartamentum fuerit cartolum , taxetur juxta Pandectas

Regni. Pro quolibet actu , qui additur in informationibus , cujusmodi est

actus disponens, quod habeantur pro repetitis, actus renunciationis

termini , & fimilium . tt. 1.

Pro firmanda qualibet litera juflitiæ. tt. 1. Pro præsentatione quarumvis literarum extra judicium, ut Viceregiarum executorialium cujuslibet rescripti, aut aliarum, si fuerit interclusum in supplicatione, aut memoriale. tt. 1.10.

Si fine supplicatione, aut memoriali. tt. 1.

Pro quavis contumacia, aut alio actu, qui scribitur extra judicium. tt. 1 4 Pro qualibet sententia super validitate, aut invaliditate matrimonii , & sponsalium, aut nullitatis professionis, juxta Pandecas Regni,

& M. E. C. tt. 30. Pro separatione quo ad Thorum . tt. 30.

Et si fuerit separationi quoad Thorum cumulata petitio restitutionis dotium, aut alimentorum, ad rationem granorum decem pro qualibet uncia.

Pro

Pro sententia ad emphyteusim concedendi, & alienandi bona Ecclefiastica cum Canonico tractatu. tt. 6.

Pro firmandis literis concessionis prædicte. tt. 1.

Pro jure executionis, si ad literas à Commissario exercentur, solvant ad rationem tt. 1. 4. pro qualibet uncia. Si emanantur litera de tradenda conssmili, ad rationem gr. 12. pro qualibet uncia: quando absque literis penes acta M.E. C., ad rationem gr. 12. juxta Pandecas Regni.

Pro mandato excommunicationis in contumacia promulganda contra delinquentes . tt. 1.

Pro provisionibus iu libellis, exceptionibus, capitulis quibuscumque, & oppositionibus, nil.

Pro decretis, au alio quovis acu in dispensationibus matrimonialibus ex auctoritate Apostolica nil, nil etiam Vicariis Forancis.

Sed pro visione informationum, & scripturarum pro verificandis narratis. tt. 1-10.

Prout solvuntur pro visione Incartamenti civilis.

Pro executione literatum Apostolicarum super Beneficiis, natalibus: dispensatione, legitimitate, seu habilitate ad ordines, & aliis hujusmodi. tt. 1.

Pro visione scripturarum ad verificanda narrata in dictis literis Apoftolicis. tt. 1-10.

Pro Indulgentiis nil.

Pro literis facultatis celebrandi festa nil .

Pro visione literarum dimissorialium ad Ordines, nil :

Pro quavis licentia celebrandi Miss, Christifidelium confessiones audiendi, verbum Dei prædicandi, Sacramenta ministrandi, & a casibus reservatis absolvendi, nil.

Pro jure provisionis, quod non figillentur, & figillatæ revocentur literæ inibitoriales, aut aliæ confimiles, ad instantiam partis in caufis civilibus. tt. 6.

Pro absolutione juramentorum ad effectum agendi pro omni, & quocumque jure. tt. 20.

Dummodo sit ad instantiam unius, vel plurium personatum obligatarum in unico contractu; si autem obligationes suerunt sacze diversis personis in diversis contractibus, tunc pro qualibet absolutione absoluti solvant. tt. 20.

Pro firmando literas dica absolutionis juramenti . tt. 1.

#### Jura Secretarii Cancellariæ.

P Ro quocumque privilegio Ordinum præter primam Tonfuram...

Pro privilegio Tonsura prout hactenus, & semper.

Pro scribenda quacumque provisione, seu relatione cujusvis supplicationis cum adnotatione diei . tt. -- 10.

Pro expeditione cujulvis literæ justitiæ pro forma, & registro. tt. 1. Sed si suerit prolixa plusquam una pagina, seu una affacciata, arbitrio Cancellarii.

a. # 19. . . . .

Pro .

Pro expeditione illarum rerum mere spiritualium pro quibus nullum jus competit Vicario Generali, Secretarius non capiat, nisi tt. 1.4., que est decima pars aurei in totum pro data , & registro , exceptis tamen licentiis confessionum audiendi, prædicandi, a casibus refervatis absolvendi, & Sacramenta ministrandi, pro quibus nil.

Pro facultatibus celebrandi omnia Festa, & alias functiones annexas toto tempore Quadragefimali, etiam fi plures fuerint, concedantur sub unica litera, solutis tantum juribus unius literæ cum forma, & registro .

Pro facultatibus exponendi Ss. Sacramentum toto anni cursu nil, etiam quoad fcripturam.

Pro facultatibus celebrandi omnia alia festa, præter supradica, servetur prout hactenus.

Pro expeditione literarum licentiæ pecunias, & capitalia Ecclesiarum, Monasteriorum, & Beneficiorum implicandi, puellis Monasteria ingrediendi, Diaconandi, & Monacandi, & his fimilium ad instantiam partis pro forma, & registro . tt. 1.

Et si fuerit prolixa, arbitrio Cancellarii prout supra.

Pro expeditione literarum licentiæ Missas celebrandi pro forma, & registro. tt. 1.

Pro expeditione literarum licentiz alienandi bona Ecclefiastica cum-

Canonico tractatu pro forma, & registro. tt. 2. Pro expeditione cujulvis privilegii institutionis Beneficii de jure patronatus, aut de jure devoluto ab unciis duabus annualibus infra . tt. 10.

Pro forma, & registro . tt. 2.

Ab unciis verò dnabus suprà. tt. 20.

Pro forma, & registro . tt. 2.

Pro expeditione privilegii Officialium, scilicet Vicarii, Judicis, & Magistri Notarii . tt. 30. pro quolibet ; & Procuratoris Fiscalis . et. 15. & Erarii . tt. 13.; & pro registro omnium privilegiorum. Officialium . tt. 1. pro quolibet .

Pro præsentatione cujusvis actus electionis Beneficiorum, aut alio. rum quorumvis actorum, scripturarum, & literarum etiam Apoftolicarum præter Indulgentias . tt. 1. 10.

Pro cancellatione cujulvis fidejuffionis, injunctionis, & injunctionis

exilii pro qualibet cancellatione . tt. -- 10. Pro expeditione cujulvis privilegii Canonicatuum, tam Cathedralis, quam Collegiatarum, servetur prout hactenus, & semper fuit ob-

Pro forma , & registro . tr. 6.

Pro expeditione Bullarum Apostolicarum, pro Beneficiis Curatis, tam in Urbe , quam in Diœcesi , & pro Beneficiis collatis à S. Seden Apostolica (ervetur prout hactenus, & femper.

Pro jure provisionis beneficiorum, que altercantur inter partes gr. 10. pro fingulis unciis valoris capitalis prout in Pandeca.

## Jura Sigilli.

Ro figilanda qualibet litera justitia, & de audientia testium., transmissionis cedulæ, responsalium, matrimonialium, monitorialium, & citatorialium, ac similium, etiam domi. tt. 1.

Jura Magistri Notarii.

PRo presentandis interrogatoriis, attestationibus, informationibus, consultationibus, libellis, exceptionibus, quibuscumque capitulis, etiam in vim exceptionum, oppositionibus probatoriis, & similibus tam in Curia, quam extra nil.

Pro præsentandis scripturis, sive literis responsalibus advenientibus

d Curiis Forancis . tt. -- 10.

Pro copia capitulorum, & interrogatorii gr. c. pro qualibet pagina plena; ita quod in qualibet facie folii, fiant linea viginti, & in qualibet linea fint dictiones quinque, ultra conjunctivas, & diljunctivas, præter jus extracta.

Pro copia testium, & protestatorum, si excedunt folium, habeant ad rationem gr. 6. pro qualibet pagina scripta intus, & extra., ultra jus extracte : ita quod in qualibet facie pagine fint lineæ viginti, & in qualibet linea quinque dictiones, ultra disjunctivas,

& conjunctivas.

Pro jure receptionis testium, parte incitata, habeat granos duos pro quolibet teste examinato, & recepto, qui sint Magistri Notarii, & ustra gr. quatuor, qui sint ejus, qui examinat, & recipit, & si contigerit iplummet Magistrum Notatium examinare, & recipere testes, dicti gr. 4. sint ipsius Magistri Notarii; si verò examinantur, & recipiuntur, parte citata, habeant granos decem pro qualibet pagina scripta intus , & extra prout supra , respectu linearum, & dictionum, dummodòquod non excedant tt. 2. 10. pro quolibet teste, de quibus habeat Magister Notarius gr. 4. pro singulo teste.

Pro jure extracta testium ad instantiam producentis habeat granos duos pro quolibet teste, & si pars petierit copiam unius testis

non denegetur.

Si verò pars, contra quam fuerit facta productio, petit copiam te-

stium, habeat granum unum pro quolibet teste.

Pro extracta capitulorum habeat granum unum pro quolibet capitulo, demptis rubrica, & primo capitulo incipiente: quod prafens questio est, & quare petit &c. pro quibus non folvatur extracta. Pro jure receptionis revelationum, que fiunt timore cujuscumque ex-

communicationis, habeat gr. decem pro qualihet relatione, etiam si fuerit prolixa; ultra jus pedagii, casuquo erit solvendum.

Pro repetitione, parte citata, revelationum, habeat granos decem pro qualibet repetitione ultra jura interrogatorii.

Pro copia extracta dicarum revelationum habeat granos decem pro qualibet revelatione, nullo habito respectu ad prolixitatem.

Pro copia extracta repetitionum, parte citata, habeat granos decem pro qualibet .

Si contigerit examinari teftes super interrogatorio partis adverse, han beat granum unum cum dimidio pro quolibet capitulo ejuldem. interrogatorii pro medietate solvendi ab Actore, & Reo.

Pro jure extracta subitionis partis, tam super interrogatoriis, quami luper qualitoriis ; una cum responsione, comprehensa scriptura, habeat denarios tres pro quolibet capitulo, five in pede capitulos rum . five in folio feparato .

Pro jure receptionis cedula habeat granos decem , & pro jure registri cujuslibet cedula, habeat pro quolibet folio scripto intus, & extra, granos tres modo quo supra.

Pro recipienda, stipulanda, & scribenda quacumque fidejustione in causis criminalibus habeat tt. 3. pro qualibet sidejussione, sed si ascendit ad uncias centum, habeat tt. 6. pro quolibet centenario, etiamfi plures intervenerint fidejuffores .

Pro fideiussionibus in forma lata recipiendis . tt. 2.

Pro copia extracta ejuldem fidejussionis gr. 15. si verò excedic folium, habeat gr. 6. pro quolibet folio ultra jus extra@a .

Pro jure extracte cujuslibet protestati, fidejustionis , & alterins scri-

pturæ . gr. 10.

Pro copia literarum, supplicationum, aut cujuslihet scripturz, si folium non excedat, gr. 5. si excedunt folium habeat gr. 6. pro quolibet folio (cripto , ut supra ultra jus extracte . Si quis presentaverit aliqua protesta, seu quasvis scripturas, & exinde voluerit copiam , tunc nil aliud folyatur , nisi jus scriptoris ad rationem. gr. 3. pro quolibet folio. Jus verò extracte non folvatur , fed fi pars petierit apponi extractam , tunc folvantur gr. 10. pro jure. diche extracte, & scripture ad rationem gr. 6. pro qualibet pagina .

Pro commodando sub fide processu Advocato, & Procuratori habeat dimidium jus , quod haberet pro toto jure extracte , non autem copiz : dummodo quod pro uno processu non possit ultra tt. 30. exigere. Et si semel est solutum jus illud, & Advocato, & Procuratori folventis pluries commodaverit processum nil ultra caperepossit, & talis commodatio fiat de licentia M. E. C. in scriptis concedenda. Et si contingat exinde copiari processum ad instantiam. dica partis, que alias habuit dicum processum commodatum. Magister Notarius capiat jus extracte, tanto minus , quanto tunc habuit commodando dictum processum.

Pro copiando processum appellatum, tam via appellationis, quamgravaminis, habeat gr. 6. pro quolibet folio modo quo supra.

Pro jure extracte percipiat modo infrascripto , scilicet pro quolibet capitulo gr. 1. pro qualibet responsione super capitulis denarii tress pro quolibet tefte gr. 1.

Pro quolibet protestato, feu acu, aut scriptura gr. 10. ita quod det totum proceffum, & clausum nil ultra capiat, nisi gr. 10. pro litera ultra formam . & registrum dicha litera .

Pro jure receptionis cujuscumque codule, decreti, seu licentie alienandi, transigendi, concordandi, compromittendi, taxationis ali-

mentorum, & falariorum habeat gr. 10.

Pro jure registri , & scripture supradicte cedule ; si folium paginas non excedit habeat gr. 5. pro qualibet pagina scripta intus , &

Pro deposito, & scriptura solvantur gr. 10., sed si fuerit cartola arbitrio Magistri Notarii.

Pro scribendo quoliber actu civili habeat gr. 10., pro copia gr. 4., &

pro extracta gr. 10.

Pro cancellanda fidejussione, deposito, vel alio aliquo actu judiciali civili habeat gr. 10., pro copia gr. 10. dummodo quòd fit per unicum actum , fi verò fuerint plures actus , pro quolibet actu cancellationis habeat gr. 10.

Pro copia extracta ejuidem depositi gr. 15.

Pro (cribenda executione gr. 15. Pro actu expignorationis, seu missionis gr. 10.

Pro scribendo actu, qui sit ante liberationem gr. 10:

Et fi fuerint plures actus, pro quolibet actu gr. 10.

Pro copia gr. 5., pro extracta gr. 10. Pro scribendo proclamate quocumque habeat gr. 10., pro copia gr. 5.3 pro extracta gr. 10.

Pro copia adjudicationis, seu possessionis gr. 5.

Pro extracta ejuidem gr. 10. dummodo quod folium non excedat . Pro pedagio ad capiendam possessionem in Urbe tt. 3. extra Urbemi

infra quatuor millearia habeat tt. 6. ultra tt. 12. incluso equitatu : Pro copia relationum Expertorum habeat gr. 5., pro quolibet Experto, & pro extracta gr. 10.

Pro scribendo quocumque a&u criminali gr. 10., pro registro g. 54 pro copia extracta ejuldem gr. 16.

Pro jure extracte cujushbet mandati in fcriptis gr. 10.

Pro jure leca, & lata fententia, five scribendo fententiam diffinia tivam in publicam formam habeat jus, prout in Pandectis Regni . Pro copia sententiæ cum extracta gr. 15. dummodo quod non exce; dat folium.

Pro copia interlocutoriæ cum extracta gr. 15.

Pro scribenda sententia banni, sive excommunicationis, si fiat ad instantiam Fisci nil, si verò ad instantiam partis gr. 10.

Pro copia dicta fententia banni, five excommunicationis cum extra-&a gr. 15.

Pro scribenda accusatione tt. 1.

Pro copia dica accusationis cum extracta gr. 15. ultra scripturam; fi excedit folium.

Pro cancellanda sententia excommunicationis, sive banni, prout in juribus Vicarii Generalis.

Pro scribendo actu absolutionis ad cautelam gr. 10.

Pro (cribendo quocumque actu civili, qui fit extra judicium gr. 10. Pro copia cujuslibet actus civilis, & extracta gr. 15.

Pro præsentatione quarumcumque literarum, habeat pro qualibet

Si opus fuerit Magistrum Notarium accedere simul cum Vicario Generali,

nerali, five Judice, pro pedagio, & interventu in Urbe tt. 1., extra Urbem, arbitrio Vicarii Generalis.

Pro perquirendis actis, scripturis, seu processibus anni currentis, nil . Pro præteritis si pars designat annum, seu annos, pro quolibet anno perquifito gr. 10. fed fi defignat annum & diem , nil .

Pro facienda fide alicujus actus cum extracta tt. 1.

Pro facienda fide cum perquificione actorum , & scripturarum tt. 2. Pro colligendo processu, & scripturis ordinandis, perquirendo acta, & iplum fuendo tt. 1.

Pro quocumque actu in eadem causa gr. 10.

Pro expeditione quarumvis licerarum justitiæ de audientia testium. missionis cedulæ responsalium matrimonialium, & citatorialium pro forma , & registro tt. 1. , & si excedit paginam ( seu facciata ) arbitrio Magistri Notarii.

Pro jure tradendæ de summa in cedulis secundi decreti ab unciis 404 suprà, gr. 10. pro qualibet uncia.

Pro provisionibus serventur Pandecta Regni.

Quando præsentantur scripturæ in judicio cum solita protestationes animo dublandi) si inde præsentans apportavit copias, teneatur Magister Notarius illas comprobare cum originalibus, & pro labo. re comprobationis habeat gr. 1. pro quolibet folio, & teneatur in margine scribere : Comprobatum cum originali per me N. N. Magi-Arum Notarium

# Jura Procuratoris Fiscalis:

P Ro spretis poenis, & fidejussionibus, habeat tarenos 4. pro qualibet uncia, & non folum de spretis pænis in injunctionibus, & similibus faciendis separatim, verum etiam de pænis contentis in Synodo spernendis, de quibus habeat tarenos quatuor pro qualibet uncia.

Si contigerit intervenire in receptione testium producendorum in defensam Prosequutorum , & oportuerit accedere ad aliquem locum, seu pro relationibus Medicorum, nil capiat, ex quo totum fiet pro cautela Fisci Jura pedagii, arbitrio Vicarii Generalis.

# Jura Algoziriorum.

PRo quacumque citatione civili, vel criminali habeat gr. 10. Si facienda est plurium personarum citatio in eadem domo, quia unicum est pedagium gr. 10.

Pro pedagio carcerationis civilis, & criminalis tt. 1.

Pro pedagio excarcerationis tt. 1.

Pro tradenda, & referenda qualibet cedula, injunctione, aut mandato, tam verbali, quam in scriptis ad instantiam partis gr. 10., ad istantiam Fisci, nil.

Pro apportando delinquentes in carceres ex quacumque causa criminali ratione pedagii tt. 1.

Pro custodia carceris non pernoctans tt. 3. pernoctans tt. 5. Pro relatione cujuscumque mandati extra causas fiscales gr. 10.

Si con-

162

Si contigerit ire extra Civitatem, pro pedagio dimidii millearii habeant (t. 1., millearii unius tt. 2., pro tribus milleariis tt. 3. ultra verò per Territorium tt. 6., extra Territorium arbitrio Vicarii Generalis.

pro firmari facienda quacumque litera, tam à Vicario Generali, quâm à Judicibus (præter de spritualibus, & de illis expediendis gratis, eriam quoad laborem ) habeant gr. 10. pro qualibet, jure pedagii.

#### Jura Vicarii Foranei.

PRO quacumque provisione super supplicatione, cedula, injunctione, aut mandato in scriptis ad instantiam partis et. 1. Pro subitione rei et. 1.

Pro præsentatione quarumvis literarum M. E. C. S. tt. 1.

Pro quavis contumacia, aut alio actu, qui scribitur extra judicium.

Pro executione causanda in Curiis Vicarialibus pro summa unciarum decem, aut infra ad rationem gr. 12. pro singula uncia; ab unciis

quinque infra pro una vice tantum tt. 1.
Pro executione dispensationum Apostolicarum, & aliorum actorum inde sequentium nil, sicuti in M. E. C.

Si contigerit aliquem excommunicatum in contumacia præsentari pro

purganda contumacia habeat tt. 1. Pro provisione super libellis, exceptionibus quibuscumque, & capitulis, tam in vim exceptionum, quam extremorum, & oppositio-

num nil, prout in M. E. C. Pro visione quarumcumque minutarum, & scripturarum, in quibus apponitur benesta, vel tubscriptio Vicarii, nil.

Pro quacumque affiftentia in receptione testium, aut accessu ad locum, si fuerit petita à parte per supplicationem in seripris, tunc ab illa parte, à qua suit petita, solvatur jus tt. 2. singula die. 3. dummodo quod in unica die ad minus recipi debeant tres testes, examinando eos etiam super interrogatorio partis adversa, & ita servetur pro accessu ad locum in Civitate, vel Oppido, si verò in Territorio, solvatur jus tt. 6. pro quolibet accessu instra milearia. quatuor, ultra autem tt. 8. si autem à parte non suit petita, nil. Pro jure sigilli, nil.

Jura Magistri Notarii Curiæ Vicarialis Foraneæ?

Propresentata super interrogatoriis, attestationibus, informationibus, oppositionibus, & his similibus, in quibus legitur rubrica, nil.

pro præsentandis literis M. E. C. S. pro quibus solvuntur jura Vicario Foranco, habeat gr. 10.

Pro jure receptionis testium, parte incitata, habeat granos sex pro quolibet teste examinato, & recepto, & co modo servetur pro recipiendis declarationibus, & recibius in causifs matrimonialibus. Si verò examinantur, & recipiuntur, parte citata, habeat gr. 10. pro qualibet paginà scripta intus, & extra. Ita quod in qualibet facie

facie paginæ fint lineæ viginti , & in qualibet linea quinque dictiones, ultra disjunctivas, & conjunctivas. Et hoc tam in causis civilibus, quam criminalibus, dummodo quod non excedant tt. 2. 10. pro quolibet tefte.

Pro copia capitulorum , & interrogatorii habeat gr. 5. pro qualibet pagina plena scripta intus , & extra , prout supra respectu linea-

rum , & dictionum , præter jus extracta .

Pro copia testium , & protestatorum si excedunt folium habeant ad rationem gr. 6. pro qualibet pagina (cripta intus, & extra ultra jus extracte, & fervetur prout fupra refpectu linearum , & dictionum .

- Pro jure extracte tettium ad inftantiam producentis habeat granos duos pro quolibet tefte , & fi pars petierit copiam unius teftis non denegetur.
- Si verò pars, contra quam fuit facta productio, petit copiam teftium, habeat granum unum pro quolibet tefte.
- Pro extracta capitulorum habeat granum unum pro quolibet capitulo, demptis rubrica, & primo capitulo incipiente: quod presens
- questio &c., & quare petis &c. pro quibus non solvatur extracta. Pro jure receptionis revelationum, quæ fiunt timore cujuscumque excommunicationis, habeat gr. decem pro qualibet revelatione, etiam si fuerit prolixa.
- Pro repetitione, parte citata, revelationum, habeat granos decem pro qualibet repetitione .
- Pro copia extracta dictarum revelationum habeat granos decem pro qualibet revelatione, nullo habito respectu ad prolixitatem .
- Pro copia extracta repetitionum, parte citata habeat granos decem pro qualibet .
- Si contigerit examinari telles super interrogatorio partis adverla, habeat gr. unum cum dimidio pro quolibet capitulo pro medietate folvenda ab Actore, & Reo.
- Pro jure extracte subitionis partis, tam super interrogatoriis, quam fuper qualitoriis , und cum responsione, comprehensa scriptura, habeat denarios tres pro quolibet capitulo, five in pede capitulo, rum, five in folio separato.
- Pro jure receptionis cedulæ habeat granos decem, & pro jure regiltri cujuslibet cedulæ, habeat pro quolibet folio scripto intus, & extra, granos tres modo quo supra.

- Pro recipienda, stipulanda, & scribenda quacumque sidejussione in causis criminalibus habeat tt. 3. pro qualibet, sed si ascendit ad un las centum, habeat tt. 6. pro quolibet centenario, etiamfi plures intervenerint fideiusfores .
- Pro copia extraca ejuidem fidejuffionis gr. 15. fi verò excedit folium, habeat gr. 6. pro quolibet folio ultra jus extracte .
- Pro jure extracta cujuslibet protestati, fidejustionis , & alterius scripturz , gr. 10. Pro copia literarum, supplicationum, aut cujuslibet scriptura, fi fo-
- lium non excedunt gr. s. si excedunt folium habeat gr. s. pro quoli-bet folio scripto, ut supra ultra jus extraca:

Pro

Pro depositio, & scriptura solvantur grani decem .

Pro (cribendo quoliber actu civili , habeat gr. decem , pro copia.

gr. e. , & pro extracta gr. 10.

Pro cancellanda fidejussione, vel aliquo alio adu judiciali civili gr. 10., pro copia gr. 10., duminodo quod fiat per unicum actum; fi verò fuerint plures acus, pro quolibet acu cancellationis habeat gr. 10.

Pro copia cum extracta ejuldem depoliti gr. 14.

Pro scribenda executione gr. 15.

Pro acu expignorationis, seu missionis gr. 10.

Pro scribendo proclamate quocumque gr. 10.

Pro copia gr. 5., pro extracta gr. 10.

Pro copia relationum Expertorum habeat gr. c. pro quolibet Experto, & pro extrada gr. 10.

Pro scribendo quocumque actu criminali gr. 10.

Pro copia, & extracta gr. 15.

Pro jure lecte, & late, five scribenda sententia definitiva habeat jus prout in Pandectis Regni.

Pro copia sententia cum extrada gr. 14. dummodo quod non excedat folium .

Pro (cribenda (ententia banni, five excommunicationis, fi fiat ad instantiam Fisci, nil; si verò ad instantiam partis gr. 10.

Pro copia ejuldem lententiz banni, sive excommunicationis cuma extracta gr. 15.

Pro (cribenda accusatione tt. r.

Pro denunciatione criminali, aut edicto, nil.

Pro copia dica acculationis cum extracta gr. 15.

Pro scribenda cancellatione sententia excommunicationis, sive banni gr. 10.

Pro scribendo quocumque actu civili gr. 10.

Pro copia cujuslibet actus civilis cum extracta gr. 15.

Si opus fuerit Magistrum Notarium accedere simul cum Vicario Foraneo, pro pedagio, & interventu intra Civitatem, vel Oppidum tt. 1. extra verò tt. 3.

Pro perquirendis acis , scripturis , seu processibus anni currentis , nil; pro præteritis, fi pars defignat annum, feu annos, pro quolibet anno perquifito gr. 10., fed fi defignat annum, & diem , nil.

Pro facienda fide alicujus actus cum extracta tt. t.

Pro facienda fide cum perquifitione librorum actorum , & scripturarum tt. r.

Pro colligendo processu, & scripturis ordinando, & perquirendo a&2. & ipsum suendo tt. 1.

Pro expeditione quarumvis licerarum responsalium, & matrimonialium pro forma, & data tt. 1. 10. Pro provisionibus serventur Pandectæ Regni.

Jura Algoziriorum Curiæ Vicarialis.

Ro quacumque citatione civili, vel criminali habeant gr. quinque; si facienda est pluribus personis citatio in eadem domo, quia. unicum est pedagium gr. s.

Pro pedagio carcerationis civilis, & criminalis tt 1. Pro pedagio excarcerationis gr. 10.

Pro tradenda, & referenda qualibet cedula, injunctione, aut mandato tam verbali, quam in scriptis ad instantiam partis gr. 5., ad instantiam Fisci, nil.

Pro custodia carceris non pernoctans tt. 2., pernoctans habeat tt. 3. Si contigerit ire extra Civitatem, vel pro pedagio dimidii millearii · habeat gr. 10. millearii unius tt. 1. , pro tribus milleariis tt. 2. , ultra verò per Territorium habeat tt. 3. quolibet die .

Jura pro constitutione sufficientis Patrimonii, ad cujus titulum quisque ad ordines promoveri cupit hic quoque in unum cogete decrevimus : idcircò Italico exprimenda idiomate , ut omnium captui potifimum confulamus.

Dritti, che dovranno pagarsi da oggi innanti per formarsi l'Incartamenti de' Patrimonj di quei, che faranno per promoversi tanto alla prima Tonsura, quanto agli Ordini minori, o Sottodiaconato.

# Per li Cittadini di Siracusa, ed abitanti in essa. cum domo, & familia.

A L Vicario Generale per la presentata del memoriale, ove si do-mandi il permesso di costituirsi il Patrimonio, per la provista uel Parocus informet secrete, & de officio tt. 1.

Al Mastro Notaro della G. C. V. per decretata gr. 10.

Al Parroco, che farà l'informe secreto, nil.

Per la seconda provista del declaret ad quam utilitatem &c. al Vicario Generale tt. 1.

Al Mastro Notaro della G. C. V. per decretata gr. 10.

All'Attuario, o Mastro Notaro, che stenderà la dichiarazione tt. z. Per la terza provista del fiat minuta &c. al Vicario Generale tt. 1. Al Mastro Notaro per decretata gr. 10-

Per la firma dell'editto, seu banni al Vicario Generale tt. 1.

Al Mastro Notaro gr. 10.

Al Cappellano Curato, seu Parroco per promulgare l'editto, o banni, e far la fede di non effervi impedimento t. 1.

Per ricevere le relazioni degli Esperti, al Mastro Notaro della G. C. V. grani due per ogni relazione, e grani 4. all'Attuario, che le scrive, in tutto grani lei per ogni relazione; che le fosse prolissa, ed eccedesse una carta scritta d'ambidue facciate, in modo che fosse necessaria almeno la terza sacciata integra, ed anco più oltre, siino le ragioni duplicate, cioè di grani dodeci per ogni relazione per una fola volta tantum.

Per

166

Per ricevere testimoni de dominio : & possessione : grani due al Mastro Notaro che l'elamina, e grani 4. all'Attuario, che li scrive, e se l'esaminasse, e scrivesse il Mastro Notaro competiscano tutti grani 6. al medelimo per ogni testimonio, anco che la deposizione fosse prolissa, e lunga quanto sisia.

Al Vicario Generale per la visa, e commissione al Giudice per rico-

noscere il Patrimonio tt. 3.

Al Giudice, che lo riconosce, anco che fosse volumoso per una sola . volta tantum tari tre , non oftante , che fossero necessarie di perfentarsi nove, ed altre scritture extra delle prime presentate.

All'Algozirio per pedaggio di porto, e riporto gr. 10. Al Mastro Notaro della G. C. V. per la sede di non essere prosecu-

Al Cancelliero per la fede di essere approvato il Patrimonio, volgar-

mente detto Sciendum tt. 2.

# Dritti competenti alla G. C. V. , e suoi Ministri per l'Incartamenti de'Patrimonj, che si compileranno a favore de' Diocesani.

PEr presentata di memoriale, e provista prima del Vicarius, & Parochus informent , & de officio al Vicario Generale tt. 1. Al Mastro Noraro per decretata gr. 10.

Al Mastro Notaro per forma, e registro di dette lettere, dirette al

Vicario, e Parroco per informare tt. 1. 10. Per l'intiere ragioni della seconda lettera inclusi forma, registro, Al-

gozirio, Giudice, e Vicario Generale tt. 6. 10. Per l'intiere ragioni della terza lettera del fiat minuta, incluso tutto, come fopra tr.6. 10.

Al Vicario Generale per visione, e commissione dell'incartamento a Giudice tt. 3.

Al Giudice per riconoscerio, non ostante, che fosse volumoso, e che fe l'aggiungessero altre scritture tt. 2.

Al Mastro Notaro per la fede di non esfere prosecuto et. 2. All'Algozirio per suo pedaggio gr. 10.

Al Cancelliero per la fede, seu Sciendum tt. 2.

# Dritti competenti alle Corti Vicariali per li Patrimoni sudetti.

PEr la presentata delle lettere del Vicarius, & Parochus informent fecrete, & de officio , e per l'ifteffa lectera dell'informe , nil . Per la presentata della seconda lettera, quod declaret ad quam utilita. tem &c. al Vicario tt. 1.

Al Mastro Notaro per decretata gr. 10.

Al medesimo per stendere l'atto della dichiarazione, quale si deve trasmet-

tere col responsale originalmente sottoscritta dal Dichiarante gr. 10. Per registro di detta dichiarazione gr. 5.

Per presentara della terza letera, quod fiat minuta &c. al Vicario et.1.

Al Mastro Notaro per decretata gr. 10.

Per ricevere le relazioni degli Esperti al Mastro Notaro grani sei per ogni carta, e se sossilero prolisse, in modo che sosse biogno almeno la terza facciata intiera; o più, ostre sino le ragioni duplicate in gr. 12. per una sola volta tantum d'ogni relazione, anco che sosse quanto si voglia lunghe, con doversi rimettere originalmente alla G.C. V. sottoscritte da' Relatori se sappino scrivere, altrimente colla Croce juxta stilum Curiz.

Per registro di dette relazioni gr. 10.

Per ricevere li testimoni de dominio, & possessione, al Mastro Notaro, che li scrive, e sottoscrive, ed esamina, grani sei per ogni testimonio, quanto si voglia sossero prolissi, e lunghi, quali originalmente sottoscritti, o segnati colla croce, come sopra, si dovranno trasmettere originalmente alla G.C.V.

Per registro di detti testimoni grani 4. per ogni testimonio.

Per firmarsi l'editto, seu banni al Vicario tt. 1.

Al Mastro Notaro gr- 10-

Al Parroco per la fede della publicazione, e di non effere comparso alcuno tt. 1.

Per efferfi riconosciuto di non esservi necessità precisa, che li Vicari, o suoi Mastri Notari si portassero nel suogo de beni assegnati a titolo di Patrimonio, ne assistero personalmente alla stima de medessimi; per tanto si dichiara di potersi tralasciare tale accesso, che se il Vicario, o Mastro Notaro sudetti ex ossicio volessero intervenire non si paghi ditto alcuno.

Per ragione del Benestat, ne al Vicario, ne ad altro Ministro si paghi

cosa alcuna.

Per ragione di responsati con la rimessa della dichiarazione ad quam utilitatem &c. al Vicario, e Mastro Notaro tt. 2. 10.

Per ragione del fecondo responsale con la rimessa della scrittura, es minuta al Vicario, e Mastro Notaro tt. 2. 10.

All'Algozirio, feu Erario della Corte Vicariale per ogni incartamento di Patrimonio compito tt. 1.

Per ragioni di figillo, nil.

Demum in Pandecearum calce meritò injungimus, ut quascumque expeditiones savore Pauperum gratis consciendas decrevimus, tum Officiales nostra M. E. C. tum Parochi, ac Vicarii gratis, & prompte conficere teneantur. Mandamus quoque, ut gratis omninò tradantur teltimoniales de vita, & moribus Ordinandorum, de denunciationibus fastis in Ecclessi circa eorum desserum, ut ad ordines promoveantur, de assistanti in collatione casuum conscientia; in exercitic Catechismi, & in sundionibus Ecclessis, seu describio secreticis (prirtualibus peracis: mandantes, ut ne quidem pro subscriptione Vicarii in testimonialibus hujusmodi, quam, ut authentice de eorum legalitate Nobis constane, possit, requirimus, aliquid exigatur.

CA-

# De Ritu servando in Judiciis Ecclesiasticis

I. R Itus in Magna Episcopali Curià servetur ille, quem pridem. Antecessores nostri in corum Synodis approbavere. Stylus infuper laudabilis ejustem M. E. C. omminò custodiatur, i sique valact, ut per recum tramitem in judiciis procedatur; non tamen, ut iniquis cavillationibus cause protrahantur, salvà tamen nostrorum degererorum observantià.

II. Ferias, quibus Curia negotiis vacabit, sequente Catalogo or dinari decernimus.

#### KALENDARIUM

Omnium Feriarum cùm à M.E. C., tum à Curiis Vicarialibus fervandarum,

#### Feria Mobiles .

Mnes dies Dominici . Dies Cinerum .

Omnes dies Veneris mensis Martii.

A Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis

Ascensio Domini Nostri Jesu Christi .

Dies Pentecostes cum duobus sequentibus.

Festum Ss. Corporis Domini, & Octavus dies post dicum festum; & pro unaquaque Vicariali Curia dies Festus S. Patroni.

Januario.

- I Dies Circumcisionis Domini, & usque ad diem Epiphania
- 9)
  10 dum memoria recolitur horribilis terræmotus anni 1603.
- i dum memoria recolltur horribilis terræmotus anni 1
  - o SS. Fabiani, & Sebastiani.

Februario.

- 2 Purificationis B. Mariæ Virginis .
- S. Agata V. & M.
- 4 S. Mathiæ Apostoli.

#### Martio.

- 19 S. Joseph Sponsi B. Marie Virginis .
- 25 Annunciationis B. Mariæ Virginis.

Aprili .

25 S. Marci Evangelistz.

Ma-

# Majo:

- z SS. Apostolorum Philippi, & Jacobi.
- 2 Inventionis S. Crucis.

# Junio.

- 14 S. Martiani Primi Syracularum Epilcopi
- 24 Nativitatis S. Joannis Baptifta .
- 29 SS. Apostolorum Petri , & Pauli .

# Julio .

- 15 Inventionis Corporis S. Rofaliz :
- 33 S. Mariæ Magdalenæ .
- 25 S. Jacobi Apoftoli.
- 26 S. Annæ Matris B. Mariæ Virginis

#### Augusto.

- 4 S. Dominici Confessoris .
- 10 S. Laurentii Martyris
- 15 Assumptionis B. Mariæ Virginis . 16 S. Rochi Confessoris .
- 24 S. Bartholomzi Apostoli.

#### Septembri.

- 8 Nativitatis B. Mariæ Virginis .
- 21 S. Matthzi Apostoli. 29 Dedicationis S. Michaëlis Archangeli.

#### Octobri .

28 SS. Apostolorum Simonis, & Judz.

# Novembri .

- 1 Omnium Sanctorum.
- 2 Commemorationis omnium Defunctorum
- 11 S. Martini Episcopi.
- 30 S. Andrez Apostoli.

# Decembri.

- 8 Conceptionis Immaeulatæ B. Mariæ Virginis
- 13 S. LUCIÆ VIRG. & MART.
- 21 S. Thomæ Apostoli.

Inde usque ad diem Epiphania.

III. Caularum discussione facta in nostra Episcopali Curia; ante peremptionem termini sententia proferatur. Quamobrem, nemini ex nossiris in posterum liceat, maturioris conssilii capiendi pratextu, causa dilatare, ei fidentibus, quod lara tunc sententia sub anteachi temporis simulatum diem annotari possiti, ci ci ci ci fira Ritus terminos pronunciata suisse videatur. Volumus igitur, ac omni solicitu.

\*\*\*

170 dine jubemus; ut infra temporum confinia, à communi Ritu præferipta, res diligentiflimé difentiatur, ac perpensis æquå lance tationibus, jus omnino dicatur; illudque claré, nec ullatenus sub illa
verborum ambage, quæ nihil prorfus significat, ac vulgo obscurafententia vocitatur. Hunc enim morem nedum in damnum litigantium cedere, sed innumera peperisse, pariturumque esse absurda animadvertimus.

IV. Nec excommunicationis sententia, adeoque eam præcedentes litera monitoria, nec præcepta in posterum proferantur, sive ut amissabona revelentur, sive ut in causis civilibus damna resacciantur; nist damnaum resacciendum, saltem coacervatis vicibus, coto unciarum.

fummam excesserit .

V. In earum literarum tenore, ne desti clausula, qua expresse significetur, quod vi revelationum exinde habendarum, non poterie contra Reum in judicio agi, nisi rantim civiliter; qua de re, quicumque earum postulaverit expeditionem, oportebit prius idipsumjurejurando promittere.

VI. Delationum quoque, & revelationum exemplum, maxime si infamiam continet, nemo ulli tradere audeat. Iisque revelationibus, si pro criminali actione experienda, quisquam uti ausus fuerit, una cum judice, latæ sententiæ excommunicationem incurret; ac actuum

omnium valore penitus frustrabitur.

VII. Caterum admonitiones hujulmodi, diebus Nativitatis, Refurrectionis Domini, Pentecostes, Corporis Christi, ac S. Patroni,

seu Titularis Ecclesia, nemo promulgare prasumat.

VIII. Ne verò acerbifima excommunicationis pena temerè contemnatur, in ea integrum annum infordescentes, veluti suspectos de haresti habendos esse, declaramus. Paternà tamen charitate soliciti stimulis omnibus eos urgere non omittimus, ut respiscant. Quocirca Parochis mandamus, ut quos excommunicationis censura, nostra M.E. C. sententià, noverint esse devinctos, si insta trium mensium, spatium, absolutionis benessicium impetrate neglexerint, quolibet die dominico, relato eorum nomine, ès cognomine, inter Mistrum solicimum uti excommunicatos Populo denuncient. Sic saltem, quod ab ipsis Fides, aut Pietas obtinere nequent; Verecundia, & Pudor fortalse obtinebunt: atque hoc modo, sublato excommunicationis obice, si non suis, ad minus Ecclesia precibus, ad bonam strugem redituros esse speradiumos. Interea Vicarii issusmodi infordescentes ad Nos deferre curabunt.

IX. Postremò casus omnes, quibus excommunicatio est annexa, vi omnium constitutionum hac in Synodo sirmandarum, iidem Parochi publicare curent, Dominica secunda Quadragessma; qua occasione arreptà, tobur, & acerbitatem excommunicationis suas oves ubertim

edoceant .

# De Delictis, & Pœnis Ecclefiafticis.

I. E T si Universos, quos à Christo Domino Pastorum Principe; commendatos susceptus, adeò criminum fordibus impollutos sore exoptemus, ut oderint peccare Boni virtutis amore; ex quo samen simul improbos quamplures identidem esse contingir, ad horrum emendationem, sceleribus supplicia adjungenda esse censemus ut saltem oderint peccare Mali formidine pena.

II. Plura sparsim decreta in Synodo jam tradidimus contra varii generis contumaces, ac delinquentes. Illos verò qui supersunt juxta infrascriptas sanctiones puniendos esse existimamus. Interea tamende declaramus, mulctas omnes penes Depositarium à Nobis eligendum reponendas esse, nonnis usubus piis nostro arbitrizo applicandas.

III. Laicus deferens habitum clericalem, fine licentia nostra, ad uncias quatuor quantocitius solvendas damnabitur in subsidium ex-

communicationis.

IV. Qui Infantem in viis publicis exposuerit, vel Exponenti comes se adjunxerit, vel auxilium, mandatum, consilium, aut juvamen, præstiterit, aliàs impositam, excommunicationis censuram ipso sacto incurrat. Quòd si in judicium res suerit deduca, ut omnino dedu, cendam esse jubemus, ultra declarationem situs censure jam incure

fæ, carceris supplicio contra eum procedetur.

V. Laici quicumque, ni Concubinas, quas forte hucusque retimuerunt, statim repellant, præscripto eislem, hac Synodali constitutione, triplici dierum quinario, pro primo, secundo, & tertio termino peremptorio, unciarum quatuor pænam incurrent, in subsidium excommunicationis. Quad si adhue cum Concubinis quatuor
mensium inducias secerint, uncias octo rependent, & carcere ad tres
menses obstringentur, in subsidium excommunicationis. Concubinas verò in præscentarum illas esse intelligimus, quas vel propriis in
domibus detinent; vel si extra, suis alunt, vel juvant impensis; vel
cum quibus quatuor menses carnalem consuetudinem habusse constabit.

VI. Meretrices, quæ scilicet publicé suam pudicitiam venum dedere, si propè Ecclesiam, vel Monasteria, aut propè domos honesas domicilium elegerint, statim procul ejiciantur, easque compulsas, in locis semotis incolatum habere, ægro quamvis animo toleramus.

VII. Non patimur tamen easdem Fæminas in Cauponis, Tabernis, Hospitiis, Apothecis, ac Diversoriis detineri; sub pæna ung

ciarum quatuor in subsidium excommunicationis.

VIII. Adulterii primă vice Convicti unciarum decem penamafubibunt în subsidium excommunicationis. Si ulterius quatuor menses in hujusmodi limo immersos este constiterit, & eddem summă mulcandos, & annum in carceribus se noverint detinendos.

•

173

TX. Incestuosi in primo consanguinitatis gradu, decennium; inprimo affinitatis gradu, quinquennium remos agitabunt; in secundo consanguinitatis, quatriennium; in secundo pariter affinitatis, biennium, aut in carcere, aut in tritembus commissi (celeris supplicia luent. Catteris in gradibus committentes incestum, viginit saltem unciarum pæna, se obnoxios fore noverint. Quod si olivendo non suerint, anni unius spatio, carceribus recludentur; & graviore quidem pæna arbitrio nostro, juxta sacinius recludentur; & graviore quidem Spiritualis cognationis sacra jura sedantes, mulchi unciarum vigintiquinque, aut si pares solvendo non suerint, carceris supplicio ad annum coercendos esse mandamus.

X. Si quis virginem seducendo corruperit, eam in Uxorem duecre, vel congruá dote providere tenebitur, arbitrio nostræ M. E. C.,
ac uncias decem pendet in pœnam. Quod si stuprum positiva præecsierit violentia, Virginis jacturam marrimonio, vel pecunia refarciet, ac in pœnam. vel quinquaginta uncias solvet, vel prennium
in carceribus explebit; si verò ad dessortionem raptus accesseris
si violentia, sive seduccione, commissius fuerit, ad quinquennium triremibus, aut carceribus arbitrio nostro damaabitur.

XI. Nefandum Sodomiæ scelus exercentibus à Jure, & Bullis Apo-

stolicis ordinatas poenas gravissimė infligemus.

XII. Lenocinium exercentes, vel domum ad impuritatis committenda (celera exhibentes, si laici ex alterutro (exu fuerint, aut uncias decem rependent, aut fullibus corripientur. Si Clerici, graviore punientur (upplicio.

XIII. Parentes, qui proprias filias prostituerint, per Urbem rapti,

fustigatione, aliisque pœnis, nostro punientur arbitrio.

XIV. Qui bina contraxerint sponsalia, aut constante matrimonio alteri sidem dederint, post carcerem, ad valvas Cathedralis inter Missarum solemnia spectaculo exponentur. Quod si, legitima adhuc Conjuge superstite, matrimonium cum alia intre attentaverint, contra eos, ut juris est, procedetur.

XV. Edentes, vel affigentes famolos libellos, aut honellas perfonas inhonella fignificatione depingentes, pœnis plecentur, quas

facri Canones, & Apostolica constitutiones exposuere.

XVI. In Cœmeterio, vel in Ecclessa, qui rixas, & rumores concitaverit, ut inde effusio languinis, aut vulnus, aut percussio gravis seguuta suerit, excommunicatione ligabitur.

XVII. Sacris veltibus abutenres, sive in concemptum, sive ad vana speckacula, sive ad irrisionem, nusi publica peracka penitentia nostro arbitrio insigenda, ab ejusmodi scelere non absolventur.

XVIII. Confessarii, sive se ulares, sive regulares, si concessa approbationis limites excesserint, sive erga personas, sive erga delica, sipo sacto, concessa careant sacultate. Quod si sacro Presbyteratu adhue non insigniti sacram poenitentia ju ticium exercere simulaverint, pennas in apostolico Clementis Ocavi diplomate præscriptas, irreparabiliter incurrent.

XIX. Clerici si vulnusculum in aliquem intulerint, nostro pleden-

cur arbitrio ; si vulnus tale sit , quale vulgo simplex appellari confuevit, denas uncias folvent, aut annum in carceribus degent. Si maius erit vulous, quod vulgo compositum dictitatur, biennium in. nostris morabuntur ergastulis; ac unciarum viginti pænam luent. Comitante tamen circumstantia delici pondus augente, augebitur & pœna.

Adulterantes, vel referantes literas nostras, vel nostræ M. C. verba de eildem subtrahentes, aut addentes, iildem, aut illas quoquomodo mutilantes, excommunicatione, pomisque carceris & fal-

a punientur .

XXI. Ufurarii, five detecta, five contecta fuerit ufura, quam audacter committunt, ponis juris edicto nostro , in Appendice \* refe- \* In Append. rendis, & ultra unciarum decem pro prima vice, viginti pro secun- Tit. 13. da, aliique gravioribus, contumacia crescente, se noverint coercendos ; ipium interim edicum , quotannis Dominica fecunda Adventus, legendum volumus.

XXII. Laici, qui Clericos in minoribus, vel in facris constitutos, maledictis, verbisque contumeliosis affecerint, nostro arbitrio punientur. Sciant tamen adhuc Nos respecturos esse ad criminis circumstantias, quo videlicet loco, quo tempore, quibus adstantibus &c. id factum fuerit . Præcipue vero , fi Clerici conviciati facris veltibus inveniebantur induti, aut rem facram peragentes; ut juxta juris canonici, ac civilis sanctiones, delicto poenam aptemus.

XXIII. Quod si Clerici, aut in sacris constituti, laicos, vel personas Ecclesiatticas injuriis affecerint , eisdem pænis , pro qualitate

persona, & delici, nostro plecentur arbitrio.

XXIV. Majores, sive minores Ministros nostros verbo, aut sacto ladentes, nostro punientur arbitrio; pro aucta verò culpa gravitate, attenta eorumdem Ministrorum conditione, aliifque circumstan-

tiis, pænæ pariter incrementa subibunt.

XXV. Qui audaciâ fretus è nostrorum Ministrorum manibus aliquem eximere attentaverit, vel re ipså tandem exemerit: si causa civilis fuerit, ultra carceris ad biennium, & unciarum triginta ponam, Partibus debitum solvet, una cum damnis, & fructibus, vulgo interesse. Si verò causa fuerit criminalis, aut remos tres integros annos agitabit, aut annos quinque carcerem pro domo obtinebit.

XXVI. Plerique sunt adeò impudentes, ut subinde non verean-

tur nostræ Curiæ vim inferre Ministris , ne mandatis nostris obtemperent, neque ea exequantur. Itaque palam alloquentes indicimus: Quod qui nostris resiltens Ministris , five in Urbe , sive in Dicecesi, ita iis fuerit impedimento, ut opere complere non possint, que illis facienda, aut Nos, aut Vicarii nostri, sive Generalis, sive Foranci, exequenda mandavimns, uncias folvet viginti, vel biennium in ergastulo nostro morabitur.

XXVII. Carceribus detrufi, five Clerici fuerint, five laici, si eofdem frangere, ad proximum usque complementum, paratis instrumentis , inveniantur , arbitrio nostro plecentur . Verumtamen , fi quis ex iis, qui in id tentaminis conspiraverunt, re adhuc integra,

174
retulerit attentatum, & pro ipía conspiratione; & pro delicto cujus causá detinetur, mitiorem pænam, quam cateroqui mereretur, se aoverit consecuturum; quunimo aliquando totali absolutione remunerabimur, dummodo sola urgeat adversus eum fiscalis instantia. Si verò molimen hujusmodi suga secuta suerit, ultra pænas priori delicto debitas, ad triennium triremibus, aut carceribus damnabuntur; ac ulterius ipía suga canquam consessio, & sussiciens probatio reputabitur.

XXVIII. Porrò, auxilium, confilium, favorem, & operam ad hujulmodi conspirationem præbentes, ut juris est, damnabuntur.

XXIX. Demum quicumque in carcere rixas, aut tumultus excitaverit, aut alios injuriis, vel contumeliis affecerit, trium menfium spatio, compedibus rigorose nodabitur.

# Rogatio, ac Patrum adstipulatio.

A Udistis jam, RR. Patres, Synodales Constitutiones, quæ hisce in comitiis æqua sidelitate, ac claritudine prolatæ sunt. Gratias igitur Omnipotenti Deo, qui bonâ voluntate suña, dedit Nobis eas velle, & perficere. Ex parte quidem nostra, pro hac Synodo cogendâ, & ornandâ secimus quantum pro nostra tenuitate potuimus. Pro ipsâ ad hunc sœlicem sinem redigendâ, quid ultra potuimus sacere, & non secimus; cum reverâ in nonnullis secerimus plusquam sacere debebamus? Ex parte verò vestra præter assiduam præfentiam, quam præbuistis, superest, ut easdem Leges, constitutiones, sive Decreta vestro consensu probate, ipsisque robur legis adjicere dignemini. Placet ergo ne Vobis: omnia prædicta mecum rata habere, observare, & ea ab omnibus Subditis nostris in vim legum Synodalium recipi, & executionis coronide exornari?

Responderunt : PLACET .



# ORATIO HABITA

# AB ILLUSTRISSIMO, ET RMO DOMINO

Pro conclusione Synodi.

C Ynodales Constitutiones, jam vestro omnium con-I fensu approbatas, Nos quoque ultrò approbatione nostra roboramus, atque authoritate, quam Deus, & Apostolica Sedes Nobis conferre dignati sunt, confirmamus, ac folidamus; idcircò hanc Diœcesanam Synodum, ut talem haberi, cunctaque in ipsa stabilita observari præcipimus. Si quid dubii, aut obscuri in præfatis Decretis, aut in aliquo ipforum occurret, quod interpretatione, aut declaratione indigebit, nostri muneris erit illud interpretari, declarare, & exponere! Humillima tamen animi submissione subjicimus omnia ipsa Decreta, sicuti & quamcumque nostram interpretationem, Nosque ipsos Supremæ Authoritati, & Judicio infallibili Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, quam velut omnium Ecclefiarum Matrem, & Magistram agnoscimus, obsequimur, & veneramur. Precemur igitur omnes piissinum Deum, ut quemadmodum ab eo spirante recta habuimus confilia, ita ab eodem cooperante justissima profluant opera pro religiosa hujus Synodi obfervantià. Recolamus precem illam Davidicam, quam fæpè in hac Sacratissima Pentecostes Octava, & proferimus, & audimus; dicamusque ex animo: Confirma hoc Deus, quod operatus es in Nobis, & quod operatus es spiritu oris tui; ut quemadmodum idem Spiritus à corde ascendit ad linguam, ita à lingua descendat ad manus, adeout in intellectibus manuum nostrarum deducamus ficut oves Populum nostrum. Ipse verò, ficut

olim Populus Hebræorum, nedum audiat, verum & videat voces nostras. Tunc quippè voces videntur, cum non lingua, fed manibus; non verbis, fed operibus loquimur. Loquela hæc manifestos Nos faciat, velut Dei Ministros, & Dispensatores ministeriorum Domus ejus. Incipiat hæc loquela à Nobis ipsis, ut in omnibus præbeamus Nos Vobis bonorum operum exemplar; timendo scilicet Deum, odio habendo avaritiam, diligendoque justitiam, & veritatem . Vox nostra erit per universam Diœcesim resonatura, solicitudo Ecclesiarum, optimi zeli ardor, doctrinæ fomentum, justitia, benignitas, sobrietas, prudentia, quæ à Deo Opt. Max., tamquam dona gratis danda, speramus; ac denique vigilantia erga infontes, ut præmiis afficiamus, erga fontes, ut pœnis ad viam Domini reducamus; erga omnes tamen benevolentia, ac verè paternus amor, paternus scilicet amor usque ad animam lubentissimè pro ovibus nostris ponendam. Audiatur quoque hæc loquela à Dignitatibus, Canonicifque nostris, ut ei muneri respondeant, quod sibi super humeros imposuere; atque adeò in ipsis eluceat frequentia in choro, religio in officiis, attentio in ministerio Nobis exhibendo; sintque præterea erga Deum fervidi, obsequentes, submissi; erga Populum modesti, exemplares, decori; ac uno verbo, iis virtutibus ornati, quales decet habere Dei ministros, primatum in Ecclesia nostra gerentes. Audiatur insuper hæc loquela à Parochis: audiant ipfi, & videant, inclinent libenter aurem suam, & obliviscantur populum soum, & domum suam, ut tantummodo recordentur Populi Christi, & Domus Dei . Audiant, ut audiantur; ut, & oves suæ vocem suam audiant, & cognoscant: audiant ipsos docentes, hortantes, corripientes; & cognoscant ipsos benefacientes, folicitos, diligentes, ædi. ficantes, errantes oves reducentes, ac etiam, suppositis humeris, amissas ad ovile portantes. Audiatur quoque loquela nostra à Vicariis omnibus; auribus percipiant, ut sciant prudentiam; accingant sortitudine lumbos fuos, & zelus fit armatura ipforum. Audiatur demum loquela hæc ab universo Clero. Clerus quippè græcè, latinè sors resonat; ut igitur in sortem Domini omnes vos admittamini, quascumque Christus attulit virtutes in Mundum, studete adipisci; sulgeat humilitas, micet sanctitas, ornet modestia, ac demum unam componant harmoniam, castitas, sobrietas, mansuetudo, pietas, religio, ac præ cæteris, quæ major omnibus est, Charitas; sicque, & vos à Populo audiri obtinebitis, si quemadmodum Christus digitum ad surdi aurem apposuit, ut eidem daret auditum; ita ipsi, digito, idest virtute, bonis scilicet exemplis, ac operibus sordescentis Populi aures adaperietis. Audiatur itaque ab omnibus, & fingulis hæc loquela, ut verè Spiritu oris Dei loquamur. Ipsum denuò deprecemur : Confirma hoc Deus, quod operatus es in Nobis. Spiritum invocemus Sanctum, cujus Numine huic Diœcefanæ Synodo initium dedimus, cujus gratia eidem finem imponimus. Benedicat igitur Vos Deus, Deus Noster, benedicat Vos Deus, ut à Deo Patre, & Filio, & Spiritu Sancto benedicti, procedatis in pace, & vivatis in fecula feculorum. Amen.

# FR. THOMAS SYRACUS. ECCLES. EPISCOPUS.

Subscriptio ;

'Antonius de Gratia Vicarius Generalis . U. J. & S. T. D. D. Ignatius Riggio , & Saladino Archidiaconus . D. Sebastianus Cardona Decanus.

D. Gaspar Ferrera Cantor.

- D. Petrus Impellizzeri Coadjutor Thesaurarius.
- D. Franciscus Greci, & Sardo Canonicus.

D. Joseph Vianisi Canonicus.

- S. T. D. D. Antonius Salvo Canonicus.
- D. Fabritius Salonia Canonicus.
- D. Ignatius Gargallo Canonicus.
- D. Jacobus Scannavino, & Candido Canonicus.
- D. Natalis Pisano Parochus S. Joannis Baptistæ hujus Urbis
- S. T. D. D. Dominicus Maria Spinoccia Parochus S.Petri Urbis.
- S. T. D. D. Antonius Ciancio Parochus S. Pauli Urbis.
- S. T. D. D. Carmelus Rizza Parochus S. Jacobi Urbis Syracufarum.
- D. Nicolaus Pagano Parochus Divi Thomæ Syracusarum Urbis.
- S. T. D. D. Ambrofius Noto Parochus S. Martini Epifcopi Urbis Syracufarum.
- D. Carmelus Corso Procurator Cleri Syracusani.
- S. T. D. D. Franciscus Xaverius Greco Procurator Cleri Syracusani.
- D. Joannes de Laurentio Præpositus, & Parochus Neti.
- D. Franciscus Maria Presti Procurator Cleri Netini.
- S. T. D. Canonicus Thefaurarius D. Joseph Landolina Vicarius Calatayeronis
- S. T. D. D. Joannes Baptista Baldanza Parochus Matricis Ecclesia: Calatayeronis
- S. T. D. D. Joseph de Urso Parochus S. Georgii Calatayeronis.
- S.T.D.D.Jacobus Avila Procurator Cleri Calatayeronis.

S.T. D. D. Joannes Antonius Jelo Parochus Ecclesiæ S. Lucæ Leontinorum.

D. Franciscus Pillirò Cantor Collegiatæ Matricis Ecclesiæ, ejusque Vicerector Civitatis Leontinorum.

S. T. D. D. Lucianus Albertus Cimino Canonicus, & Procurator Cleri Leontinorum . .

Abbas Decanus D. Marcus Muratore Vicarius Moena.

D. Gaspar Capra Major, Prima Dignitas Collegiatæ Ecclesiæ S. Agrippinæ Civitatis Mænarum, nomine totius Collegiatæ.

D. Horatius Mirata Præpositus Collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Majoris Civitatis Mænarum nomine totius Collegiatæ.

S. T. D. D. Andreas Gentile Præpositus Collegiatæ Ecclesiæ S. Petri Civitatis Mœnarum nomine totius Collegiatæ.

S. T. D. D. Gabriel Mosa Archipresbyter, & Parochus Matricis Ecclesiæ S.Gregorii M. ac Vicarius Foraneus , & Monasteriorum Civitatis Bideni .

Sac. D. Marianus Mondelli Procurator Cleri Civitatis Bideni'.

Abbas Prothonotarius D. Vincentius Grimaldi Archipresbyter Matricis Ecclesiæ Civitatis Augustæ.

S. T. D. Abbas, & Prothonotarius Apostolicus D. Philippus Corfo, & Mancini Parochus S. Sebastiani Civitatis Augustæ.

D. Alphius Maria Bugliarello Provicarius Civit. Auguste. S. T. D. D. Vincentius Bugliarello Procurator Cleri Au-

gustæ. D. Franciscus Zanghi Archipresbyter Civitatis Car-

leontinensis. D. Tho:

180

D. Thomas Sarlio, Vicarius Carleontinorum.

Sac. D. Vincentius Tringali Procurator Cleri Civitatis

Abbas S. T. D. D. Joannes Baptista Giardina Vicarius Civitatis Motucæ.

Abbas, & Prothenotarius Apostolicus D. Xaverius Maria Loresice Procurator Cleri Civitatis Motucæ.

D. Joannes Squaglia Procurator Cleri Civitatis Motucæ. S. T. D. D.Natalis Battaglia Vicarius Foraneus, & Mo-

nasteriorum Civitatis Ragusiæ.

S. T. D. Canonicus D. Gaspar Buxema Vicerector Matricis Collegiatæ Insignis Ecclesiæ S. Georgii Civitatis Ragussæ.

Sac.D.Didacus Ansaldo Procur. Cleri Civitatis Ragusiæ.

S. T. D. D. Antoninus Carioti Archipresbyter Matricis Ecclefiæ, & Infignis Collegiatæ S. Matthæi Apostoli Civitatis Siclis.

Sac. D. Joannes Carthia Procurator Cleri Siclis.

S. T. D. D. Antoninus Thomas Medulla Parochus San-Az Mariz de Stellis Civitatis Militelli

D. Bartholomæus Calabrò Vicarius Militelli:

S. T. D. D. Nicolaus Monofi Procurator Cleri Civitatis Militelli

D. Fœlix Salinari Parochus Matricis Ecclesiæ Terræ Clarimontis.

S. T. D. D. Raymundus Ventura, & Zacco Vicarius Clarimontis.

S. T. D. D. Petrus Paulus Molè Terlato Procurator Cleric Clarimontis.

D. Fabritius Pungello Pro-Vicarius Sortini.

S. T. D.& Prothonotarius Apostolicus D.Conradus Bartoli Procurator Cleri Sortini .

S. T. D.

S. T. D. D. Lucianus Quattropani Parochus Palatioli .

D. Paschalis Lombardo Vicarius Palatioli.

D. Vitus Pannuzzo Procurator Cleri Palatioli.

D. Angelus Muxia Vicarius Heracleæ.

D. Erasmus Biundo Procurator Cleri Heracleæ.

S. T. D. D. Vincentius Lanteri Parochus Matricis Ecclesiæ Terræ Ferulæ.

U. J. D. D. Antonius Bartoli Vicarius Ferulæ.

Sac. D. Alphius Guzzardi Procurator Cleri Ferulæ.

D. Petrus Rosa Vicerector, & Vicarius Buccherii.

D. Philippus Montalto Procurator Cleri Buccherii.

D.Ignatius de Augustino Parochus, & Vicarius Buxemæ.

D. Paulus Pannuto Procurator Cleri Terræ Buxemæ.

D. Antoninus Barrefi Parochus Terræ Montis Rubei?

D. Gaspar Curato Vicarius Montis Rubei.

D. Gaspar Manusia Procurator Cleri Montis Rubei.

S. T. D. D. Nicolaus Mariscalco Vicarius Hyblæ.

S. T. D.D.Bonaventura Rizza Procurator Cleri Hyblæ.

S. T. D. D. Antoninus Zanghi Vicarius Mazzareni.

S. T. D. D. Joseph Timpanello Parochus Mazzareni

D. Stephanus Schittino Procurator Cleri Mazzareni .
S. T. D. D. Franciscus Astuto Parochus Matricis Eccle-

S. T. D. D. Franciscus Altuto Parochus Matricis Ecclefiæ Licodiensis.

D. Honuphrius la Lomia Procurator Cleri Licodiensis. S.T.D. D. Jacobus Puglisi Parochus Terræ Francisontis.

D. Ignatius Cassarino Procur. Cleri Terræ Francisontis.

S. T. D. D. Carolus Leone Procurator Cleri Comifi.

1.J.D. D. Petrus Paulus de Favj Vicarius Hyspicefundi,

& hujus Sanctæ Synodi Promotor.

D. Franciscus Ganga Procurator Cleri Hyspicefundi.

S. T. D.D.Gaspar Calabrese Parochus Ecclesiæ Matricis Melilli.

Sac.

Sac. D. Vincentius Elias Procurator Cleri Melilli.

S. T. D. D. Jacobus Blandini Parochus Buteræ.

D. Rochus Ficicchia Vicarius Buteræ.

D. Rochus Ladonzella Procur. Cleri Buteræ.

D. Maurus Stella Parochus Jarratanæ.

D. Franciscus Cannata Vicarius Jarratanæ.

D. Matthæus lo Cicero Procur. Cleri Jarratanæ.

S. T. D. D. Sebastianus Mauceri Parochus, & Vicarius Paliconiæ.

S. T. D. D. Honuphrius Compagnino Procur. Cleri Paliconiæ.

S. T. D. D. Carolus Antonius Polizzi Vicarius Magni Michaelis.

S. T. D. D. Fœlix Maurici Procur. Cleri Magni Michaelis.

D. Paulus S. Angelo Procur. Cleri Terræ S. Crucis.

D. Michael Angelus Romano Vicarius, Vicerector, & Procurator Cleri Cassari.

S. T. D. D. Salvator Puglia Vicarius Victoriæ.

D. Thomas Nicofia Procur. Cleri Victoriæ.

D. Antonius de Cristofaro Procur. Cleri Terræ Scordiæ:

S. T. D. D. Petrus Parifelli Parochus Altarivæ.

D. Joseph Arena Parochus, & Vicarius S. Michaelis.

D. Franciscus Cardaci Procur, Cleri S. Michaelis.

S. T. D. D. Antoninus Mauceri Parochus, Vicarius, & Procur. Cleri S. Mariæ Nixemis.

D. Paulus Furnari Vicarius Terræ Floridæ.

D. Joseph Battaglia Cappellanus Curat. Terræ Floridæ.

D. Joseph Monaco Vicarius, Vicerector, & Procur. Cleri Terræ Villæ Asmundi.

D. Marius Tuppello Vicarius, Cappellanus Curatus, & Procur. Cleri Terræ Rosolinorum.

ABSEN-

# ABSENTIUM PROCURATORES.

Gaspar Ferrera Cantor Ecclesiæ Cathedralis

Procurator D. Joannis Baptistæ Deodato Vicarii Civitatis Neti .

S. T. D. D. Andreas Fugali Procurator S.T.D. D. Philippi Mainardi Præpofiti Collegiatæ S. Juliani Calatayeronis.

S.T.D.D.Jacobus Avila Procur.S.T.D. D.Antonini Perremuto Parochi S. Jacobi Majoris Calatayeronis.

Canonicus D. Gregorius Cristallo Procur. D. Francisci Cajetani Scammacca Præpositi, & Vicarii Civitatis Leontinorum.

D. Michael Sortino Procur. S.T.D.D.Francisci Xaverii Corpaci Prioris S.Mariæ de Grecis Civitatis Bideni.

Sac. D. Marianus Mondelli Procur. S. T. D. D. Cæsaris Caffarelli Parochi S. Joannis Evang. Civit. Bideni.

S.T.D. D.Cajetanus Farruggio Procur. S.T.D. D.Francisci Nicastro Parochi S. Thomæ Apostoli Civitatis Ragusiæ.

D.Didacus Ramondazzo Procur. S.T.D. D.Jacobi Mazzara Parochi S. Mariæ de Plateis Siclis.

Canonic. D. Petrus Lutri Procur. Canonici Thefaurarií D. Hieronymi Fava Vicarii Foranei Siclis.

Sac. D. Antoninus Medulla Procur. D. Antonini Marino Vicerectoris Matricis Ecclefiæ Civitatis Militelli.

S. T. D. D. Conradus Bartóli Procur. S. T. D. D. Joannis Baptiftæ Corfello Parochi Sortini .

D. Angelus Muxia Procur. D. Honorati Rostagno Archipresbyteri Heracleæ.

D. Joannes Azzolini, & Peralta Procur. S. T.D. D.Antonini Mazzone Archipresbyteri Hyblæ.

184

- D. Ascanius Morgano Procut. D. Salvatoris de Martino Vicarii Licodiæ.
- D. Bernardus Pico Procur. D. Alphii Pico Vicarii Terre Francifontis.
- S. T. D. Abbas D. Hieronymus de Stefani Procur. U. J. & S.T.D.D.Francisci Mariæ Porcelli Archipresbyteri, & Vicarii Terræ Comisi.
- D. Andreas Trifchitta Procur. S. T. D. D. Antonini de Favj Parochi Terræ Hyspicefundi.
- D. Matthæus l'Astorina Procur. D. Thomæ l'Astorina Vicarii Foranei Terræ Melilli.
- S.T.D.D.Carolus Antonius Polizzi Procur. D.Vincentii Cuppoletta Vicerectoris Magni Michaelis.
- S.T.D.D.Salvator Puglia Procur. S.T.D.D.Joannis Trebaftoni Vicerectoris, Vicarii, & Procur. Cleri Terræ Bifcaris.
- D. Paulus Sant'Angelo Procurat. D. Petri Sant'Angelo Parochi, & Vicarii Terræ Sanctæ Crucis.
- S.T.D. D.Salvator Puglia Procur. U.J. & S.T.D. D.Defiderii Ricca Archipresbyteri Victoriæ.
- S.T.D. D.Hercules Albertini Procur. D.Lucii Cittadino Parochi, & Vicarii Scordiæ.
- S.T.D. D.Andreas Fugali Procur. D.Stephani Martorana Vicarii Foranei Terræ Altariyæ.
- S.T.D. D.Petrus Parefelli Substitutus Procuratoris Cleri Terræ Altarivæ.
- S. T. D. D. Joseph Leone Procurator D. Joachim Russo Parochi, Vicarii, & Procur. Cleri Terræ Belvideris.
- S.T.D. D. Antonius de Giacomo Proc. D. Alphii Tavor. mina Vicarii, & Cappellani Curati Terræ Balneorum. In quorum omnium fidem

D.D. Natalis Battaglia Secretarius Synodi .

# LENCHUS

# Ministrorum Synodi.

Romotor Fiscalis U. J. D. D. Petrus Paulus de Favi

Secretarins S. T. D. D. Natalis Battaglia .

Judices quærelarum, & excusationum U. J. D. Sac. D. Michael Angelus Ardizzone .

U. J. D. D. Vincentius Cini .

IV.

Magistri Cœremoniarum D. Petrus Spataro ) Manfionarii nostræ S. Cathedralis D. Franciscus Isaia

Magister Notarius Sac. D. Nicolaus Bugliarello .

VI.

Lectores Decretorum

S. T. D. D. Carolus Leone . S. T. D. D. Antonius de Giacomo.

VII.

Confessarii Cleri S. T. D. D. Carmelus Majuzzo ) Vicarii Curati nostræ S. Cathedralis

S. T. D. D. Cajetanus Farruggio )

S. T. P. P. Fr. Defiderius Maria Sardi Ordinis Prædicatorum.

S. T. P. P. Fr. Aloysius à Syracusis Ord. Minorum de Observantia . S. T. M. P. Fr. Xaverius & Ss. Sacramento Ord. Carmelitarum Strictioris Observantia.

S. T. P. P. Carolus Maria Sardi Societatis Jelu Studiorum Præfecus .

LAUS DEO. B. M. V. ac LUCIÆ.

# INDEX

# TITULORUM SYRACUSANÆ SYNODI.

# PARS PRIMA

# De Fide, & Religione.

| Aput I. De Professione Fidel.                               | pagina 1. |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| C Aput II. De Professione Fidei.                            | pag. s.   |
| Caput III. De Prædicatione verbi Dei.                       | pag- 7-   |
| Caput IV. De Fidei, & Religionis paritate tuenda.           | pag. 9.   |
| Caput V. De Fidei, ac Religionis puritate à contrariis vin- | 1 1       |
| dicanda .                                                   | pag. 10.  |
| Caput VI. De Administratione, & usu Sacramentorum in.       |           |
| genere.                                                     | pag. 12.  |
| Caput VII. De Administratione, & usu Sacramenti Baptis-     |           |
| matis.                                                      | pag. 12.  |
| Caput VIII. De Administratione, & usu Sacramenti Con-       |           |
| firmationis •                                               | pag. 15.  |
| Caput IX. De Administratione , & usu Sacramenti Eucha-      |           |
| riftiæ.                                                     | ibidem .  |
| 6. I. De Eucharistiæ Sacramento conficiendo.                | ibidem .  |
| 6. II. De Ss. Eucharistiæ Sacramento asservando.            | pag. 16-  |
| 5. III. De Ss. Eucharistiæ Sacramento distribuendo.         | pag. 17.  |
| 5. IV. De Ss. Eucharistiæ Sacramento adorationi exponendo-  | pag. 19.  |
| 6. V. De Ss. Eucharistiæ Sacramento deferendo.              | pag. 23.  |
| Caput X. De Administratione, & usu Sacramenti Poenitentia.  | pag. 25.  |
| Caput XI. De Administratione, & usu Sacramenti extremæ      |           |
| Unctionis.                                                  | pag. 29.  |
| Caput XII. De Administratione, & usu Sacramenti Ordinis.    | Pag. 30.  |
| Caput XIII. De Administratione, & usu Sacramenti Matri-     |           |
| monii.                                                      | Pag. 34.  |
| Caput XIV. De celebratione Missarum.                        | pag- 19.  |
| Caput XV. De Divinis Officiis.                              | pag. 45.  |
| Caput XVI. De Sacris Supplicationibus.                      | pag. 46.  |
| Caput XVII. De reverentia debita locis sacris.              | pag. 48.  |
| Caput XVIII. De veneratione Sanctorum.                      | pag. 50.  |
| Caput XIX. De observantia Festorum.                         | pag. 51.  |
|                                                             |           |

# PARS SECUNDA

# De Personis Ecclesiasticis.

C Aput I. De Clericis, corumque vita, & honestate. pag. 57.
Caput II. De Dignitatibus, & Canonicis in Cathedra-

| · .                                                                       | 18 <i>7</i> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| drali, & Collegiatis Ecclefiat                                            | pag. 61:    |
| Caput III. De Parochis.                                                   | pag. 644 .  |
| Caput IV. De Vicariis Forancis:                                           | pag. 694    |
| Caput V. De Censoribus Missarum; quos vulgò vo                            |             |
| Punctatores, ac de Delegatis ad executionem pian                          | um.         |
| voluntatum.                                                               | Pag- 733    |
| Caput VI. De Fideicommiffariis piarum voluntatum,                         | de. ' 3 /3' |
| Procuratoribus, seu Recoribus Ecclesiarum, de                             | Œco.        |
| nomis Hospitalium.                                                        | pag. 77     |
| Caput VII. De Confraternitatibus, & Sodalitiis.                           | pag. 81.    |
| Caput VIII. De Clericis Seminarii.                                        | pag. 834    |
| Caput IX. De Clericis institutis , vel instituendis ad I                  | bene-       |
| ficia simplicia, sive ad Cappellanias Collativas                          |             |
| pandas.                                                                   | pag. 88.    |
| Caput X. De Regularibus, & Eremitis.                                      | pag. 91.    |
| Caput XI. De Monialibus.                                                  | pag. 92.    |
| 5. I. Degli Esercizi Spirituali delle Monache:                            | pag. 92.    |
| §. II. Dell'ubidienza delle Monache.                                      | pag. 93.    |
| 5. III. Della povertà dolle Monache.                                      | pag. 94.    |
| 5. IV. Del convitto delle Monache in comunità:                            | pag. 96.    |
| 5. V. Della Carità delle Monache, e della loro umil                       |             |
| 6. VI. Della ritiratezza delle Monache.                                   | pag. 98J    |
| 5. VII. Della Badessa, delle Officiali di dentro, e                       | della       |
| Monache.                                                                  |             |
| 6. VIII. Della recezione, & educazione delle Zitelle                      | pag. 100.   |
| . S. IX. Della recezione, direzione, e professione de                     |             |
| Novizie.                                                                  |             |
| 6. X. Degli atti capitolari delle Monache.                                | pag. 1023   |
| 5. XI. Della custodia della Clausura de' Monasteri, e                     | pag. 1054   |
| la loro decente aderenza.                                                 |             |
|                                                                           | pag. 1074   |
| 5. XII. Della riverenza, e delle funzioni da usarsi ne                    |             |
| Chiefe delle Monache                                                      | pag. 110.   |
| 5. XIII. Degli Officiali di fuori deputati al governo                     | del-        |
| le Monache.  5. XIV. Della buona amministrazione delle rendite Monasteri. | pag. 110.   |
| 3. Alv. Della buona amininitrazione delle rendite                         | de'         |
|                                                                           | pag. 114-   |
| 6. XV. De i capitoli spettanti a' Monasteri                               | pag. 117.   |
| 6. XVI. De' Conservatori delle Zitelle.                                   | pag. 118.   |
| Caput XII. De Sacristis Ecclesiarum.                                      | pag. 119.   |
| Caput XIII. De Ludimagistris, & Pædagogis.                                | pag. 120.   |
| Caput XIV. De Testibus, Judicibus, & Examinatoribus                       | Sy.         |
| nodalibus.                                                                | pag- 1214   |
|                                                                           |             |
| •                                                                         |             |
|                                                                           |             |

# PARS TERTIA

# De Rebus Ecclesiasticis.

| Aput I. De Eccleliis, earnmque immunitate.                 | Pag. 125  |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Caput II. De Cathedrali in Urbe, & Majoribus Eccle         | -         |
| fiis, in Diœcefi.                                          | pag. 129  |
| Caput III. De Cometeriis, Sepulcris, Funeribus, & Exequii  | s. ibidem |
|                                                            | pag- 133  |
| Caput V. De bonis Meníx Episcopalis.                       | pag. 140  |
| Caput VI. De bonis Ecclesiasticorum , præsertim in titulus | n.        |
| ordinationis affumptis, corumque immunitate.               | pag. 143  |

# PARS QUARTA

# De Judiciis, Delictis, & Pœnis Ecclesiasticis.

| Agut I. De Personis concurrencibus ad Judicium Ec      | -         |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| C Aput I. De Personis concurrentibus ad Judicium Ec    | pag. 148. |
| PandeAz Tribunalis M. E. C. S. &cc.                    | pag. 155. |
| Caput II. De ritu servando in Judiciis Ecclesiasticis. | pag. 163. |
| Caput III. De Delictis, & Poenis Ecclefiziticis.       | pag. 171. |
| Rogatio . ac Patrum aditioulatio.                      | pag. 174. |
| Oratio habita ab Illustrissimo, & Reverendissimo Domin | 0         |
| Episcopo pro conclusione Synodi.                       | Pag. 175  |
| Subscriptio Patrum .                                   | pag. 177. |
| Elenchus Ministrorum Synodi .                          | pag. 185. |



APPEN.

# APPENDIX SYRACUSANAM SYNODUM.

# TIT. L

Istruzione per li Figliuoli, e Figliuole, che debbono ammettersi per la prima volta alla Confessione Sacramentale, secondo la mente del nostro Ss. Padre Benedetto XIII.



Ovendosi li Figliuoli, e le Figliuole istruire a poco a poco, ed introdursi nella cognizione, e poi nell'uso di cap. 2. n.8. @ questo Sacramento; si è stimata cosa troppo utile il cap. 6. n. 4. proponere la seguente breve istruzione, in forma di Dialogo, fra il Confessore, ed il Penitente intorno alle cole più principali, che devono sapersi del Sacramento della Penitenza, con parole chiare, e semplici, adattabili alla

Innocenza infieme, ed alla poca capacità degli stessi Fanciulli. PARTE PRIMA

Dell'Obligo della Confessione.

D Itemi Figluolo, vi siete mai confessato?

Conf. Non sapete voi, che tutti i Cristiani, i quali han peccato dopo il Battefimo, hanno l'obligo di confessarsi?

Pen. Padre si: e l'ho impararo nella dottrina Cristiana.

Conf. Volete voi dunque confessarvi?

Pen. Padre sì; e perciò defidero sapere, che cosa è confessione? Conf. La confessione è una vera, e legitima accusa de' propri Peccati

attuali, fatta al Sacerdote, che sta in luogo di Dio, per averne la remissione, mediante l'assoluzione Sagramentale. Pen. Giacche nella confessione si han da accusare i peccati attuali,

ditemi, che cosa è peccato attuale? Conf. Il peccato attuale è una trasgressione della legge di Dio, fatta colla propria volontà.

Pen. Di quante sorti è il peccato attuale?

Conf. Di due sorti, cioè mortale, e veniale.

Pen. Qual'e il peccato mortale?

Conf. Il peccato mortale è quello, che si commette contro la carità di Dio, o del Proffimo: e si dice mortale, perche priva l'anima della vita spirituale, che è la grazia santificante, e resta. condannata alle pene eterne dell'Inferno .

Pen. Qual'e il peccato veniale?

Conf. Il peccato veniale è quello, che non è contra la carità, e non priva l'anima della Divina grazia, ne manda alle pene dell'Inferno: ma nondimeno dispiace a Dio, perchè non è secondo la... 102 fua volontà, e secondo la sua legge : e si dice veniale, perchè essendo cosa leggiera, merita facilmente il perdono.

Pen. In quante maniere si può peccare?

Conf. In tre maniere si pecca, cioè con pensieri, parole, ed opere.

Pen. Quali sono i peccati di pensiero?

Conf. I peccati di pensiero sono quelli, che si commettono colla men. te, e col cuore, cioè l'odio, la invidia, i mali desideri, il giudizio temerario &c.

Pen. Quali sono li peccati di parole?

Conf. Sono quelli, che si commettono parlando, come la bugia, il giuramento, la mormorazione, la maledizione, le beltemmie &c.

Pen. Quali sono li peccati di opere?

conf. Sono quelli, che si commettono, o col fare quel, che nondovete fare, come ammazzare, rubbare &c. o con lasciar di fare quel che siete obligato a fare, come non sentir Messa nel di della festa, rompere il digiuno quando si dee digiunare, sar danno al Prossimo o nella persona, o nella robba &c.

Pen. Come ho da conoscere quando ho peccato?

Conf. Quando volontariamente, e con avvertenza avete trasgredito qualche cosa della legge di Dio ; cioè quando avete fatto ad altri quel che non volete per voi , o non avete offervato qualche comandamento del Decalogo, o qualche precetto della Chiefa, o avete commesso qualcuno de' vizi capitali.

Pen. Come ho da conoscere se il peccato e veniale, o mortale?

Conf. Se l'offesa è contra la carità di Dio, o del Prossimo in cola grave, e l'avete fatta con piena avvertenza e deliberata volontà, il peccato è mortale; ma se l'offesa è in cosa leggiera ( eccettuati alcuni casi, ne'quali la leggerezza della materia non iscusa da. colpa grave ) o benchè sia in cosa grave , l'avete fatta senza la piena avvertenza, o fenza la piena deliberazione, è peccato veniale.

Pen. Quando uno pecca, che pena merita?

Conf. Chi fa peccato mortale, perde subito l'amicizia, e la grazia di Dio, l'effer suo figliuolo adottivo, ed erede del Paradiso, e merita subito di stare co' Demonj nell'Inferno; e chi sa peccato veniale, non perde la grazia di Dio, ma s'intepidisce nel fervore della carità, e non merita la pena eterna, ma solamente la. temporale, da pagarsi o in questa vita, o nel Purgatorio.

Pen. Dopo il peccato mortale come si può scampare la pena dell'Inferno, e tornare ad essere figliuolo adottivo di Dio, e meritar di nuovo il Paradiso?

Conf. Coll'accusar la sua colpa, e confessar bene i suoi peccati a' piedi del Confessore.

Pen. Come ho da fare per confessar bene i miei peccati?

Conf. Tre cose avete da fare prima di andare al Confessore. Primo, far bene l'esame della coscienza per ricordarvi i peccati.

Secondo, dole vi innanzi a Dio di averli commessi, come offese. fatte a lui, sommamente buono, e sommamente amabile.

Terzo, domandargli perdono con fermo propolito di non peccare mai più. PAR-

wille.

# PARTE SECONDA

# Dell'esame della Coscienza.

Pen. Ome si sa l'esame della coscienza?
Conf. Bisogna, che vi ritiriate solo in qualche luogo della casa; o della Chiela, e primieramente preghiate Iddio, che vi faccia grazia di farvi ricordare tutti i peccati. Dopo anderete pensando, se avete offervato i comandamenti di Dio, ed i precetti della Chiefa, e se avete fugito i vizi capitali. Per esempio: Primo, Iddio comanda, che si onori il Padre, e la Madre. Pen-

fate voi , se non gli avete rispettati , se non gli avete ubiditi.

se gli avete fatto adirare &cc.

Secondo , la Chiefa comanda , che si senta la Messa nella Festa . Pensate voi se avete qualche volta lasciato di sentirla , o se vi siete stato senza attenzione, senza divozione, o senza modestia.

Terzo, tra i vizi capitali vi è l'ira . Pensate voi se mai vi siete. adirato contra il prossimo, e se per odio gli avete desiderato male; se l'avete maledetto, o bestemmiato. E questo s'intende anche delle bestemmie contra Iddio, contra i Santi, e contra i Morti.

Pen. Quanto tempo ho da mettere per far bene l'elame della cofcienza?

Conf. E' necessario metterci quel tempo, che mettereste per ricordarvi bene qualche cofa, che vi preme ; e quando avrete fatto quefto, non fiete obligato a pensarci più.

# PARTE TERZA

# Del dolore

Opo che mi sono ricordato de'peccati, come ho da farés per concepire il dolore della ossesa fatta a Dio?

Conf. Dovete pregarne il Signore ; poiche niuno si può dolere de' peccati, se Iddio non gli muove il cuore colla sua grazia. : e di più considerarete attentamente, che il peccato mortale è una grandissima ingiuria fatta a Dio, il quale, per la sua infinita bontà, merita non di essere offeso, ma di essere amato fopra tutte le cose, e servito da tutte le Creature.

Pen. Padre dichiaratemi meglio, come ha da effere questo dolore? Conf. Questo dolore può esfere di due maniere; dolore perfetto, che si chiama contrizione; e dolore imperfetto, che si chiama attri-

zione. Pen. Qual'è il dolore perfetto, che si dice contrizione?

Conf. Il dolor perfetto, che si dice contrizione, è un dolore perfezionato dalla carità, col quale per solo amor di Dio, comefommo bene, ci dispiace sopra ogni male aver commesso il peccato.

Bh

Pen. E il dolore imperfetto, che si chiama attrizione, qual'è?

Conf. Il dolore imperfetto, o sia attrizione è un dolore di aver peccato, il qual dolore comunemente si concepisce, o per paura dell'Inferno, e della perdita del Paradiso, o per la bruttezza di esso peccato.

Pen. Qual'è migliore, il dolor perfetto, o il dolor imperfetto?

Conf. Senza dubio il dolor perfetto, cioè la contrizione è migliore, perchè a chì fa un'atto di contrizione, in cui anco s'include la volontà di confessars, i peccato è perdonato subito da Dio: ma a chì sa un'atto d'attrizione, il peccato non si perdonaprima del Sagramento della Penitenza; l'attrizione bensì lo dispone ad impetrare nel detto Sagramento il perdono de' pecatai, e la grazia di Dio.

Pen. Quale di questi due dolori è necessario per la consessione?

conf. Il lentimento oggi comune è, che il dolore, o contrizione...
perfetta è buona, ma non è necessaria per la consessione; bastando il dolore imperfetto, cioè l'attrizione, o pura, già spicgata di sopra, o al più quella, che è congiunta con qualche...
principio di annor benevolo verso Dio; il che rimane sinora indeciso dalla Santa Sede.

Pen. Insegnatemi, o Padre, a fare un'atto di contrizione.

Conf. Volentieri. Dite così:

#### Atto di Contrizione .

" Ddio, e Signor mio, per esse voi sommo, infinito, e per" fettissimo bene, vi amo sopra tutte le cose, e perciò di
" vero cuore mi pento, e dolgo di avervi osseso con tanti miei
" peccati. Gli abbomino tutti, e li detesto più d'ogn'altro male:
" me ne dispiace, e ve ne chieggio umilmente perdono, ser" mamente proponendo, col vostro santo ajuto di non ossender" vi mai più nell'avvenire.

Se poi per voltro spirituale divertimento avelle a caro, anche cantando, sar qualche altro atto di dolore, eccovelo in una breve cansoncina.

" Offeli il mio Signore,

" Mio Dio, mar di pietà, fonte di amore!

" Ingrato, offesi a torto

, Chi fol per amor mio in croce è morto. , Pentomi fommo ben, bontà infinita:

», Mai più ti offenderò; mai più mia vita.

Pen. Chi si contessa senza dolore de peccati, e senza proposito di non peccar più, riceve il perdono?

Conf. Se non ha almeno il dolore imperfetto, cioè l'attrizione, col fermo propolito, almeno implicito, di non peccare mai più, certamente, se si consessa, la consessione non vale, e non riceve il perdono de peccati.

Pen. A che cola si dee attendere maggiormente, quando uno si prepara per consessars.

Conf-

Conf. Si dee attendere sopra ogni cosa; a procurare, e a dimandare a Dio quelto dolore, e quelto propofito: e chi non fa altro, che ricordarsi de' suoi peccati, e và poi a raccontarli, come una Storia, al Confessore, non si confessa bene.

Pen. Perchè è tanto necessario il dolore, ed il proposito per confesfarfi bene?

Conf. Perchè il dolore de' peccati, col proposito di non più peccare, è una parte affolutamente necessaria del Sagramento della Peni-

Pen. Quante sono le parti necessarie di questo Sagramento?

Conf. Sono tre: la contrizione, o l'attrizione: la confessione de' peccati, coll'affoluzione del Sacerdote; e la fodisfazione, cioè la penitenza, che si fa dopo avuta l'assoluzione.

# PARTE QUARTA

# Della Confessione.

A Vendomi istruito intorno al dolore, ditemi ora, come ho da far la confessione?

Conf. Dopo fatto l'esame della coscienza con cuore tutto dolente, ed umiliato, fenza parlare, per quanto si può, con alcuno, vi porterete a dirittura a piedi del Confessore. Inginocchiato, vi farete il segno della croce, e direte con divozione il Confiteor, sino alle parole: Mea culpa, mea maxima culpa; e dicendo queste parole, vi batterete il petto, per dolore di avere offeso Iddio. Poi direte chiaramente, fedelmente, e con rossore i vostri peccati, conforme gli avrete accolti nella memoria. Per esempio: » Padre mi accuso non avere amato Iddio come doveva: ed in », particolare di non essermi forse convertito alla Maestà sua, sin », dal principio, che l'ho conosciuto. Ho detto tre bugie : una , volta ho giurato: due volte ho perduto il rispetto a mia Ma-" dre: una volta non ho fentita la Messa la Felta : due volte... » ho defiderato male al Proffimo : tre volte ho maledetto i Morti . E così con quest'ordine, e con questa chiarezza direte i vostri

Pen. Si debbono dire tutti i peccati nella confessione?

Conf. Tutti i peccati mortali fi debbono dire colla loro specie, numero, e circostanze, perche questi sono la materia necessaria. del Sagramento della Penitenza.

Pen. Ed i peccati veniali si debbono anche confessare?

Conf. Non vi è obligo di confessare i peccati veniali, perchè questi non fanno perdere l'amicizia di Dio . Però le ne volete direqualcheduno, dovete confessarlo anche col medesimo dolore, eproposito di non commetterlo in avvenire.

Pen. Se uno lasciasse di dire qualche peccato mortale, la confessione

farebbe buona?

Conf. Se si lascia per malizia volontariamente ; overo perchè non si è Bb a

196
fatto bene l'efame della coscienza i si fa un peccato mortale di
facrilegio, e la confessione è nulla : ed il Penitente è obligato
a far di nuovo quella confessione, ed accusarsi del sacrilegio
commesso.

Pen. Ma se si scorda di qualche peccato mortale senza malizia?

Conf. Allora non pecca; e quel peccato che si è scordato resta asso-

luto insieme con gli altri; però nella prima confessione, che sa fa, è obligato a dirlo al Confessor.

Pen. Se quel peccato è stato assoluto, perchè si ha da dire al Confessore?

Conf. Si ha da dire per sodisfare al precetto di sare intiera la confessione de peccati, siccome vengono nella memoria; e se non si
dice, si pecca mortalmente contra questo precetto.

Pen. Che cola vuol dire confessare i peccati colla loro spezie, e lo-

ro numero?

Conf. Vuol dire, che non basta dire al Consessore: Padre io ho peccato; ma si deve dire la qualità del peccato, e quante volte... l'avete commesso. Per esempio: ho rubato una volta: ho bestemmiato due volte: ho detto tre bugie &c.

Pen. Se uno non si ricordasse il numero giusto de' peccati, come ha

da dire al Confessore?

Conf. Deve prima pensare al numero più, o meno; e poi pigliando il numero di mezzo, ci mettera la parola in circa. Per esempio : avrà quello bestemmiato, e non sa, se otto, o dieci, o dodica volte; allora potrà dire: Padre ho bestemmiato dieci volte in circa:

Pen. Avendomi istruito intorno alla spezie, e numero de' peccatia

dicami qualche cosa intorno alle circostanze.

Conf. Intorno a queste, sappiate, esservi obligo indubirato di spiegare in consessione, sono solamente la spezie, ed il numero de peccati, ma ancora le circostanze, che mutano la spezie del peccato, e portano seco annessa qualche censura; come, se uno ruba una cosa (agra, petchè e sacrilegio se uno percoate una persona Ecclessathica, perchè, oltre al commettere sacrilegio, incorre nella scomunica. Quanto poi alle circostanze, che non mutano la spezie del peccato, ma notabilmente lo aggravano, due sono le opinioni del Dottori; altri affermano l'obligo di spiegarle nelle consessioni, attri lo negano.

In fomma abbiate per maffima, che il Penitente è obligato sempre a rispondere con verità, quando il Confessore lo dimanda.

intorno a fuoi peccati, per fapere lo stato della sua coscienza. Pen. Dopo detti i peccati, ho da dire altro al Consessore?

Conf. Dopo aver detto tutti i peccati, conforme gli avrete nella me-

moria, è bene, che soggiunghiate:

"Padre mi acculo di tutti gli altri peccati, che ho commesso, da "che ho avuto l'uso della ragione; e se si ome li ricordassi, e " li conoscessi, tutti li consessarei e però di tutti mi pento, e " ne ho grandissimo dolore, perche ho osseso il mio Dio, e ne " cerco a voi Padre, che siete in luogo di Cristo, umilmente " la penitenza, e l'assoluzione.

## PARTE QUINTA

## Della sodisfazione, o fia della Penitenza.

Pen. S E il Confessore mi dà una penitenza grave, sono io obligato ad accettarla?

Conf. Se voi considerate, che ogni vostro peccato è una gravissima ingiuria satta a Dio, sia quanto si voglia grave la penitenza, vi conoscerete, secondo la dottrina più comune, sempre obligato ad accettaria; siccome dovete umilmente ricevere tutti gli avvis, ed i consigli, che per la salute dell'anima vi dara il medesimo Consessore; se però vedrete, che probabilmente non-potrete sar quella penitenza, dovete umilmente pregarlo, che ve la muti.

Pen. La penitenza si deve far subito?

Conf. Quando il Confessore non vi ha determinato il tempo, conviene farla quanto più presto si può, e prima d'incorrere inqualche nuovo peccato mortale.

Pen. Si sodisfa alla penitenza, se questo si fa in peccato mortale?

Conf. E'dottrina già comune, che si sodissa, quanto all'obligo imposto dal Confessore, in maniera, che colui, il quale in istato di peccato mortale sa la penitenza ingiuntagli, non è tenuto satta di nuovo, quando ritorna in istato di grazia.

Pen. E' peccato far la penitenza in peccato mortale?

Conf. E' peccato veniale folamente.

Pen. Se uno lascia di far la penitenza, che peccato commette?

Conf. Se fi lafcia una penitenza grave, data per colpa grave, come digiuni, difcipline, lunghe orazioni, pellegrinagi, e cofe fimili, è peccato mortale: ma fe è leggiera, imposta per colpa leggiera, come di pochi Pater nostri, o di poche Ave Marie, è solo peccato veniale.

Pen. Avuta la penitenza, che devo aspettare dal Consessore ?

Cons. Dovete aspettare il compimento di questo Sagramento della Penitenza, che è l'assoluzione de peccasi.

## PARTE SESTA

## Dell'Assoluzione .

Pen. Q Uando il Confessore mi da l'affoluzione, che devo io fare dalla parte mia?

Conf. Dovete allora stare colle mani giunte umilissimamente inchinato, e rinovare, per quanto potete, avanti a Dio il dolore di tutti i peccati commessi in vita vostra, con ferma risoluzione di
non peccare mai più, e pregare Sua Divina Maestà, che siccome
il Confessore vi assoluzione in terra, così la sua insinita misericordia vi abbia assoluto in Cielo, per li meriti della passone,
del suo divino, Figliuolo, e nostro Signore e Redentore Gesta
Cristo,

Pen. Avuta l'affoluzione, che altro mi resta a fare? Conf. Licenziato dal Confessore anderete a dirittura a mettervi inginocchione innanzi a qualche Altare, o altro luogo a propolito, e vi farete questa, o altra Orazione.

### ORAZIONE

## Dopo la Confessione.

VI ringrazio, mio Dio, vi lodo, e benedico, per la grazia che mi avete fatta di farmi giungere a confessare i miei peccati. Vi prego per i meriti della Santissima Vergine Maria nofira Signora, ed Avvocata, e di tutti i Santi, ad accettare questa mia confessione : e se io ho mancato in qualche cosa , supplisca la vostra gran pietà, e gran misericordia, a misura della quale degnatevi, amabilissimo mio Dio, avermi pienamente, e perfettamente affoluto, quì, e nel Cielo, così fia.

# T I T. II.

Istruzione per quei, che devono la prima volta ammettersi alla Ss. Comunione, giusta la mente del nostro Ss. Padre Benedetto XIII.

Cit. par. 1. cap. 2. n.8. 0 cap. 6. n. 4.

Ffinchè li Figliuoli siano bene istruiti , circa la maniera di degnamente accostarsi alla divina Mensa, per alimentarsi del Pane Celeste, si è stimato molto opportuno publicar questa istruzione in forma di Dialogo, tra il Parroco, e li Figliuoli medefimi, spiegando in essa con brevità, e chiarezza, che sia il Sagramento della Eucaristia, che utilità cagioni in chi lo riceve, e che disposizio. ne si ricerca in chì devesi comunicare.

## PARTE PRIMA

Della eccellenza del Sagramento della Eucaristia.

Parroco. A Vete voi desiderio di comunicarvi? Figliuoli. A Signor sì, che l'abbiamo da molto tempo.

Par. Che credete voi, che sia questa comunione?

Fig. Crediamo, che qui per questo nome di comunione s'intenda il Sagramento della Eucaristia, come ci su insegnato colla dottrina Cristiana.

Par. Ma non vi ricordate, che per prendere questo Sagramento vi fu detto, effer necessario saper molte cole ?

Fig.

Fig. Appunto per questo bramiamo ora esferne istruiti.

Par. Or bene : ftate dunque con attenzione , poiche io , per non.3 confondervi la mence, v'infegnerò per adeffo, fecondo la voltra capacità, le cose solamente più essenziali, e più importanti .

Fig. Siamo tutti attenti : ma in primo luogo spiegateci , che cosa sia

il Sagramento della Eucaristia.

Par. La Eucaristia, o sia comunione, è uno de' sette Sagramenti, istituiti da Gesu Cristo, nel qual Sagramento sotto spezie di pane, e di vino si contiene il vero Corpo, ed il vero Sangue, coll'Anima, e Divinità del medefimo Cristo nostro Salvatore.

Fig. Quando fu istituito da Cristo questo Sagramento?

Par. Nell'ultima Cena, che fece co' suoi Discepoli la sera avanti alla fua passione.

Fig. Perche questo Sagramento si chiama Eucaristia?

Par. Eucaristia vuol dire Ringraziamento, per darci ad intendere, che quante volte ci comunichiamo del Corpo, e Sangue di Cristo, dobbiamo ringraziarlo di quel grande amore, che ci ha. mostrato in patire, e morire in una croce per noi : ed in lasciarci se stesso per cibo spirituale delle anime nostre.

Fig. Come quel che è pane si converte in Corpo di Cristo, e quel

che è vino in Sangue di Cristo?

Par. Per virtù delle parole, che dice il Sacerdote fopra l'Ostia , es fopra il vino, quando fa la consagrazione.

Fig. Chi ha dato tanta virtù a quelle parole?

Par. Gesù Cristo, il quale è Dio onnipotente, e fa, e può fare ciò; che a noi pare impossibile.

Fig. Chi, non effendo Sacerdote, dicesse le dette parole, farebbe la confagrazione? Par. Signor no, perche a' soli Sacerdoti Cristo ha dato la potesta di

consagrare il pane nel suo Corpo, ed il vino nel suo Sangue. Fig. Quando dunque Gesù Cristo viene nell'Ostia, o nel calice?

Par. Subito che il Sacerdote ha finito di dire le parole della consa-

grazione.

Fig. Dunque fatta la consagrazione l'Ostia non è più pane, e nel calice non è più vino?

Par. Così appunto.

- Fig. Come dite, che non vi è più nè pane, nè vino, se noi ne vediamo il colore, e dicono, che se ne sente anco il sapore, es l'odore ?
- Par. Benchè dopo la consagrazione vi restino le spezie, o sia l'apparenza del pane, e del vino, cioè il sapore, l'odore, ed il colore ; contuttociò non vi è più la fostanza ne del pane , ne del vino, ma la fola fostanza del vero Corpo, e Sangue di Gesù

Fig. In che maniera possono restare gli accidenti senza la sostanza? Par. Vi restano miracolosamente, perchè così ha voluto il Signore per sua bonta, e così ha potuto per la sua onnipotenza.

Fig. Chi ci obliga a credere tutto quelto?

Par. La nostra santa Fede .

Fig. Chi nol credesse, o ne dubitasse, farebbe peccato?

Par. Certamente farebbe un peccato mortale, e sarebbe un'Eretico . Fig. Come sta Cristo nell'Ostia, e nel vino consagrato?

Par. Vi sta vivo, e glorioso, in Corpo, ed Anima, e Divinità, come in Cielo .

Fig. Quando Cristo viene nell'Ostia, e nel Calice si parte dal Cielo ? Par. Non si parte, ma nello stesso tempo, che sta in Cielo alla destra del Padre, si trova nel Santissimo Sagramento.

Fig. Vogliamo sapere, perché noi non ci comunichiamo del Corpo,

e Sangue di Cristo, come i Sacerdoti?

Par. I Sacerdoti si comunicano sotto l'una, e l'altra spezie, per ofservanza del rito della Messa, e per fare perfettamente il Sacrificio. Del resto a' Laici, ed a chi non è Sacerdote, basta comunicarsi solamente sotto la spezie del pane ; perchè essendo sotto di quella il Corpo di Cristo vivo, coll'Anima è ancora il suo Sangue : siccome nel Calice col Sangue è ancora il suo sagratissimo Corpo.

Fig. Chi nella comunione riceve la metà della particola, riceve tut-

to Gesù Cristo?

Par. Certo che lo riceve intieramente: perchè Gesù Cristo tanto sta nel Calice, e nell'Oftia grande, quanto nella particola, ed ina qualfivoglia particella di essa.

Fig. Oltre alla persona di Cristo, vi è altro Santo nell'Ostia, e nel

Calice confagrato?

Par. Non vi è alcun Santo, nè Angeli, nè la Madonna, ma folo perchè Cristo è vero Uomo, e Dio vero, colla persona di Cristo, che è Figliuolo di Dio vi sta per naturale concomitanza, anche il Padre, e lo Spirito Santo.

Fig. Adunque bilogna confessare, che questo è un gran Sagramento Par. Anzi è il più grande , ed il più eccellente di tutti gli altri; perchè in questo Sagramento si contiene Gesù Cristo, che è l' Autore di tutti li Sagramenti, e il dispensatore di tutte le grazie.

Fig. Sarà perciò di molta utilità il comunicarsi spesso?

Par. Senza alcun dubio ; perchè questo Sagramento cagiona sempre molti buoni effetti in chi degnamente lo riceve.

## PARTE SECONDA

## Degli effetti del Sagramento Eucaristico.

Fig. F Accia grazia infegnarci, quali fono gli effetti particolari di questo Sagramento.

Par. Primieramente, essendo questo Sagramento cibo, e bevanda. spirituale, a chi degnamente lo riceve, ristora le forze perdute. dell'Anima, siccome il cibo, e la beyanda materiale rinforza. quelle del corpo.

Secondo. Aumenta nell'anima la grazia santificante, ed il fervore

della carità, e dell'amore verso Dio, e verso il proffimo.

Terzo. Riempie di gusto, e di dolcezza lo spirito.

Quarto. Serve di antidoto per curarci, e liberarci dalle colpedi veniali, e quotidiane.

Quinto. Ci preserva da' peccati mortali, raffrenando i moti sensuali della carne, e fortificandoci contra le tentazioni del Demonio.

Selto. Finalmente nell'ultimo della nostra vita temporale ci serve per cibo, forza, e viatico per portarci con vigoroso spirito alla vita eterna.

Fig. Oltre 2' narrati effetti , giova forle ad altro ulo la fantissima...

Par. Finora abbiamo confiderato la fagratiffima Eucarifiia, comes Sagramento, che prendiamo nella fantiffima Comunione; ma fe fi confidera anche come Sacrifizio, che fi offerifee a Dio nellafanta Meffa, giova ficuramente ad altri effetti.

Fig. E quali fono?

Par. Sono moltifimi; ma vi balti, che sappiate questi cinque, che sono i cinque fini principali, per li quali si offerisce il Santo Sacrisizio.

Primo. Per onorare, e riconoscere Dio, come nostro assoluto Signore.

Secondo . Per ringraziarlo di tutti i benefizi ricevuti, così spirituali, come temporali.

Terzo. Per riconciliarci nell'amicizia con Dio, ed ottenere la remissione de nostri peccati.

Quarto. Per imperrare dalla divina misericordia quelle grazie, e virtà, che ci bisognano per la sua maggior gioria.

Quinto. Per fodisfare col mezzo del Sangue di Gesù Crifto alle pene dovute alle noftre colpe, tanto per noi vivi, come per le Anime, che fono in Purgatorio.

## PARTE TERZA

## Delle disposizioni necessarie per la Santissima Comunione.

Fig. C I dica, quali han da effere le disposizioni con cui dobbia; mo degnamente andare a comunicarci?

Par. Alcune disposizioni si ricercano pe'l corpo, ed altre sono neces; farie per l'anima.

Fig. Ci dichiari, come abbiamo a disporre in quanto al corpo.

Par. Principalmente è necessario esser digiuno dalla mezza notte precedente, sino al tempo della comunione; cioè non aver mangiato, nè bevuto cosa alcuna, anche pochissima, nè pur per medicina.

Fig. Se alcuno stasse per morire, ed avesse mangiato, o bevuto, potrebbe comunicars:

Сc

Par. Signorsì, se si comunica per Viatico:

Fig. Si ricerca altra disposizione intorno al corpo?

Par. Si ricerca, che si vadi alla comunione con somma umiltà, e modestia sì nella persona, come nel vestito.

Fig. Questo in quanto al corpo; ed in quanto all'anima, che disposizione vi vuole?

Par. Sopra tutto è necessarissimo, che l'anima sia in grazia di Dio a cioè senza peccato mortale.

Fig. Perchè è necessario questo?

Par. Perchè, ficcome il pane ordinario non giova al corpo morto; così il pane spirituale della Santissima Eucarissia, secondo la sua issimuzione, non è ordinato a giovare all'anima morta alla grazia.

Fig. Chi si comunica con peccato mortale, che male fa?

Par. Fa un'ingiuria grandiffima a Dio, ed al Corpo Sagratiffimo di Crifto, perché fi comunica indegnamente, e perció commetteun'altro peccato mortale di facrilegio.

Fig. Chi si trova in peccato mortale, che deve fare per comunicarsi

degnamente?

Par. Deve prima col dovuto dolore, e proposito confessarsene, ed averne l'assoluzione.

Fig. Basta dunque essersi confessato, e stare in grazia di Dio, accioche possiamo comunicarci?

Par, Per non comunicatii indegnamente basta, ma per godere copiosamente degli estetti di questo Sagramento, bisogna che vi accostiate al medesimo, senza assetto ad alcun peccato veniale, ed inoltre, con sede, con timore, e con amore verso Iddio,

Fig. Come ci abbiamo ad accostare con fede?

Par. Credendo fermamente, che nella fanta Comunione riceverete, fotto la figura della fanta particola, il Corpo di Gesà Crifto vivo, e vero Dio, ed Uomo, Onnipotente, Creatore del Cielo, e della Terra: quello stesso Figliuolo di Dio, che per noi è nato di Maria Vergine, e per noi è morto in croce per salvarci.

Fig. Come ci accosteremo con timore?

Tar. Considerando, che avanti a Dio vos siete vilissime creature, e miserabili peccatori incritevoli più tosto di stare nell'Inserno, che di accostarvi alla sua lagratissima Mensa, e perciò replicarete spesso col cuore queste parole: Demine non sim dignus; ah Signore, io non ne son degno: ah Signore, io non ne son degno.

Fig. Come finalmente potremo accostarci con amore?

Tar. Peníando, che riceverete Gesà Crifto, così caro, ed amabile; che è la calamita di tutti i cuori; quel Gesà, che viene dentro di voi, e dell'anima vostra, per unirsi più strettamente a voi, e farsi una cosa stessa voi, e per far voi una cosa stessa con lui. Fiz. Chi si deve comunicare è obligato a (appere queste cose?

Par. Dec almeno (apere, che cosa piglia in questo Sagramento, cioè il Santissimo Corpo vivo, e vero; come anche dee sapere la necessaria preparazione, che vi si richiede,

PAR-

## PARTE QUARTA

## Della obligazione di prendere il Sagramento della Eucaristia.

Fig. V I è alcun comandamento, che ci oblighi a questa santa.

Par. Secondo la dottrina oggi comuniffima, vi è il comandamento di Crifto, il quale diffe, che fe non mangieremo della fua carne, non acquiferemo la vita eterna.

Fig. Vi è altro precetto particolare?

Par. Abbiamo il precetto della nostra fanta Madre Chiesa, che ordina a tutti i fedeli Crissiani il comunicarsi almeno una volta. l'anno nella fanta Pasqua.

Fig. Quando cominciano ad obligare questi precetti?

Par. Dopo che i figlinoli, e le figlinole sono arrivati agli anni della discrezione, cioè a quella età, in cui siano atti a discreziene questo cibo sagramentale, che non è altro, che il vero Corpo di Gesù Cristo, dal pane comune, e profano; e sappiano acco-fiarvisi colla dovuta pietà, e religione.

Fig. Baftera, che fiano arrivati alla età di fette anni?

Par. In questo non si può dar regola certa, ma convien regolarsi
dalla di loro capacità, lecondo la prudente direzione del Confessore.

Fig. Peccano quei, che hanno l'età di comunicarsi, e non si comunicano?

Par. Signor sì, che peccano, se per difetto loro non vogliono istruirsi, o non vogliono comunicats; ma se la mancanza è del Padre, o della Madre, o di qualche altro, che è obligato a dare la istruzione, allora peccheranno questi mortalmente.

Fig. Pare, che vi sia altro da farci sapere?

Par. Vi resta la maniera prattica, colla quale voi dovrete prendere la Santissima Comunione.

## PARTE QUINTA

## Della Santissima Comunione.

Fig. C Ome dovremo vestirci nell'andare a ricevere questo Sagra-

Par. Sogliono alcuni Parrochi, e Padri Spirituali, far vestire i Comunicandi da Angeli nella prima volta; il qualuso religioso non si riprova: ma per ordinario vi si dee andare cogli abiti soliti, puliti sì, ma senza gala, e vanità; anzi con gravità, e modestia.

Fig. Ci dica ora qualche cosa intorno alla maniera di prendere la Santissima Comunione.

Par. Volentieri. Vi esorto dunque a praticare, innanzi di comuni-C e a garvi, carvi, i seguenti atti, che restringo ad otto, cioè:

Primo. La sera, avanti al giorno della comunnione, vi raccomandarete a Dio, alla Vergine Santissima, all'Angelo Custode, ed al Santo del voltro nome , perchè vi facciate degni di ricevere

Secondo . Procurarete di avere un desiderio grande di unirvi col

Terzo. La mattina subito levati, anderete col medesimo desiderio in Chiesa, dove senza mettervi a ciarlare farete qualche ora-

Quarto. Dopo vi confessarete colla dovuta preparazione, e dolore de' peccati.

Quinto. Così disposti, con tutta divozione vi accosterete all'Alta. re, dove v'inginocchiarete, aspettando cogli occhi bassi, e colle mani in petto a modo di croce.

Sesto. Allora rinovarete, come vi ho insegnato, gli atti di Fede, di Timore, e di Amore verso Gesù Cristo, e con ferma speran-23, che mediante la sua grazia, vi farà degni, non solo di ricevere il Sagramento, ma anche le virtù, e gli effetti dello stesso Sagramento.

Settimo. Mentre il Sacerdote col Sagramento in mano dice le parole : Domine non sum dignus , voi accompagnarete col cuore umiliato gli stessi sentimenti: e nel ricevere il Signore , allora alzarete con pieta, e modestia gli occhi verso la sagra particola. che riceverete sopra la lingua, cacciandola un poco fuori della bocca.

Ottavo. Ricevuta in fine la comunione , basserete di nuovo gli occhi, ed il capo, e così vi ritirarete da parte; avvertendo d'inghiottir subito la santa particola: ed in caso che si attaccasse al palato, non la staccherete col dito, ma colla sola lingua, e con prendere un sorso d'acqua, se bisogna.

Fig. Dopo la comunione, che ci resta a fare?

Par. Almeno per un quarto d'ora vi guarderete quanto più potrete dallo sputare, e da mangiare, e bere, e vi fermarete inginocchiati, contemplando Gesù Cristo, che sta nel vostro perro; lo ringraziarete con tutto l'amore di tanta grazia: e lo pregherete che non parta da voi, senza lasciarvi la sua divina benedizione. Fig. Che Orazione potremo dire dopo comunicati?

Par. Chi sa leggere, ed intendere il latino, potrà servirsi di quelle che sono nell'Offizio della Madonna. Gli altri potranno dire, se

vogliono questa assai divota.

## ORAZIONE

### Dopo la Comunione.

Amabilissimo mio Dio, mio Gesù, mio Creatore, mio Conservatore, mio Redentore, mio Glorificatore, io vostra Creatu-

ra non ho altra fede, nè altro amore, che a Voi, in Voi, e per Voi. Vi adoro, vi ringrazio, vi benedico, e vi prego, che la. beatiffima prefenza del vostro Santiffimo Corpo, il quale nascosto sotto la sembianza di pane, ho ricevuto quest'oggi dentro di me, fantifichi in tal modo l'anima mia, che da ora avanti io fuor di Voi non senta altra dolcezza, non desideri altra consolazione , non ami altra bellezza , non cerchi altro amore. Inavvenire, non abbia io altro timore, che di offendervi, e disguftarvi, ne mi curi d'altro onore, che di fervirvi, ed amarvi fempre in questa vita, per poi vedervi, godervi, ed amarvi eternamente nel Ciclo. Così fia.

Fig. Fatta questa Orazione potremo partire dalla Chiesa?

Par. E'bene che non partiate così subito, ma restiate per altro poco a ringraziare anco la Madonna Santiffima, l'Angelo Custode, ed il vostro Santo, che vi hanno assistito ; e ciò satto anderete a caía colla benedizione del Signore; procurando per quel giorno di star ritirati più del solito, e lontani da giuochi, e massimamente dalle male compagnie, e di applicarvi ad esercizi di divozione: ricordandovi anche spesso del gran beneficio, che-Dio vi ha fatto, e delle grazie, che dovete aspettare dalla santiffima Comunione.

# TIT. III.

Editto da publicarsi la Domenica in Albis, per quelli che non avranno adempito il precetto della Comunione Pasquale.

## 'NOS FR. D. THOMAS MARINUS

Dei , & Apostolica Sedis gratia Episcopus Syracusanus, Regiusque Con siliarius &c.

T Erminando in questo giorno il tempo prefisso per lo adempi-mento del precetto Pasquale, prima di divenire alla dichiarazione delle pene dovute a quegli Empj, che ne han trascurato la pun- cap. 9. 5. 39 tuale offervanza, abbiamo ftimato intimarli in vigor del presente. ". 13. Editto, ed ammonirli, come continuando essi nella loro empia contumacia, per altri giorni quindeci, cinque de quali fi affegnano per la prima, cinque per la seconda, e cinque per la terza canonica. ammonizione, si dichiareranno nominatamente, e publicamente incorsi nella pena dello Interdetto dall'ingresso della Chiesa, e privi di sepoltura Ecclesiastica, in caso di morte, ed anche, se così ci parera spediente, nella scomunica maggiore da promulgarsi con tutte.

Cit. par. I.

aos le folennità necessarie, in caso che ce ne astringesse la pertinacia di cali Delinquenti: dichiarando, che la presente citazione per editto abbia a produrre lo stesso effetto, come se sosse a ciascheduno intimata, e non altrimente &c.

De mandato Illustrissimi, & Reverendis. Dni Syracusani Episcopi.
D. D. Natalis Battaglia V. C. & Sec. Synodi.

# T I T. IV.

## Propositiones Damnatæ.

## AB ALEXANDRO VII.

Cit. par. 1. I Omo nullo unquam vitz suz tempore tenetur elicere actum fidei, spei, & charitatis, ex vi przeeptorum divinorum., ad eas virtutes percinentium.

2 Vir equestris, ad duellum provocatus, potest illud acceptare,

ne timiditatis notam apud alios incurrat.

3 Sencentia afferens, Bullam Cenz foldm prohibere abfolucionem harefis, & aliorum criminum, quando publica funt, & id non derogare facultati Trident in qua de occultis criminibus fermo est, anno 1629, 18. Julii in Consistorio S. Congregationis EE. Cardinalium, 1814, & tolerata est.

4 Prælati regulares possunt in foro conscienciæ absolvere quoscumque seculares ab hæresi occulta, & excommunicatione propter

eam incurfæ.

5 Quamvis evidenter tibi constet , Petrum esse Hæreticum , non

teneris denuntiare, si probare non possis.

6 Confessarius, qui in Sacramentali confessione tribuit Pænitenti cartam, postea legendam, in qua ad Venerem incitar, non censetur solicitasse in confessione, ac proinde non est denuntiandus.

7 Modus evadendi obligationem denuntianda solicitationis est, si solicitatus consiteatur cum solicitante, hic potest ipsum absolvere,

absque onere denuntiandi.

8 Duplicatum ftipendium potest Sacerdos pro eadem Missa licitè accipere, applicando petenti partem, etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem, idque post Decreeum Urbani VIII.

9 Post Decretum Urbani, potest Sacerdos, cui Missa celebrandæ traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia

parre stipendii sibi rețentâ.

10 Non est contra Justiciam pro pluribus sacrificiis stipendiumaccipere, & sacrificium unum offerre; neque etiam est contra sidelitatem, etiam si promittam, promissione etiam juramento sirmată, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.

Peccata in confessione omissa, seu oblita, ob instans periculum

vitz, aut ob aliam causam; non tenemur in sequenti consessione exprimere .

12 Mendicantes possunt absolvere à casibus Episcopis reservatis non obtenta ad id Episcoporum facultate.

13 Satisfacit præcepto annuæ confessionis, qui confitetur regulari, Epilcopo prælentato, led ab eo injuste reprobato.

14 Qui facit confessionem voluntarie nullam , satisfacit præcepto Ecclesia.

15 Ponitens propria authoritate substituere sibi alium potest. qui loco iplius ponitentiam adimplear.

16 Qui beneficium curatum habent , possunt sibi eligere in Confessarium, simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.

17 Est licitum Religioso, vel Clerico, calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua religione spargere minantem, occidere, quando alius modus defendendi non suppetit; ut suppetere non videtur, fi calumniator fit paratus, vel ipfi Religioso, vel ejus religioni publice, & coram gravissimis Viris prædicta impingere, nisi occidatur.

18 Licet interficere fallum acculatorem , fallos Testes , ac etiam Judicem , à quo iniqua certò imminet sententia , si alia via non po-

test innocens damnum evitare.

19 Non peccat Maritus occidens propria authoritate Uxorem, in adulterio deprehensam.

Restitutio à S. Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus. non debetur in conscientia, ante sententiam declaratoriam Judicis, cò quòd fit pœna.

21 Habens Cappellaniam collativam, aut quodvis aliud benefieium Ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suz obliga-

tioni, si Officium per alium recitet .

22 Non est contra justitiam Beneficia Ecclesiastica non conferregratis, quia collator conferens illa Beneficia Ecclefiastica pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione Beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur.

23 Frangens jejunium Ecclesia, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta;

quia non vult se subjicere præcepto.

24 Mollities, sodomia, & bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimæ : ideoque sufficit dicere in confessione , se procurasse pollutionem.

25 Qui habuit copulam cum soluta satisfacit confessionis præcepto à dicens: commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem .

26 Quando litigantes habent pro se opiniones aquè probabiles potest Judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem. unius præ alio.

Si liber sit alicujus Junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis , dum non confter rejectam effe à Sede Apostolica tan-

quam improbabilem.

28 Populus non peccat etiam si absque ulla causa non recipiat legem à Principe promulgatam.

29 In

29 In die jejunii, qui sæpiùs modicum quid comedit, & si nota-

bilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.

30 Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, funt excufati ab obligatione jejunii, nec debent se certificare, and labor se compatibilis cum jejunio.

31 Exculantur absolute a præcepto jejunii omnes illi , qui iter agunt equitando , utcumque iter agant , etiam si iter necessarium.

non fit , & etiam fi iter unius diei conficiant .

32 Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova, &

lacticinia in quadragesima obliget .

33 Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea Beneficiarius de fructibus sui Beneficii secerit.

34 In die Palmarum recitans Officium Paschale satisfacie præcepto.
35 Unico Officio potest quis satisfacere duplici præcepto, pro

die præfenti & crastino .

36 Regulares possunt in foro conscientiz uti privilegiis suis, que sunt expresse revocata per Conc. Trident.

unt expreise revocata per Conc. Trident.

37 Indulgentiæ concessæ regularibus, & revocatæ à Paulo V.ho-

die funt revalidata.

38 Mandatum Tridentini factum Sacerdoti (acrificanti ex necellitate cum peccato mortali confitendi quamprimum, eft Confilium, noa przeeptum.

39 Illa particula, quamprimum, intelligitur, cum Sacerdos suo

tempore confitebitur.

- 40 Est probabilis opinio, quz dicit este tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensibilem, quz ex osculo orieur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis.
- 41 Non est obligandus Concubinarius ad éficiendam Concubinan, si hac nimis utilis esset ad obled/amentum concubinarii, vulgò regalo, dum deficiente illa, nimis egrè ageret viram, & alia epulæ tedio magno concubinarium afficerent, & alia famula nimis difficilè inveniretur.

42 Licitum est mutuanti, aliquid ultra sortem exigere, si se obli-

get ad non repetendam fortem usque ad certum tempus.

43 Annuum legatum pro anima relictum, non durat pluiquam per decem annos.

44 Quo ad forum conscientiæ , reo correcto , ejusque contuma-

cia cessante, cessant censura.

45 Libri ptohibiti donec expurgentur, possunt retineri usque dum adhibità diligentià corrigantur

### AB INNOCENTIO XI.

I On est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opiaionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordi.

Ordinis Sacerdotalis, ant Episcopalis:

2 Probabiliter existimo Judicem posse judicare juxta opinionem. etiam minus probabilem.

3 Generatim dum probabilitate, five intrinseca, five extrinseca, quantumvis tenui, modò à probabilitatis finibus non exeatur, confis aliquid agimus, semper prudenter agimus.

4 Ab infidelitate exculabitur infidelis , non credens , dudus opi-

nione minus probabili.

5 An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei, semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.

6 Probabile est ne fingulis quidem rigorose quinquenniis per fe obligare præceptum charitatis erga Deum.

7 Tunc folum obligat, quando tenemur justificari, & non habemus aliam viam, qua justificari possumus.

8 Comedere, & bibere ulque ad fatietatem , ob folam voluptatem, non est peccatum, modò non obsit valetudini; quia licitè poteft appetitus naturalis fuis acibus frui .

o Opus conjugii ob folam voluptatem exercitum, omni penitus

caret culpa, ac defectu veniali .

10 Non tenemur proximum diligere actu interno, & formali. 11 Præcepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos adus externos.

12 Vix in Secularibus invenies , etiam in Regibus, superfluum. starni. Et ita vix aliquis tenetur ad eleemofynam, quando tenetur

tantum ex superfluo statui.

13 Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alterius triftari, & illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affecan petere, & defiderare; non quidem ex displicentia. personz, sed ob aliquod temporale emolumentum. 14 Licitum est, absoluto desideriol, cupere mortem Patris, non-

quidem ut malum Patris, sed ut bonum cupientis; quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas.

- 15 Licitum est filio gaudere de Parricidio Parentis à se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias, inde ex hæreditate confecutas .
  - 16 Fides non censetur cadere sub præcepto speciali, & secundum se.

Satis est actus fidei femel in vita elicere .

18 Si à potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue confiteri, & Deo, & Fidei gloriofum, consulo; tacere, ut peccaminosum. per se non damno.

19 Voluntas non potest efficere, ut affensus fidei in seiplo sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad affensum impellen-

tium .

20 Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habe-

bat supernaturalem .

Assensus fidei supernaturalis, utilis ad salutem, stat cum notieia folum probabili revelationis; imò cum formidine, qua quis formidet, ne non fit locutus Deus .

22 Nonnisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita remuneratoris.

23 Fides late dica ex testimonio Creaturarum similive motivo, ad justificationem sussicit.

24 Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreve-

rentia, propter quam velit, aur possit damnare hominem.
25 Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit

levis, five gravis.

26 Si quis vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio sine juret, se non fecisse aliquid, quod revera secit, intelligendo intra se aliquid aliquid, quod non secit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.

27 Caufa justa utendi his amphibologiis est; quoties id necessarium, aut utile est ad falucem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemilibet alium virtutis actum, ita ut veritaris oc-

cultatio cenfeatur tunc expediens, & studiofa.

28 Qui mediante cominendatione, vel munere ad Magiltratum, vel Officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato Regis à similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis; quia non tenetur fateri crimen occultum.

29 Urgens metus gravis , est causa justa Sacramentorum admi-

nistrationem simulandi.

30 Fas est Viro honorato occidere invasorem, qui nicitur calumniam inferre, si aliter hac ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel sustè percuriat, & post impactam alapam, vel schum sustis sugiat.

31 Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

- 32 Non solum licitum est desendere desensione occisiva, quæ actu possidemus; sed etiam ad quæ Jus inchoatum habemus, & quæ nos possessiones ser peramus.
- 33 Licitum est ram hæredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur, se taliere desendere, sicut & jus habenti in Cathetam, vel Præbendam contra corum possessione injuste impedientem.

34 Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella

deprehensa gravida occidatur, aut infametur.

35 Videtur probabile omnem fœtum, quandiu in utero est, carere anima rationali, & tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium, committi.

36 Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.

eciam in gravi.
37 Famuli, & famulæ domesticæ possunt occulté hæris suis surri.
pere, ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt.

38 Non

38 Non tenetur quis sub pona peccati mortalis restituere, quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna, summa to-

Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum 29

tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.

40 Contractus mohatra licitus elt , etiam respectu eiusdem personz, & cum contractu retrov inditionis pravie inito cum intentione

41 Cum numerata pecunia pretiofior fit numeranda, & nullus fit , qui non majoris faciat pecuniam præsentem , quam futuram.; potest Creditor aliquid ultra sortem à mutuatario exigere, & eo titulo ab ufura excufari.

43 Ulura non est dum ultra sortem aliquid exigitur tanquam ex benevolentia, & gratitudine debitum; sed solum si exigatur, tan-

quam ex justitia debitum .

43 Quid ni, nonnisi veniale sit, detrahentis authoritatem magnam fibi noxiam falso crimine elidere?

44 Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justiciam & honorem defendat. Et si hoc non fit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in Theologia -

45 Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, fed dumtaxat tanquam motivum conferendi , vel efficiendi (pirituale , vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut è contra.

45 Et id quoque locum habet etiam fi temporale fit principale motivum dandi spirituale : imò etiam si sit finis ipsius rei spiritua-

lis , fic ut illud pluris estimetur , quam res spiritualis .

47 Cum dixit Conc. Trident, eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi, quos digniores, & Ecclesia magis utiles ipsi judicaverint, ad Ecclesias promovent, Concilium, vel primò videtur, per hoc, digniores, non aliud fignificare velle, nifi dignitates eligendorum, fumpto comparativo pro politivo; vel fecundo locutione minus propria, ponit digniores, ut excludat indignos, non verò dignos; vel tandem loquitur tertiò, quando fit concurlus.

48 Jam clarum videtur fornicationem secundum se nullam ina voluere malitiam, & folum effe malam, quia interdictam, ut contra-

rium omninò rationi dissonum videatur.

49 Mollities jure naturæ prohibita non est . Unde si Deus eam. non interdixisset, sæpè esset bona, & aliquando obligatoria sub mortali.

50 Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium, ideoque sufficit in confessione dicere; se esse fornicatum.

Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat Hærum suum ascendere per senestras ad stuprandam Virginem, & multoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta, ne à Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expeliatur.

şa Præceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito

53 Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo sacro, qui duas ejus

parces, imò quatuor simul à diversis celebrantibus audit .

- 54 Qui non potest recitare matutinum, & laudes, potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur; quia major pars trahit ad se minorem.
- 55 Præcepto Communionis annuæ satissit per sacrilegam Domini manducationem.
- 56 Frequens confessio, & communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota prædestinationis.
- 57 Probabile est sufficere attritionem naturalem, modò hone-
- 58 Non tenemur Confessario interroganti confiteri alicujus peccati consuetudinem.
- 59 Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum consessos,
- ratione magni concursus pœnitentium, qualis e. g. potest contingere in die magna alicujus festivitatis, aut indulgentia.
- 60 Penitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, natura, aut Ecclesa, & si emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio; dummodo ore proferat, se dolere, & proponere emendationem.
- 61 Potest aliquando absolvi qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, & non vult omittere, quinimmo directé, & ex proposito quarit, aut. ei se ingerit.
- 62 Proxima occasio peccandi non est sugienda, quando causa aliqua utilis, aut honesta non sugiendi occurric.
- 63 Licitum est quærere directé occasionem proximam peccandi, pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel Proximi.
- 64 Absolutionis capax est homo quantumvis laboret ignorantiamysteriorum sidei, & etiam si per negligentiam, etiam culpabilem... nesciat mysterium Sanctissima Trinitatis, & Incarnationis D. N. Jesu Chesti.
  - 65 Sufficit illa mysteria semel credidisse.

## AB ALEXANDRO VIII.

I N statu naturz lapsz ad peccatum formale, & demeritum sustination it illa libertum fuie in causa, peccato originali, & voluntarium, ac libertum fuie in causa, peccato originali, & voluntate Adami peccantis.

2 Tametsi detur ignorantia invincibilis jutis natura, hac in statu natura lapsa operantem ex ipsa non excusat à peccato formali.

3 Non licet lequi opinionem , vel inter probabiles , probabilissimam .
4 Dedit semetipsum pro nobis oblationem Deo , non pro solis

electis, sed pro omnibus, & solis sidelibus.

5. Pagani, Judai, Haretici, aliique hujus generis nullum omnino

5 Pagani, Judzi, Hzretici, zliique hujus generis nullum omninò accipiunt à Jeiu Christo insluxum, adeoque hinc recè inseres in illis esse voluntatem nudam, & inermem sine omni gratia sufficiente.

6 Gra-

6 Gratia sufficiens statui nostro non tam utilis, quam perniciosa est, sic ut proinde meritò possimus petere, à gratia sufficienti libera nos Domine.

7 Omnis humana actio deliberata est Dei dilectio, vel mundi; si Dei, charitas Patris est; si mundi, concupiscentia carnis, hoc est, mala est.

8 Necesse est infidelem in omni opere peccare.

9 Revera peccat, qui odio habet peccatum, merè ob ejus turpitudinem, 3: difconvenientiam cum natura rationali, fine ullo ad Deum offenium respectu.

10 Intentio, qua quis derestatur malum, & prosequitur bonum, mere ut celestem obtineat gloriam, non est recta, nec Deo placens.

11 Omne quod non est ex fide Christiana supernaturali, que per

dilectionem operatur, peccatum eft.

12 Quando in magnis peccatoribus deficit omnis amor, deficit etiam fides: & etiam fi videantur credere, non est fides divina, sed humana.

13 Quisquis etiam æternæ mercedis intuitu Deo samulatur, charitate si caruerit, vitio non caret, quoties intuitu, licet, Bearitudinis operatur.

14 Timor gehennæ non est supernaturalis.

15 Attritio, que genena , & pænarum metu concipitur , fine... dilectione benevolentiæ Dei propter fe , non est bonus motus , ac supernaturalis .

16 Ordinem præmittendi (atisfactionem absolutioni), induxit non politia, aut inflitutio Ecclesse; sed ipsa Chrishi lex, & præscriptio naturæ rei, id ipsum quodammodo dictans.

17 Per illam praxim mox absolvendi ordo poenitentia est inversus .

- 18 Consuetudo moderna quoad administrationem Sacramenti Peenitentia, etiam si eam plurimorum hominum sustente authoritas, & multi temporis diuturnitas confirmet, nihilominus ab Ecclesia non habetur pro usu, sed abusu.
- 19 Homo debet agere tota vita poenitentiam pro peccato originali.
- 20 Confessiones apud Religiosos sacta, pleraque vel sacrilega sunt, vel invalida.
- 21 Parochianus potest suspicari de mendicantibus, qui eleemosynis communibus vivunt, de imponenda nimis levi, & incongrua pœnitentia, seu satisfactione ob quastum, seu lucrum subsidii temnoralis-
- 32 Sacrilegi funt judicandi, qui Jus ad communionem percipiendam prætendunt, antequam condignam de delictis fuis pomitentiam egerint.

23 Similiter arcendi funt à facra communione, quibus nonduma

inest amor Dei purissimus, & omnis mixtionis expers.

24 Oblatio in templo, que fiebat à B. V. Maria in die Purificationis sue per duos pullos columbarum, unum in holocaustum, & alterum pro peccatis, sufficienter testatur quod indiguerit purificatione, 214 tione ; & quod filius , qui offerebatur etiam macula Matris maculatus effet , fecundum verba legis .

25 Dei Patris simulacrum nefas est Christiano in Templo collocare.

26 Laus, que defertur Marie, ut Marie vana eft.

27 Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus : In no-

mine Patris &c. prætermissis illis. Ego te baptizo.

28 Valet Baptimus collatus à Ministro, qui omnem ritum externum, formamque baptizandi observat; intus verò in corde suo, apud se resolvit, non intendo facere, quod facit Ecclessa.

29 Futilis, & toties convulsa est affertio de Pontificis Romani supra Concilium Eumenicum authoritate, atque in fidei quastioni-

bus discernendis infallibilitate.

30 Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatan, illam abfoluce potest tenere, & docere, non respiciendo ad ullam.
Pontificis bullam.

31 Bulla Urbani Octavi In eminenti est subreptitia .

# TIT. V.

Spiegazione degl'impedimenti del Matrimonio da publicarfi da Parrochi.

Cit. par. 1. C L'impedimenti del matrimonio, che impediscono il contraerlo, sap. 13. 10, 12. C & annullano il contratto, sono compresi ne' versi seguenti:

Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen, Cultus disparitas, Vis, Ordo, ligamen, honestas, Si si Affinis, si forte coire nequibis, Si Parochi, aut duplicis desit prasentia Testis, Raptave sit Mulier, nec parti reddita tuta Hac sacienda vetant, connubia sacta retractant.

#### Error .

Il primo è l'errore circa la sostanza della persona, cioè se io intendo contracre Matrimonio con Berta, e lo sò con Antonia; overo intendo contracre Matrimonio colla primogenita, e me ne viendata un'altra; in tutti questi casi, e simili, il Matrimonio è nullo-Ma se l'errore sosse circa la qualità della persona, come a dire, che credeva, che sosse colle bella, e ricca, mà il satto non sta così, il Matrimonio è valido.

#### Conditio.

Il secondo è la condizione, cioè servile, come a dire, se uno contraesse Mattimonio con una Schiava, che credeva esser libera, essendo egli libero, il Mattimonio, non tiene; il medessimo è se la Donna libera piglia un Schiavo; il che se sapesse, non lo farebbe.

#### Votum.

Il terzo impedimento è il voto solenne, satto per prosessione. espressa, o tacita, in una religione approvata, o nel pigliare gli Ordini Sagri.

Cognatio.

Il quarto impedimento è la parentela, la quale è in tre modi; cioè naturale, spirituale, e legale: la naturale toglie, ed impedisce il Matrimonio insino al quarto grado inclussve; e facendo il Matrimonio con tale impedimento, sono scomunicati, se la ignoranza non li scusa. La parentela spirituale si piglia da i Sagramenti del Battesimo, e della Consimmazione; e questa impedisce, ed annulla il Matrimonio solamente, tra colui che battezza, o cressima, e colui che battezzato, o cressima, o citenco, e similmente tra quello che battezzato, o cressima, o tiene, e tra il Padre, e la Madre del Battezzato, o Cressimato. La parentela legale è una propinquità, che nasce dall'adozione, e questa ha tre gradi: il primo è degli alcendenti, e discendenti, cioè dello adottante, e dello adottato, e discendenti dello adottato; e quelto impedimento non si toglie per discingsimento dell'adozione, ne per la emancipazione.

Il secondo è quasi traversale, cioè fra lo adottato e li figliuoli naturali dello adottante, durante l'adozione, e stando il figliuolo

naturale nella potestà del Padre, e non altrimente.

Il terzo grado è una certa affinità legale, cioè tra la Mogliedello adottato, e lo Adottante, e tra lo adottato, e la Moglie dello adottate la quale dura perpetuamente, come la prima: e ciacheduna di queste parentele impedisce, ed annulla il Matrimonio.

#### Crimen.

Il quinto impedimento è il delitto; e questo è di due sorti: il primo è, se uno ammazza il Marito, con intenzione di contraerematrimonio con la Moglie di lui, il quale omicidio fatto col consenso di ambe le parti, impedisce, ed annulla per sempre; come impedisce, ed annulla ancora il Marrimonio, se uno solo delli Consorti machina la morte dell'altro, purche v'intervenga l'adulterio. L'altro impedimento è l'adulterare scientemente colla Moglie di altri, e contraere con essa marrimonio, vivente l'altro Consorte: overo promettere di contraere; il che impedisce, ed annulla, ancorchè il primo matrimonio non sosse ancora consumato.

## Cultus disparitas.

Il sesto impedimento è la diversità della religione, perchè tra il Battezzato, e quello che non ha il Battessimo, non può esse matrimonio; non potendosi ricevere Sagramento alcuno senza il Battessimo. Ma può esser matrimonio colli Battezzati, benchè fossero Eretici, scomunicati, ed Apostati, essendo il matrimonio valido, benchè si faccia male a contraere con essi.

#### Vis

Il fertimo impedimento è la forza, overo violenza, quando alcuno è forzato, o violentato a contraere matrimonio; volendo la. Santa Chiefa, e la ragion naturale, che li matrimoni fiano liberi.

### Ordo.

L'ottavo impedimento è l'Ordine Sagro; e se alcuno avendo l'Ordine Sagro contraesse, non tiene, ma reita scomunicato.

#### Ligamen.

Il nono impedimento è quando la persona ha Moglie, o Marito, perchè non può contraere altro matrimonio.

#### Honestas.

Il decimo impedimento è la giultizia della publica onestà, la quale ha principio dalli sponfaltzi, cioè quando si promette di doversi in futuro pigliar per Marito, o per Moglie; e questo impedimento consiste in una proibizione canonica, la quale annulla (se i sponsalta) sono validi) il matrimonio, che uno de' detti promettenti contraesse con qualche Parente nel primo grado dell'altro; maquella publica onestà, che viene dal matrimonio rato, annulla anche sin'al quarto grado.

## Si sis Affinis.

L'undecimo impedimento è l'affinità, la quale non è altro, che una approfimazione di persona, che nasce dalla copula carnale: e se la copula sarà lecita, come quella del matrimonio, impedisce sino al quarto grado inclusivé; se sarà illecita, insiona al secondo inclusivé;

## Si fortè coire nequibis.

Il duodecimo impedimento è l'impotenza di confumare il matrimonio, o che proceda da cagion naturale, o da accidentale, purche sia perpetua.

Inoltre il difetto dell'età di quattordici anni compiti nell'Uomo, e di dodeci parimente nella femina, impedifce, ed annulla il marrimonio; fe la malizia, o prudenza da giudicarfi dall'Ordinario, non fupplifce a detto difetto.

Si Parochi, & duplicis desit præsentia Testis.

Il decimoterzo impedimento sarebbe, se si celebrasse il matrimonio fenza la prefenza del Parroco, e di due Testimonj.

Raptave sit Mulier, nec parti reddita tutæ."

Il quartodecimo impedimento farebbe, fe alcuno rubbaffe una Donna, e mentre sta in sua potestà, contraesse con quella defasto il matrimonio, detto matrimonio è nullo : ma se prima la ponesse separata da fe in luogo ficuro, e libero, e quella lo volcife per fuo Marito, il matrimonio sarebbe valido.

# I T.

Instructio pro examine illorum Testium, qui inducuntur pro contrahendis matrimoniis ex Decreto S. Congregationis S. Officii sub die 21. Augusti 1670.

N primis Testis moneatur de gravitate juramenti in hoc præsertim negotio pertime (cendi, in quo divina simul, & humana Majecap. 13. n. 144
stas laditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & gravicatem, & quod imminet pona triremium, & fustigationis deponenti falfum .

Cit. par. 1.

2 Interrogetur de nomine, cognomine, patria, atate, exercitio; & habitatione.

3 An fit Civis , vel Externs; & quatenus fit externs , quanto tempore est in loco, in quo testis ipse deponit.

An ad examen accesserit sponte, vel requisitus; si dixerit, acceffisse sponte, à nemine requisitum, dimittatur, quia præsumitur mendax; si verò dixerit , accessisse requisitum ; interrogetur à quo, vel à quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus, & quoties fuerit requisitus; & an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes .

5 Interrogetur, an fibi, pro hoc testimonio ferendo, fuerit aliquod datum, promissum, remissum, vel oblatum, à contrahere vo-

lentibus, vel ab alio, ipforum nomine .

6 Interrogetur, an cognoscat ipsos contrahere volentes, & à quanro tempore, in quo loco, qua occasione, & cujus qualitatis,

vel conditionis existant.

Si responderit negative, testis dimittatur; si verò affirmative, Interrogetur, an contrahere volentes fint Cives, vel Exteri; fi respoderit esse Exteros, supersedeatur in licentia contrahendi, donec per literas Ordinarii iplorum contrahere volentium doceatur de eorum libero statu, de co tempore quo permanserunt in sua Civitate,

vel Dicecesi : Ad probandum verò corumdem contrahere volentium flatum liberum, pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitime, & concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, & reddant sufficientem rationem causa eorum scientia, absque eo quod teneantur deferre attestationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt.

Si verò responderit, contrahere volentes esse Cives;

8 Interrogetur, sub qua Parochia hactenus contrahere volentes

habitarint, vel habitent de præsenti9 Item, an ipse testis sciat, aliquem ex prædictis contrahere volentibus, quandoque habuisse Uxorem, vel Maritum, aut professionem fecisse in aliqua religione approbata, vel suscepisse aliquem ex Ordinibus facris, Subdiaconatum scilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.

Si verò responderit non habuisse Uxorem, vel Maritum, vel

aliud impedimentum, ut fupra.

10 Interrogetur de causa scientia, & an sit possibile, quod aliquis ex illis habuerit Uxorem, vel Maritum, vel aliud impedimentum, ut supra, quod ipse testis nesciat.

Si responderit affirmative, supersedeatur; nisi ex illis testibus probetur concludenter non habuisse Uxorem, vel Maritum, neque-

ullum aliud impedimentum &c.

Si verò responderit negative;

11 Interrogetur de causa scientia, ex qua deinde Judex colligere poterit, an testi sit danda sides.

Si responderit, contrahere volentes habuisse Uxorem, vel Mari-

tum, fed effe mortuos;

- 12 Interrogetur de loco , & tempore , quo funt mortui , & quomodo iple teltis scit fuisse conjuges , & nunc mortuos effe . Et fi responderit mortuos suisse in aliquo Hospitali , vel vidisse sepeliri in certa Ecclesia; vel occasione militie, fuisse sepultos à militibus; non detur licentia contrahendi, nisi priùs recepto testimonio authentico à Rectore Hospitalis, in quo prædicti decesserunt, vel à Rectore Ecclefix, in qua humata fuerunt eorum cadavera, vel fi fieri poteft à Duce illius cohortis, in qua descriptus erat miles: si tamen hujusmodi testimonia haberi non possunt, Sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes, que de Jure communi possunt admitti, dummodo fint legitime, & sufficientes.
- 13 Interrogetur, an post mortem dicti Conjugis defuncti aliquis ex prædictis transierit ad fecunda vota .

Si responderit negative;

14 Interrogetur, an esse possit, quod aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absque eo quod ipse testis sciar.

Si responderit affirmative, supersedeatur à licentia, donec producantur teltes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si verò negative.

15 Interrogetur de caula fcientia ; qua perpenfa Judex poterit

judicare, an sit concedenda licentia, nec ne.

Si contrahentes funt vagi , non procedatur ad licentiam contrahendi , nisi doceant per fides Ordinariorum suorum esse liberos; & in aliis servata forma Concilii Trid. in cap. Multi. Sefs. 24.

Fides, aliaque documenta, que producuntur de partibus, non admittantur , nifi fint munita figillo , & legalitate Episcopisordinarii , & recognita saltem per telles , qui habent notam manum , & sigillum; & attente consideretur, quod fides, seu testimonia bene, &

concludenter identificent personas, de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei, qui prælumuntur melius informati , quam exteri ; nec admittantur homines vagi, & milites, nisi data causa, & maturo consilio; & Notarius exace describat personam testis, quem si cognoscit, utatur clausula, mihi bene cognitus : sin minus examen non recipiat , nisi cum persona testis aliqua alia compareat cognita Notario, & quæ attestetur de nomine, & cognomine ipsius testis , necnon de idonei. tate ejusdem ad testimonium ferendum : & hujusmodi examinibus debent interesse in Urbe , ultra Notarium, Officiales specialiter deputandi ab Eminentissimo Vicario, & extra Urbem, vel Vicarius Episcopi , vel aliqua persona insignis , & idonea specialiter ab Episcopo deputanda; alias puniatur Notarius arbitrio S. Congregatio, nis, & Ordinarius non permittat fieri publicationes .

Ordinarii pracipiant omnibus, & fingulis Parochis in corum. Direcefibus existentibus , ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis, non faciant publicationes in corum Ecclefiis, nifi certiorato Ordinario, à quo, vel ejus Generali Vicario, prius teneatur authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerunt examinati teltes in corum Tribunali, qui probant statum liberum contrahere volentium.

Contravenientes autem fevere puniantur .

# TIT. VII.

### Decretum Innocentii XII. de celebratione Missarum.

TUper à Congregatione Venerabilium Fratrum nostrorum. S. R. E. Cardinalium Conc. Trident. Interpretum prodierunt cap. 14. n. 26.

decreta tenoris infrascripti, videlicet.

Alias super celebratione Missarum, ac prohibitione illas moderandi, seu reducendi absque Sedis Apostolica licentia, necnon super earundem oneribus perpetuis suscipiendis, & Religiosorum numero ultra reditus, & consuetas eleemosynas locorum regularium nonhabendo, emanarunt ab hac Sacra Congregatione S. R. E. Cardinalium Conc. Trident. Interpretum auctoritate , per fel. rec. Urbanum Papam VIII. illi specialiter attributa, quamplura decreta tenoris sequentis. Ec 2

Cit. par. I.

Cum fæpe contingat in quibusdam Ecclesiis ; tam magnum Misfarum celebrandarum numerum, ex variis Defunctorum relicis, aue piorum eleemolynis impolitum effe, ut illis pro fingulis diebus przfcriptis nequeat fatisfieri & tamen nova onera Miffarum in dies fuscipiantur; indeque fiat, ut depereant piæ testantium voluntates, obstrica benefactoribus fides violetur, Defunctorum anima inffragiis priventur, Ecclefiis debitus fubtrahatur cultus; ac Christi fideles gravi scandalo affecti, plerumque à similibus charitatis operibus retrahantur : cumque his malis maximum inter catera fomentum prabeat. aut quod ii , qui Missas supra vires celebrandas suscipiunt , sperent illas brevi ad pauciorem numerum à Superioribus reductum iri; aut quod Ecclefiis forte pecuniarum absumpta, plerumque nuda remaneant onera Missarum absque ullo emolumento; aut quod eleemolyna pro illis celebrandis sit adeò tenuis , ut non facile inveniantur. qui velint huic se muneri subjicere , & reditus Ecclesie , aut Monasterii adeò exigui, ut Sacerdotes pro necessaria sua sustentatione. novis se oneribus obstringere compellantur; Sacra Congregatio Cardinalium Conc. Trident. Interpretum animadvertens , facturam ferem Deo gratifimam, charitatique, ac justitiz maxime consentaneam, fi pro viribus (atagat , hunc teterrimum abusum à Christiana republica convellere, atque eradicare, Ss. D. N. Urbani Papa VIII. auctoritate fibi specialiter attributa, infrascripta decreta edidit. Ac primo distincte prohibet, atque interdicit, ne Episcopi in Diecesana. Synodo, aut Generales in Capitulis Generalibus, vel alias quoquomodo reducant onera ulla Missarum celebrandarum , aut post iden. Concilium imposita, aut in limine fundationis; sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur, que re diligenter perspecta, id statuet, quod magis in Domino expedire arbitrabitur; alioquin reductiones, modera. tiones, & commutationes hujusmodi, si quas contra hujus prohibitionis formam fieri contigerit, omninò nullas, atque inanes decernit. Deinde ubi pro pluribus Miss, etiam ejusdem qualitatis celebrandis stipendia quantumcumque incongrua, & exigua, five ab una, five à pluribus personis collata fuerunt, aut conferentur in futurum Sacerdotibus, Ecclesiis, Capitulis, Collegiis, Hospitalibus, Societatibus, Monasteriis, Conventibus, Congregationibus, Domibus, ac Locis Piis quibuscumque, tam Secularibus, quam Regularibus, Sac. Congregatio sub obtestatione divini Judicii, mandat, ac præcipit, ut ab-solute tot Misse celebrentur, quot ad rationem attributæ eleemosynæ præscriptæ fuerint, ita ut alioquin ji, ad quos pertinet, suæ obligationi non fatisfaciant, quinimmo graviter peccent, & ad restitutionem teneantur.

Id verò ut deinceps obfervetur exactiùs, Sac. Congregatio eâdem auctoritate revocat privilegia, & indulta omnia quibulvis perfonis, Ecclefiis, ac Locis Piis, tam Secularibus, quam Regularibus cujufcumque Ordinis, Congregationis, & Infittuti quamcumque ob caufam conceffa, quibus indulgetur, ut certarum Miffarum, vel anniverfatiorum celebratione, aut aliquibus collectis, feu orationibus,

plurium Missarum oneribus in futurum suscipiendis, fatisfiat .

Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet Sacerdori, qui Missam suscept celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat.

Præterea ne in Ecclesis, in quibus onera Missarum in perpetuum imposita sunt, Sacerdotes in eis, ut par est, adimplendis, eò tepidiores, ac segniores reddantur quòd onera hujusmodi, cum nulla aur parva sint utilitate conjunca; statuit, atque decernit, ut pecuniz, ac bona mobilia Ecclesiis, Capitulis, Collegiis, Hospitalibus, Societatibus, Congregationibus, Monasteriis, Conventibus, ac locis omnibus, tam Secularibus, quam Regularibus, atque illorum perfonis in futurum simpliciter acquirenda, cum onere perpetuo Missarum celebrandarum ab ils ad quos pertinet, sub pena interdici ab ingressi Ecclesiz ipso sacon interda, cum onere perpetuo Missarum deponi debeant penès Addem sacram, vel personam fide, & sacultatibus idoneam, ad essentialis, sen illorum pretium, quamprandm investiendi in bonis immobilibus studiferis, cum expessa, sindividua mentione oneris, quod illis annexum reperture.

Ac si cadem bona immobilsa auctoritate Apostolica deinceps alienari contigerit, eorumdem pretium sub eadem pæna, ut supra, deponi, atque in alis bonis stabilibus, itidem stuctiscis cum ejustem

oneris repetitione, atque annexione converti debeat.

Ad hæ Sac. Congregation quibulvis Capitulis, Collegiis, Societatibus, & Congregationibus, necnon omnibus, & fingulis Eccléfarum, ac Piorum locorum, tam Secularium, quam Regularium Superioribus; vel aliis, ad quos pertinet, districté prohibet, ne inaposterum onera perpetua suscipiant Missarum celebrandarum, Seculares quidem sine Episcopi, vel ejus Generalis Vicarii, Regulares verò sine Generalis, vel Provincialis consensus, & licentia in scriptis, & gratis concedenda; alioquin secularis, squi hujus prohibitionis transgratis concedenda; alioquin secularis, squi hujus prohibitionis transgratis verò penam privationis omnium officiorum, quæ tunc obtinebit, ac perpetuæ inhabilitatis ad alia de cætero obtinenda, vocisque activa, ac passiva, abique alia declaratione incurrat.

Elecmolynas verò manuales, & quotidianas pro Missis celebrandis, ita demim idem accipere possint, si oneribus antea impossis ita saissecrint, ut nova quoque onera suscipere valeant; alioquim omninò abstineant ab hujusmodi eleemolynis, etiam sponte obsatis, in suturum recipiendis, & capsulas austerant ab Ecclesis cum inscriptione illa: eleemolyna pro Missis, vel alia simili, sub ississempos me illa:

iplo facto incurrendis, ne fideles hac ratione frustrentur.

Episcopus verò, seu ejus Vicarius, aut Generalis, vel Provincialis, ubi de licentia pro perpetuis oneribus suerint requisiti i insingulis cassos diligenter inquirant de singulis Missarum celebrandarum obligationibus, cuique Ecclesse, Monasterio, aut loco Pio incumbentibus, nec antea assensa musumodi, aut licentiam prabeant, quam eis legitime constitetti, illius Sacerdotes tam novo oneri sufcipiendo ; quam antiquis , jam fusceptis ; fatisfacere posse ; practpuamque rationem habeant , ut reditus qui Ecclessis , & locis Piis relinquatur, omnino respondeant oneribus adjunctis, secundum morem cujuscumque Civitatis , vel Provincia ; intelligantque si in reranti momenti desides , aut negligentes suerint , in novissimo die se

hujus prætermissi muneris rationem esse reddituros.

Postremò Illustrissimi Patres non fine gravi animi dolore intelligentes, mala fere omnia, quæ regularem disciplinam avertunt, ac præcipue nimiam hanc facilitatem fovent , in oneribus Missarum fupra vires suscipiendis, veluti ex intecta radice, pullulare ex majori Regularium numero, quam ferant reditus, & eleemolyna, cujulque Monasterii: inhærentes Summorum Pontificum, ac S. Conc. Trident. decretis hac de te editis, Sanctis. D. N. auctoritate præcipiunt, ac mandant omnibus, & fingulis Generalibus, Provincialibus, Commisfartis, Ministris, Præsidentibus, Abbatibus, Prioribus, Præpositis, Guardianis, Vicariis, quibuscumque aliis Superioribus Monasteriorum, Conventuum, ac domorum Regularium bona mobilia possidentium, vel non possidentium, cujuscumque Ordinis, Congregationis, vel Instituti existentium intra fines Italia, & insularum adjacentium, ut finguli, ad quos pertinet, in qualibet Provincia, adhibitis duobus, aut tribus regularibus sui Ordinis, vel Congregationis, probatioribus, & rerum ulu peritioribus, bona immobilia, census, reditus, & proventus omnes, consuetas item eleemosynas, & obventiones tam communes Monasteriorum, Conventuum, & Domorum ejuldem Provincia, quam etiam fingularibus personis religiofis affignatas, seu permissas in communem usum deinceps conferendas, decem annorum immediate præcedentium habita ratione, diligenter, & mature recognoscant, iis omnibus detractis, que reparationes, præstationes, grandines, sterilitas, aliave cujuslibet generis onera consueverunt absorbere.

Eaque omnia (cripto fideliter exarata, idem Superior, cujus interest, in proximo Capitulo, seu Congregatione Generali, vel Provinciali coram tribus Judicibus, ab iplomet Capitulo, seu Congregatione deligendis, proponat, qui computatis hujusmodi reditibus, eleemolynis, & obventionibus universis, & oneribus, ut supra detractis, sedulò examinent, quot religiosi homines, connumeratis etiam laicis, aliisque necessariis servientibus, in unoquoque Monasterio, Conventu, ac Domo regulari juxta regionis, & proprii Instituti morem , vidum , & vestitum , & medicinalia in communi habentes competenter valeant substentari . Tum eorumdem bonorum, redituum, eleemolynarum, & onerum præcisam notam ipsimet Capitulo, seu Congregationi exhibeant, ut in illo diligenter omnibus discussis, cujusque familia, Monasterii, Conventus, ac Domus Regularis in fingula quaque Provincia, certus earum tantum personarum numerus, Patrum Capitularium voto præfigatur, quæ reditibus, eleemolynis, & conventionibus, ut superius, sufficienter ali possint .

Ne verò Superiores, qui id præstare debent, serius, aut remissius,

fius, quam par eft, suo muneri satisfaciant; mandat Sacra Congregatio, ut infra annum post proximum Capitulum Generale, vel Provinciale computandum, omnia hoc de genere capitulariter gesta, in authenticam formam redacta ad facram ipfam Congregationem Concilii finguli mittant .

Numerumque familia, fingulorumque Conventuum, Monasteriorum, & Domorum hujulmodi Regularium Capituli, feu Congregationis Generalis, vel Provincialis sententia, & auctoritate præfinitum, iidem Superiores, tam Generales, & Provinciales omnes, quam locales perpetuò servare omninò teneantur, nec possint illum quoquomodo augere, etiam prætextu augmenti redituum, abíque facræ ipfius Congregationis licentia; Superiores autem hujulmodi, qui prædicta omnia in præfixo termino non præstiterint, vel numerum ut supra præscriptum, quovis modo augere præsumpserint, privationis omnium officiorum, que tunc temporis obtinebant, vocifque active, ac passive, & ad omnia sue religionis officia, & gradus inhabilitățis perpetuam ponam eo iplo incurrere, atque aliis etiam gravioribus à Sede Apostolica infligendis pœnis , Sacra Congregatio subjacere voluit, & declaravit.

Deinceps verò Monasterium, Conventus, Domus, Congregatio, vel Societas Religiolorum, feu Regularium nullibi recipiatur, nisi præter alia ad id requifita, in fingulis hujulmodi locis, duodecim faltem Fratres, aut Monachi, seu Religiosi degere, & ex reditibus, & consueris eleemosynis, detractis omnibus, ut supra detrahendis, competenter substentari valeant, ad præscriptum decreti fel. rec. Gregorii XV. hac de re editi. Alioquin Monasteria, & loca hujusmodi posthac recipienda, in quibus duodecim Religiosi, ut supra substentari, atque inhabitare non poterunt, & actu non inhabitaverint, Ordinarii loci visitationi , correctioni , atque omnimodæ jurisdictioni

subjeca effe intelligant.

Porrò ne ullo unquam tempore hæc in oblivionem, seu desuetudinem abeant, Superiores locales cujusque Monasterii, Conventus, ac Domus Regularis , curare , atque efficere teneantur , sub poena. privationis officii, vocisque activa, & passiva, iplo facto incurrenda, ut in perpetuum, fexto quoque mense, idest feria secunda post primam Dominicam Adventus, & feria fexta post ocavam Corporis Christi præsentes Ordinationes in publica mensa præsegantur.

Omnibus tam Ecclesiasticis personis, enjuscumque Ordinis sint, conditionis, & gradus, quam laicis quocumque honore, & potestate præditis, præsentia decreta declarandi, vel interpretandi sacultate

penitus interdicta -

Non obstantibus quo ad supradicta omnia, & singula in præfentibus decretis contenta Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis in favorem quarumcumque personarum, atque Ordinum, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Militarium etiam S. Joannis Hierosolymitani, Congregationum, Societatum, ac cujuslibet alterius Instituti, etiam necessariò, & individuò exprimendi, Ecclesiarum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Capitulorum, Ho-

spitalium, Confraternitatum, & aliorum quorumcumque, tam Secularium, quam Regularium locorum, necnon illorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alias roboratis, statutis, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque , Indultis , & literis Apostolicis , etiam mari magno , seu bulla aurea, aut alias nuncupatis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibulvis etiam Derogatoriarum Derogatoriis, aliisque efficacioribus infolitis claufulis , necnon irritantibus Decretis , etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet, etiam per viam communicationis, seu extensionis concessis, & iteratis vicibus approbatis, & innovatis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, corumque totis tenoribus, & formis, specialis, & individua, ac de verbo ad verbum , non autem per clausulas generales , mentio , seu quevis alia... expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset; tenores hujulmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro expressis habens, quibus quo ad ea, que presentibus adversantur, illis alias in suo robore permansuris , Sacra Congregatio Sanctitatis Suz auctoritate specialiter, & expresse derogat, caterisque contrariis quibuscumque.

Et ne przmiforum ignorantia 4 quoquam prztendi postet, voluit eadem Sac. Congregatio, ut przeintes Ordinationes in valvis Basilicarum Sancti Joannis Lateranensis, & Principis Apostolorum do Urbe, ac in acie Campi Florz, ut moris est, assix, omnes ad quos pertinet, ita arctent, & afficiant, ac si unicique personaliter inti-

matæ fuiffent .

Utque earum præsentium transumptis etiam impress, ac manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in dignitate. Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prossus sides adhibeatur, que præsentibus adhiberetur, si sorent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ die vigessmaprima junii 1634.

C. CARD. DE TORRES.

#### Prosper Fagnanus Sac. Congr. Secret.

Excitatis autem super pramissorum decretorum intelligentia, seu interpretatione infrascriptis dubiis, prodierum à memorata Congregatione simili àucoritate illi à prafato Urbano Octavo specialiter attributa, respossiones, seu declarationes inferius apponenda.

Super primo' Sac. Congr. decreto, de celebratione Missarum, quo prohibetur, ne Episcopi in Diœcesana Synodo, aut Generales in Capitulis Generalibus, vel alias quoquomodo, reducant onera ulla-Missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis.

Quaritur, quid si legatum sit ita tenue, ut non sit, qui velit onus illi injunctum subire, & si recurrendum sit ad Sedem Apostolicam pro moderatione oneris, totum aut ferè totum insumendum... sit pro expensis ad id necessariis.

Et quid

Er quid fi permittatur Episcopo in fundatione, ut poffit hujus-

modi onera moderari?

Secundò, super secundo ejusdem Congregationis decreto, quo cavetur, ut celebrentur tot Missa, quot ad rationem tributæ electrolya præserieta superiore.

Quaritur , an verba illa ( prafcripta fuerint ) intelligenda fint

de præicriptione facta ab Offerente, vel ab Ordinario?

Tertiò, an cum Ordinarius præscripterit eleemosynam congruam, juxta qualitatem loci, personarum, ac temporum, Sacerdotes accipientes stipendium minus congruum, teneantur Missa illis ab Offerente præscriptas celebrare?

Quarto, an Sacerdotes, qui tenentur Missa celebrare ratione.

Benessicii, seu Cappellaniz, legati, aut salarii, possint etiam manualem eleemosynam pro Missis votivis, aut Desuncorum recipere.

& unico Missa sacrificio utrique oneri satisfacere?

Quinto, posito, quod Testator relinquat, ut celebrentur pro

ejus anima Mille abique ulla prescriptione eleemosyne.

Quaritur, an liberum sit haredibus, eleemolynam sibi benevisam praccibere, an vero eadem eleemolyna praccibenda sit ab Ordinario?

Sextò, super tertio Congregationis Decreto, in quo eadem Congregatio revocat privilegia, quibns indulgetur, ut certarum Missarum, vel anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu orationibus plurium Missarum oneribus in suturum suscipiendis satissat.

Quaritur, an verba ( in futurum suscipiendis ) intelligenda fint

de oneribus suscipiendis post privilegium?

Septimò, super quarto ejudem Congregationis decreto, quo prohiberar Sacerdoti, qui suscepit Missam celebrandam cum certalelemosyna; ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosyna sibi retenta, celebrandam committat.

Quæritur, an permittendum sit administratoribus Ecclessarum; urtenneant aliquam eleemosynatum portionem pro expensis manutentionis Ecclesse, Altarium, Inservientium, Paramentorum.,

Luminum , Vini , Hostiz , & similium?

Octavò, an hoc decretum habeat locum in beneficiis, quæ confernntur in titulum, idet, an Rector beneficii, qui potett per alium celebrare, teneatur Sacerdoti Celebranti dare ftipendium ad rationem redituum beneficii?

Nond, an Sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemofynamajor folità, pro celebratione Milla, debeant dare eamdem internet eleemofynam iis, quibus Millas elebrandas committunt, an verò la-

tis fit, ut dent celebrantibus eleemolynam confuetam?

Decimo, super quinto ejusdem Congregationis decreto, quo inter cetera statuitur in hac verba: Elemosynas verò manuales, o quo italianas, pro Missi. ita demum iidem actipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera obire valeant, alioquin omninà additinant ab bujusmodi elecmora fini.

226 fynis , etiam fponte oblatis in futurum recipiendis , & capfulas auferant Oc.

Quæritur, an hoc decretum prohibeat absolute, quominus accipiant novas eleemolynas ji, qui acceptis non latisfecerunt; & quid, fi congruo tempore possint omnibus satisfacere?

Undecimò , quid si Offerens eleemosynas ; audito impedimento confentiat, ut Sacerdos Missam celebret, cum primum poterit?

Duodecimò, an pœna Interdicti, & aliæ appositæ in eodem Decreto afficiant, tam cos, qui accipiunt eleemolynas contra formam ibi præscriptam, quam cos, qui non auferunt capsulas ab Ecclesis, ut ibidem præcipitur?

Decimotertio, an in hoc decreto comprehendantur illæ capíule , que apponi solent in Ecclesiis in die Commemorationis Defun-

Corum , & vulgo dicuntur Caffe di Morti?

Decimoquarto, an administratores Ecclesia, magna devotionis. & concursus, possint eleemosynas pro Missis celebrandis accipere, si iildem Miffis, nonnisi pott longum tempus, latisfacere valeant; ne alias cultus Ecclesia, & devotio, ac concursus fidelium, ut ajunt, mi-

Decimoquintò, quia prohibitio dicti decreti videtur aliquibus direca folis Capitulis, Collegiis, Societatibus, Congregationibus, nec. non omnibus, & fingulis Ecclefiarum, & Piorum locorum cam Secularium, quam Regularium Superiotibus, de quibus fit expressa. mentio, non autem privatis Sacerdotibus, qui tamen comprehendi videntur sub clausula generali (& aliis ad quos pertinet ) supplicatur pro opportuna declaratione.

Decimofextò, super septimo, ejusdem Congr. decreto, quo cavetur, ut in fingulis Monasteriis Religiosorum præfigatur numerus, qui ex consuetis reditibus , aut eleemolynis commode possit sustentari .

Quaritur, an ubi hac prafixio facta jam fuit in vim similis decreti , fa. mem. Pauli V. abique tamen computatione redituum cujulque Religiofi, fit denud facienda, nec ne?

Decimoseptimo, an Novicii ad habitum Regularem admissi possint admitti ad professionem in Monasteriis, in quibus habita, ut supra,

præfixione numeri commodè ali non poffunt?

Decimoctavò, super ultimo, quo cavetur, ut nullibi recipiantur Conventus Regularium, nisi præter alia ad id requisita, duodecim saltem Fratres in eis degere, & competenter sustentari valeant, itaut alioquin subfint jurisdictioni Ordinaria.

Quæritur, an hoc Decretum, quod videtur editum in ordinead celebrationem Missarum comprehendat eas Religiones, que non consueverunt onera Missarum recipere, ut sunt Religiones Cappuc-

cinorum . ac Societatis Ielu?

Ultimò, an idem Decretum, ubi disponit, ut nullibi recipiantur Monasteria, nisi &c. habeat locum in Italia dumtaxat, ad quam est restrictum decretum proxime antecedens, an verò etiam extra. Italiam ?

Decla-

## Declarationes, seu Responsiones ad supradicta dubia.

S Acra Congregatio Card. Conc. Trident. Interpretum, austoritate fibi à Ss. Domino Nostro attribută, ad fingula dubia superinis proposta, ad dunc modum respondit, videlicet.

Ad primum, & si legatum sit adeò tenue, nihilominus pro reduccione oneris, ut supra impositi, ab iis, ad quos pertinet, Sedem Apostolicam esse adeundam, quæ absque ulla impensa id statuet, quod magis in Domino è re esse judicaverit: verumtamen si
in ipsa beneficii erectione expresse cautum suerit, ut liceat Episcopo
injunchum onus reducere, ac moderari legem hanc sundationis, quam
decreta de hac re edita non sustulerunt, esse validam, & obseryandam.

Ad secundum, esse intelligenda, de przscriptione sacza ab eo, qui elecmosynam tribuit, non autem ab Ordinario. Quod si tribuens elecmosynam numerum Missarum celebrandarum non przscripserit, tunc tor Missa celebrari debere, quot przscripserit Ordinarius secundum morem Civitatis, vel Provinciz.

Ad tertium , teneri .

Ad quartum, Sacetdotes quibus diebus tenentur Missa celebrare ratione Beneficii, seu Cappellania, legati, aut salarii, si eleemosynas pro aliis etiam Missa celebrandis susceperint, non posse eadem Missa utrique obligationi satisfacere.

Ad quintum, censuit, ubi nullam certam eleemosynam Testator reliquit, esse ab Episcopo prescribendam eleemosynam congruam, quæ respondeat oneribus Missaum celebrandarum, secundum morem Civitatis, vel Provincia.

Ad fextum, ita effe intelligenda.

Ad (eptimum, respondit, permittendum non esse, ut Ecclesia; & loca Pia, seu illorum Administratores ex electmosynis Missarum, celebrandarum ullam utcumque minimam portionem retineat ratione expensarum, quas subeunt in Missarum celebratione, niss cum Ecclesia; & loca Pia alios non habeant reditus, quos in usum earumdem expensarum erogare licitè possint; & tunc quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum, qua pro ipsomet cantum Missarcission eccessario in subeunda; ninilominus eo ctiam casu curandum esse, absolute tot Missarcis, qua supersunt, expensis, ut supra deducis, absolute tot Missarcis qua supersunt, quot praferipta superius ab Offerentibus elecmosynas.

Ad Ocavum, non habet locum, fed satis esse, ut Rector benesses, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat Sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem Civitatis, vel Provincia, nisi in fundatione ipsus benesicii aliud cautum suerit.

Ad nonum, debet absolute tribuere integram eleemosynam.

Sacerdoti celebranti, nec ullam illius partem sibi retinere posse.

Ad decimum, respondit, non prohibere absolute; ac propres

F f 2 reas

rea, etfi oneribus jam susceptis, non satisfecerint, posse tamen nova etiam onera suscipere Missarum celebrandarum; dummodo infra

modicum tempus possint omnibus satisfacere.

Ad undecimum, quamvis onera suscepta infra modicum tempus adimpleri nequeant , si tamen tribuens eleemosynam pro aliarum Miffarum celebratione id fciat , & confentiat , ut illæ tunc demum celebrentur, cum susceptis onenbus satisfactum fuerit, decretum non prohibere quominus eo casu eleemosyna accipiatur pro iisdem Missis, juxta Benefactoris consensum celebrandis.

Ad duodecimum, has poenas non habere locum, nisi in suscepturis onera perpetua Missarum celebrandarum sine licentia Epifcopi, vel ejus Generalis Vicarii, aut Generalis, vel Provincialis.

Ad decimumtertium, comprehendi.

Ad decimumquartum, non posse nisi de consensu corum, qui eleemofynas tribuunt, ut supra in responsione ad duodecimum.

Ad decimumquintum, comprehendi etiam privatos Sacerdotes. Ad decimumlextum, numeri præfixionem effe iterum facien-

dam, servata forma ultimi decreti, hac de re editi.

Ad decimumseptimum, esse admittendos ad professionem, si alias habiles existant, ac deinde in aliquo alio Monasterio ejusdem Religionis esse collocandos, ubi commode ali possint.

Ad decimumocavum, censuit comprehendere. Ad ultimum, habere locum, extra Italiam.

COSMUS CARD. DE TORRES.

· Prosper Fagnanus Sac. Congr. Secret.

Cum autem super præmissis diversi irrepserint abusus , illorumque occasione quamplures quarela, & recursus ad Apostolicam Sedem pervenerint , cupiens eadem Congregatio Cardinalium Conc. Trident. Interpretum hujulmodi detestabiles abulus è Christiana Republica, pro viribus evellere, & opportune providere, ut sublatis fraudibus, ac emendata negligentia, piz disponentium, seu Benefa-Storum voluntati fides illibata fervetur, defunctorum animabus integra, & prompta præstentur suffragia, itidemque Deo major gloria, & Ecclefiis præftantior cultus reddatur, pravia auctoritate per Ss. D. N. Innocentium divina providentia PP. XII. ei specialiter attributa, infrascripta decreta, prius in particulari nonnullorum ex præfatis Cardinalibus, per Sanctitatem fuam deputata, & postea in Generali hujulmodi Cardinalium Congregatione, mature, & accutate dilculfa, recognita, & examinata edidit.

In primis prainferta decreta cum pramiffis illorum declarationibus, plenislime, & amplissime approbat, confirmat, & innovat, omniaque, & fingula ibidem contenta, & expressa, iterum, omni meliori modo decernit, statuit ab omnibus, & singulis, etiam speciali, & individuali nota, seu expressione dignis, penitus observari, & om. nimodæ executioni demandari decernit, fancit, & præcipit .

. Insuper , ut in re tanti momenti consultius , ac majori , ut par eft, circumspectione procedatur, si qui forsan fuerint, vel fint, qui

fuis pravis, & erroneis intentionibus, seu opinionibus blandiri volentes, Missarum celebrationem omittunt sub malitiosa, vel irrationabili spe earumdem condonationem , vel reductionem à Sede Apostolica, vel compositionem à Reverenda Fabrica S. Petri de Urbe, obtinendi; Congregatio prafata tum eosdem, tum quoscumque alios, qui posthac in adeò detestabiles abusus aus fuerint offendere, certiores fieri, & monitos esse voluit, præfatas condonationes, & reductiones ab eadem fede , nonnifi ex rationabili caufa , feu æqua. commiseratione, compositiones verò à dica Fabrica utente suis facultatibus, & privilegiis, nonnisi ex causa pariter rationabili, & cum clausulis opportunis, & præsertim cum illa: dummodo malitiose non omiserint, animo habendi compositionem, alias gratia nullo modo fuffragetur, admitti consuevisse, & solere; quapropter, ut locus omnis in posterum hisce prætextibus præcludatur, memorata Congregatio tales intentiones, opiniones, seu spes, ac eleemosynarum, sive in toto, five in parte versiones in alium, quam præfatarum Misfarum ufum , feu fatisfactionem , & quascumque alias directas , immediatas, vel mediatas contraventiones, seu circumventiones declarat prorfus irrationabiles, injustas, & illicitas, illasque omnino reprobat, damnat, & interdicit.

Cumque hujulmodi ablurda, ex eo plerumque proveniant, quòd onera Milarum supra vires suscipiantur ; caveant omnes , & singuli Rectores, Superiores, & Ministri quarumcumque, tum Secularium, tum Regularium Ecclesiarum, seu illarum capitula, ne onera, seu Millas, tum perpetuas, tum temporales, tum etiam manuales, quarum satisfactioni impares fuerint, quoquomodo suscipiant, utqueidiplum quoad fieri poterit, pateat, teneantur iidem conficere, femperque in loco magis patenti, & obvio retinere tabellam onerum. perperuorum, & temporalium literis perspicuis, & intelligibilibus descriptorum , quorum implemento , si moraliter , & intra præscriptum, feu breve tempus fatisfacere non poffe, feu illa dumtaxat, & non ulteriora adimplere posse crediderint, seu credere debuerint, alias Missas, five perpetuas, five manuales, per interpositas personas quoquomodo recipere, seu acceptare omninò desistant, seu abftineant , & ulterius tali cafu in eadem tabella similiter exprimant, sele propterea aliis Missis acceptandis, & celebrandis, impares ese.

lidemque teneantur pariter in Sacrario duos libros retinere, ae in eorum altero singula onera perpetua, & temporalia, in altero aut tem Missa manuales, & tam illorum, quam issarum adimplementum, & eleemosynas difinocte, & diligenter adnotare, & adnotandas, seu adnotanda curare, singulisque annis de supradictis adimplementis, eleemosynis, & oneribus pariter exactam rationem suis Superioribus, reddere, ae omnes & singulas rationes hujusmodi, in præstis respective libris, simili difinocine, & diligentia, tam præstis, 4 quibus rætiones debent reddi, quam Superiores, quibus reddendæ erunt, describere, seu adnotare, sive describendas, vel adnotandas respective curare.

Quibus semper salvis, debeaut ulteriùs Regulares prædicti, om-

nes, & quascumque eleemosynas, tum perpetuarum, tum temporalium Misarum reponere in capla particulari, sub duabus clavibus, quarum una penes Superiorem localem, altera vero penes alium à Capitulo Conventuali deputandum retineatur, ac de iidem elecmosynis, & celebratione Missarum coram Patribus Discretis, seu Condifiariis, vel alio simili modo nuncupatis, singulis mensibus distri-

dam rationem exigere, & respective reddere .

Quod fi przedičti, ad quos cura Tabella, capía, & librorum przefatorum respective pertiner, seu pertinere debet, suam operam przemiss, ut przeserum minimė navaverint, & Superiores, tum Secularium, tum Regularium Ecclesarum racionem przedičam non exegerint, seu non invigilaverint, quod przesati qui in curam tabellarum,
& librorum incumbunt, suo muneri, ut przeserut, satisfaciant; in.a
singulis respective casibus, Seculares penam suspensionis incurrant;
Regulares verò voce activa, ac gradibus, & officiis, que obtinent,
ipso sado, & absque alia declaratione privati sint, & intelligantur,
necnon ad hujusmodi gradus, & officia obtinenda similiter inhabilitentur, & inhabilitati sint, & intelligantur,

Portò, ne ullo unquam tempore omnia, & fingula decreta prædica in oblivionem, feu desucudinem abeant, Rectores, Superiores, seu Capitula Ecclessarum Secularium illa retinean publice exposita in corum Sacratio; Superiores verò locales cujuscumque Monasterii, Conventus, ac Domus regularis curare, & efficere teneantur sub pena privationis officiorum, que obtinent, vocisque active & passiva ipso saco incurrenda, ut in perpetuum sexto quoquemense, idest feria secunda post primam Dominicam Adventus, & feria sexta post ocavam Corporis Christi, omnes, & singulæ præmissa, tum insertæ, seu construntæ, tum in præsens sacæ ordinationes, una cum distis declarationibus in publica mensa perlegantur.

Meminerint igitur, & fatagant Ordinarii, ut à personis, & in Ecclessis quoquomodo, etiam in vim decretorum Conc. Trident. sibi subjectis, Missa et qua par est, side, & diligentià celebrentur, & cun-Ra, & singula decreta hujusnodi omnimodæ executioni demandentur, nedum Justiciam recurrentibus, seu instantibus reddentes, sed ex officio, tum in visitationibus, tum in aliis actionibus, & modis, quos expedire, & convenier, toties quotes justicaverint, inquirentes, ne aliquid committatur, pervertatur, disferatur, yel omittatur,

quod his omnibus, & fingulis decretis adversetur.

Caveant etiam respective omnes Regulares, tum Subditi, tum Superiores quicumque, nedum locales, sed etiam Provinciales, & Generales, ne Missaum celebratio, & omnium decretorum pramiforum executio, cum pernicie propriarum animarum, cum prajudicio illarum, quibus Missaum pramiforum animarum, cum prajudicio illarum, quibus Missaum pramiforum sed cum magno Christi fiedelium (candalo quoquomodo omittantur, disferantur, negligantur, seu prevertantur, alioquin ultra propriz conscientiz onerationem., penam privationis vocis activa ac passiva, ac gradium, & officiorum que obtinent, necnon inhabilitationis ad hujusmodi gradus, & officio obtinenda profus incurrant.

Curent

Curent propterea præfati Superiores Regulares, in omnes & fingulos contravenientes debitis poenis diligenter, & prompte, etiam per inquifitionem animadvertere, & infuper teneantur omnes, & finguli Superiores locales in Provincialibus Capitulis, seu Congregaçionibus exhibere attestationem, seu fidem ab omnibus Sacerdotibus Conventus, Monasterii, seu cujuscumque Domus Regularis subscriptam. & juratam, quod omnibus & fingulis, tum perpetuis, tum manualibus Missarum oneribus , seu oblationibus ad limites , & tenorem. prælentium decretorum tempore eorum regiminis fuerit omnino , &c integraliter fatisfactum , vel deficiente aliqua modica fatisfactione. possit etiam hujusmodi residuali implemento Missarum distincte referendarum intra breve tempus moraliter (atisfieri, ea adiecia, & omninò implenda conditione, quod ante præfatæ attestationis exhibitionem quicumque Superiores locales prædicti, vocem activam, seu pasfivam in memoratis Capitulis, seu Congregationibus omninò habere non valeant.

Propterea Provinciales, Vicatii, & Vistatores Provinciarum, seu Congregationum debebunt in fine eorum regiminis Superioribus Generalibus in forma probante ostendere, quod executioni pzesentium Decretorum seduloi invigillaverint; & ad eorum tenorem in omnibus & singulis Conventibus, seu Monasteriis, vel Domibus Regularibus Provincia, seu Congregationis, de omnibus, & singulis oneribus, & obligationibus, ac simul fatisfactionibus Missarum exaçam, & diligentem rationem exegerint, ac contra delinquentes ad declarationem, & executionem respective penarum in decretis contentarum processierint, & de adimplemento circa ea, qua in pramissa di plos spectant, legitime docuerint, aliàs ad vocem activam, & passivam incopicula se superiorita de contentarum un considerationem, al superiorita de superiorita de admitus de superiorita de

Caterum, quia etiam ad quamplures Archiconfraternitates, Confraternitates, Societates, Congregationes, Hospitalia, Altaria, Cappellas, Oratoria, & Ecclefias, ac alia loca, & opera pia quomodolibet nuncupata, que cuicumque cure, seu regimini, aut administrationi, vel directioni laicorum cujuslibet gradus, status, conditionis, & przeminentiz etiam speciali, & individuali nota dignorum. dumtaxat, vel quorumcumque Ecclesiasticorum, & laicorum hujusmodi mixtim commendata, annexa, sen quomodocumque commissa, vel attributa funt , onus , feu cura celebrationis Missarum , sive manualium, five ad tempns, vel in perpetuum pertinet; hinc, falvis semper iis, que in preinsertis Decretis continentur, omnes, & quicumque hujulmodi Archiconfraternitatum, Societatum, Congregationum, Hospitalium, Altarium, Cappellarum, Oracoriorum, & Ecclesiarum, ac aliorum locorum, & operum piorum Rectores, seu Administratores, vel Directores, & alii hujusmodi Officiales, necnon ji, ad quos cura tabella, & librorum in pramiffis specat, tabellam., libros, & hac Decreta respective, juxta modos superius expressos, fimiliter retinere, necnon de oneribus, ac celebrationibus, & eleemolynis dicarum Miffarum, fingulis annis, rationem exigere, & respective, iis ad quos pertinet, reddere sub poenis arbitgio, & in subfidium excommunicationis, teneantur.

Postremò omnibus, & quibuscumque; tam Ecclesiasticis personis cujuscumque Ordinis, status, gradus, Regulæ, Congregationis, Societatis, conditionis, & Dignitatis existant, quam laicis quocumque honore, ac potestate præditis, omnia, & singula præmissa decretaninterpretandi, necnon Ecclesiasticis prædictis pænas in hujusmodi Decretis relaxandi, seu quoquomodo circa præmissa dispensandi, omnis

& quacumque facultas fit poenitus interdica .

Non obstantibus quoad supradica omnia, & singula in hu-jusmodi decretis contenta Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis in favorem quarumcumque personarum, atque Ordinum, tam. Mendicantium, quam non Mendicantium, Militarium etiam S. Joannis Hierofolymitani, Congregationum, Societatum, ac cujuslibet alterius Instituti, etiam necessariò, & individuò exprimendi, Ecclesiarum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Capitulorum, Hospitalium, Confraternitatum, & aliorum quorumcumque, tam Secularium, quam Regularium locorum, necnon illorum etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alias roboratis , statutis, & consuctudinibus, etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque , Indultis , & literis Apostolicis , etiam mari magno , seu bulla aurea , aut alias nuncupatis , sub quibuscumque tenoribus , & formis, ac cum quibulvis etiam Derogatoriarum Derogatoriis, aliilque efficacioribus insolitis clausulis , necnon irritantibus Decretis , etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet, etiam per viam communicationis, feu extensionis concessis, & iteratis vicibus approbatis, & innovatis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, corumque totis tenoribus, & formis, specialis, & individua, ac de verbo ad verbum , non autem per clausulas generales , mentio , seu quavis alia. expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset; tenores hujulmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, inserti forent, præsentibus pro expressis habens, quibus quoad ea , que presentibus adversantur , illis alias in suo robore permansuris , Sacra Congregatio Sanctitatis Suz auctoritate specialiter, & expresse derogat, caterisque contratiis quibuscumque. Datum Roma die 23. Novembris 1697.

### JOSEPH CARD. SACRIPANTES PRÆFECTUS.

#### Ferdinandus Nuptius Sac. Congr. Secr.

Quocircà, chm dilectus Filius noster Joseph Tituli Sancæ Mariæ Transpontinæ S. R. E. Presbyter Cardinalis Sacripantes memortæ Transpontinæ S. R. E. Presbyter Cardinalis Sacripantes memortæ Gongregationis Præscetus, præstat decreta nobis retulerit, Nos considerantes eadem omnia, & singula Decreta, ea qua decet maturitate digesta, & examinata, ac in vim Apostolicæ ausforitatis, eidem Congregationi specialiter, ut præsetur, attributæ peraca, perutiliæ fore censentes, illaque propterea perpetuo, & inviolabiliter observati, necnon constitutionis nosser munimine roborare volentes, mor

222

tu proprio, non ad cujulquam nobis susset noc oblate petitionis infanciam, sed ex certa scientia, & matura deliberatione, deque Apoftolica potestatis plenitudine præinferta Decreta, omniaque & singula in eis contenta tenore presentium austoritate Apostolica construatis robur, & efficaciam adjicimus; quinimmo motu, sientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine similibus omnia & singula injurpadictis Decretis contenta, de novo statuimus, decernimus, & ordinamus, ac ab omnibus & quibuscumque, etiam speciali, & individus nota dignis, omnino exacte, & perpetuo servari volumus, sancimus, & mandamus.

Decernentes præsentes literas cum omnibus, & singulis inibi contentis, semper firmas, validas, & essecaces existere, & fore, soofque plenatios, & integros effectus sortiri, & obtinere debere, & ab omnibus, ad quos specat, & pro tempore quandocumque specabit, in omnibus, & per omnia plenissime, & inviolabiliter observati, sicque, & non aliter per quoscumque sudices Ordinarios, & Delegatos, quavis audoritate, præeminenta, aut potestate sungentes, & sunduros, etiam caufarum Palatii Apossolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de latere legatos, & Sedis Apossolicæ Nuncios, sublata eis, & corum cutibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super si desperando super si desporante contingerit attentari.

Non obstantibns omnibus & fingulis , quæ præfata Congregatio austoritate per ejusdem recordationis Urbanum Papam VIII. & respective per nos illi specialiter attribută , decrevit non obstare , quæ pariter , & iterum nos tenore præsentium non obstare decernimus , & mandamus, quibus omnibus quo ad ea , quæ præsentibus adversantur , illis alias in suo robore permansuris, etiam harum serie plenissime, specialiter , & expresse derogamus , cæterisque contrariis quibuscumoue.

Volumus autem, ut præfentes literæ in valvis Ecclesiæ Lateranensis, ac Basilicæ Principis Apostolorum, necnon Cancellariæ Apostolorum, occion cancellariæ Apostolorum, occion cair Campi Floræ de Urbe, ut moris ett, publicentur, & affigantur, sseque publicatæ & affixæ omnes, & singulos, quos illæ concernunt, perindê arctent, & afficiant, ac si unicuique eorum personaliter intimatæ stoissen.

Pariterque eorumdem præsentium transumptis impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ dignitate Ecclesastica constitutæ munitis, cadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si sorent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo onnino hominum liceat paginam hanc nostrarum. Confirmationis, Approbationis, Statuti, Decretorum, Ordinationis, Voluntatis, Sanctionis, Mandatorum, & Derogationis infringere, vel ei auss temperatio contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauss Apostolorum, ejus se noverit incursurum.

Gg

Datum Roma apud S. Mariam Majorem anno Incarnationis Dominica 1697. decimo Kalendas Januarii , Pontificatus nostri anno feptimo .

B. CARD. PRODATARIUS.

J. F. Card. Albanus.

Registrata in Secretaria Brevium. Vila de Curia.

8.4.

J. Catallus. J. Ciampinus .

#### T I T. VIII.

Istruzione per adempimento dell'obligo delle Messe, e per mettersi in assetto le Cappellanie, e Benefizj.

No degli oblighi più gravi del nostro Ossicio Pastorale è di Cit. par. 1. afficurare la intiera, ed esatta sodissazione de'legati pii, ... cap. 14. m. 31. massime de' suffragj dovuti alle Anime de' Fedeli Defonti, fon-₾ p. 2. cap.s. datori di Messe in vigore de'loro testamenti, o di altra qualunque disposizione. Che però volendo noi corrispondere a questo dovere, ficcome per la Città, e Diocesi deputaremo i Puntatori delle Messe, così confidando molto, che li medefimi entreranno in parte del nostro zelo, e non ricuseranno fatiga per sostenere con integrità quest' officio, sù la sicurezza, che saranno rimunerati dall'Altissimo, e che da Noi saranno tenuti in particolar considerazione; abbiamo stimato prescrivere la seguente istruzione, a tenor della quale vogliamo, che dovesse regolarsi il conto della celebrazione delle Messe fondate nelle Chiefe, commesse a ciascun Puntatore, da esibirsi a Noi in tempo

> Per gli oblighi dunque delle Messe si facciano due libri : l'uno. dove si affenti il debito, di chi rende la Cappellania, o Benefizio, con chiamare le scritture, ordinate alla filza, overo ridotte in vo-

> Questa descrizione di tali arrendamenti di Cappellanie, o Benefizi, dovrà formarsi per ordine alle Chiese, ed a ciascuno Altare in qualunque Chiesa, nel quale secondo la intenzione del fondatore. dovranno celebrarsi le Messe; e la formola di tal descrizione sarà la feguente .

## Chiesa di S. N. Altare Maggiore.

Dare il Barone N. onze venti annue, per foggiogazione agli atti di Notar N. fotto il di N. fondata dal fu N. N. fopra li beni N. N. adesso possediti dal N. N. consinanti colli beni N. N. collobligo di celebrarsene una Messa giornale (e qui si riserisca ancora la qualità della Messa da celebratsi) come per scrittura a silza, a mazzo primo, soglio 12. overo

a volume, a foglio N. Al presente è Cappellano D. N. N. eletto in Notar N. il di &c. overo , è Beneficiato D. N. N. per privilegio spedito dalla G. C. V. S. il di &c.

Alla facciara poi di contro si mettano li pagamenti , che sa il

detto Barone N. nella seguente forma.

Avere il Barone A. per apoca in Notar N. fotto il di &c. onze

dieci , ricevute dal sudetto Cappellano , o Beneficiato &c.

Per accerto di che comandiamo espressamente a qualunque Beneficiato, o Cappellano, che non possa far apoca alcuna a' debitori, senza darne almeno la notizia al Puntatore: sotto gravi pene a Noi benvilte, che saremo per inferire ne casi particolari, de quali il Puntatore ce ne darà la notizia.

Nell'altro libro poi dovrà parimente riferirsi in forma di Dare, ed Avere il numero delle Messe, che il Cappellano, o Beneficiato dovrà celebrare, ed avrà celebrato nell'anno, nella feguente maniera.

Dare D. N. N. Cappellano , o Beneficiato per tanti efatti dal Barone A. come comparisce al primo libro , foglio primo , Onze dieci , che imporsano Meste numero 181.

Di contro poi in questo secondo libro si metterà il numero delle Messe celebrate di Settembre in Settembre nella seguente forma.

Avere D. N. N. Cappellano, per Meffe celebrate nell'anno N. Indizione tale, come si vede dal quaderno della Chiesa tale, Messe numero 181.

Per ogni Chiela, intanto, sarà necessario tenersi il quaderno, dove si notano le Messe di obligazione, col seguente metodo; quale quaderno basti per tutto l'anno, dovendosi rinovare d'ogni primo di Settembre .

## Chiefa di S. N. Altare Maggiore.

Il Rev. D. N. N. Beneficiato Cappellano della Messa fondata da N.N. riferita al volume di tutte le Messe a foglio tale. Deve celebrare Messa giornale, overo Messa d'ogni Sabbato, overo Messa di ogni Lunedi di requiem , non impedita .

Settembre

1.

Overo

3.000 Settembre 6. Sabbato : 13. Sabbato. 20. Sabbato. 27. Sabbato . Ottobre &c.

E cosi per tutto l'anno. Indi il Sacerdote, che celebra, fe per se stesso dovrà scrivere il suo nome, così ad ogni giornata. Celebrata da me D. N. N.

Se si valera di altri , così: Celebrata da me D. N. N. per commiffione di D. N. N. Dovrà questo quaderno tenersi in forma bislunga, ed indi por-

Gg 3

230 tassi al Duntiere delle Mcse agli ultimi di qualunque mese di Agosto, acciocche possa vedere in imocchiata, se vi sia disetto di celebrazione in tutto l'anno, e successivamente riserire al secondo libro già detto, il numero delle Messe già celebrate; affinche poi in si fatti quaderni nessuno abbia l'ardire di notar Messa mon sodisfatta. Sará obligo del Pantiere in frontespicio di ciascuno di essi riserire, e trasserire e la nostra dispositione sinodale, per la quale e impone la suspensione à divinis ipso sacto incurrenda, ed altre pene contro qualunque, che commetta falsità in simili materie; ed altresi s'incarica a i Rettori delle Chiefe; che debbano linear le giornate, le qualta restrenno vacanti nel quaderno; ed al Sacrestano, che non consegni il quaderno medessimo, se non che allora, che sarà celebraca la Messa.

Anche per le Meffe di limofina manuale dovrà ciafcuna Chiefa. tenere il fan quaderno a parte, da farsi parimente di anno in anno, onde possa raccogliere il Puntiere facilmente, se per la celebrasione

delle medefime fi fia mancato a qualche obligo perpetuo.

Inoltre affinché possa darsi ragione della celebrazione delle Messe, o laciate in numero indefinito, cioè a dire tanto quanto corrispondono all'annuo stutto de' beni obligati, overo sondate sensa determinazione di Chiesa, o di Altare a libito del celebrante; rispetto alle prime incarichiamo al Puntiere la estato esservata di quanto abbiamo prescritto nel Sinodo, cioè a dire, che debba soprantendere alla gabellazione, o culcura di tali beni, intimando il Cappellano di tali Messe a notificamelo, per publicassi di ordine suo giu editti, incontrasti il migliore osserno, e registrassi a libro la gabellazione sudetta.

Rispetto alle seconde incarichiamo li Cappellani di tali Messe ad libitum, acciocche ogni ultimo di Agosto debbasto date al Puntere la nota colla giornata nelle Chiese, dove le hanno celebrato quell'anno, per farme poi facilmente il confronto, e darne il riporto

a detto libro-

4-- 1

Finalmente dovendosi ancora tener tutta l'attenzione, per non perdeffi i benesizj oratorj, vogliamo, che il Puntirer medessimo ne formi un catalogo, con riferir l'atto della sondazione, e l'attuale-possessimo della montazione, e l'attuale-possessimo della montazione, e l'attuale-possessimo della montazione, e l'attuale-possessimo regolatsi le sodisfazioni delle Messe in tutte le Chiese della nostra Diocesi, e questa e la maniera, come debbano ben corrispondere a i suoi ossispi i Puntieri delle Messe, prevenendoli, che intempo della nostra vista saremo per esigerne conto; ed inostre dimostraremo particolarissimo gradimento verso quei zelanti, che interporranno la loro satica, ed industra, per darsi buon sistema ad un negozio di tanta importanza.

# T I T. IX.

#### Metodo da tenersi dal Clero nelle Congregazioni de' Cafi di Cofcienza.

Vendo Noi anche prima del Sinodo, e poi ne Decreti Sinodali Cit. par. 2. incaricato con premara agli Ecclesiastici, che frequentino le cap. 1. n. 26. collazioni de' Caff di Coscienza , fiamo adesso a prescrivere per questa istruzione la maniera da tenersi in uno si importante, e si profittevole efercizio .

1 Primariamente dunque in ogni Città, e Terra della Diocesi dovranno il Preferto, e il Secretario dell'Accademia da Noi deputail fostener tutto l'impegno, acciocche non manchino le conferenze.

ne' tempi prescritti.

2 Il Prefetto , o darà il caso da discuterfi , overo lo rimetterà alli foggetti che dovranno agitarlo, l'uno difendendo, gli altri argomentando in contracio . Ne' Paesi piccoli però , basta , ch'egli medesimo proponga, e spieghi al suo piccolo Clero qualche punto di morale prattico, e su le materie occorrenti.

2 Il Secretario formerà un libro, dove noterà prima li nomi, es cognomi di tutti gli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, che come diremo in apprefio dovranno intervenitvi ; e successivamente li casi che si tratteranno , e le persone che ne faranno la discussione , e quei che faranno mancati fenza legitima caufa. Quale libro dovrà efibirfi a Noi in tempo di visita, e valerà ancora per estraerne le testimoniali de' diligenti, e di quei che avranno trascurato d'intervenire.

4 Si fara quelta conferenza, o accademia morale per un giorno in ciascuna fertimana, da determinarsi nel primo congresso, & ad ora congrua, da defignarfi col fuono particolare precedence della cam-

pana della Chiefa, dove farassi la congregazione. Sarà spediente trattarsi ancora nelle sudette adunanze alcune volte de'facri riti ; che però il Prefetto dell'Accademia ne dia tal-

volta la materia.

6 Dovranno intervenirvi tutti li Preti Secolari, e i Clerici capaci, e profilmi ad ascendere agli ordini sacri, sotto la pena prescritta nelle Diocesane di tari sei per ciascuna mancanza: come altresi non mancheranno li Regolari , ne' quali confidiamo che avranno tutto lo zelo per confervarsi nel suo vigore l'opera già cominciata con tanto profitto. Riferbandoci in caso, che li medesimi siano negligenti ( lo che non possiamo credere ) di procedere a suspensione della facoltà di udire le confessioni. Così dunque si eleguisca &c.

Editto per l'offervanza della Quarefima.

#### NOS FR. D. THOMAS MARINUS Dei, & Apostolicæ Sedis gratiâ Episcopus Syracusanus, Regiusque Consiliarius.

Cit. par. 2.

A Cciocche il tempo Quaresimale consagrato a i digiuni, esercia zi di pietà, ed altre opere di penitenza, sia in quella osseraza, che si deve , e si rimovano le occassoni, che postano indurre qualche scandalo, o rilasciamento in quel che appartiene al precetto del digiuno, ed all'altinenza de'cibi proibiti, e si promovano quegli atti di religione, co i quali dovrà prepararsi ognuno a ri-cevere degnamente nel tempo del Precetto Pasquale li Santissimi Sacramenti della Consessione, e della Comunione, ed a celebrare il giorno di Pasqua, ordiniamo in vigor del prefente Editto.

I Che nessua persona durante detto tempo venda, o tagli carne in qualsivoglia luogo della Città, e Terre di quella Diocesi, eccetto che ne macelli da Noi, o dal nostro Vicario Generale, o refettivamente Deputati da nostri Vicari Foranci per l'Insermi, o malsani: le quali carni non si tengano suori di detti macelli, ma dentro, in modo che non appariscano, ne si vedano in publico, come altresi debbano portarsi coperte da chi le compra in modo, che non siano

viite .

2 Che gli Offi, e Locandieri, ed altri, che ricevono indifferentemente Paffaggieri, e Pellegrini, così nel detto tempo di Quarefima, come negli altri giorni di digiuno, non ardiciano fotto qualfivoglia pretefto preparare, o dar a mangiar carne, o altri cibi proibiti, eccetto che agl'infermi, o mallani, che efibiranno la licenza, come fi dira in apprefio.

Che rispetto agl'Infermi, o malsani debba precedere la licenza del Medico, e de' Confessori da esibirsi in scriptis, affinche possano

provedersi della carne loro permessa.

A. Che avvertano li Medici , e li Confessori richiesti di tali licenze di esaminar bene la causa se sia legitima , di considerare il bisogno , e le indisposizioni se siano affettate ; poiche ne dovranno ren-

dere conto strettissimo nel Tribunale di Dio .

5 Che in tutto il tempo Quarefimale neffuno di qualfivogli a stato, grado, o condizione faccia, o assista a quelle conversazioni, o altre adunanze, dove si saccino suoni, e balli, ne si permettano inconto alcuno spetacoli publici, o privati, Comedie, Burlettine di Saltimbanchi, o Ciarlatani, li quali ne pur possano salire, anche col pretesso di vendere i loro medicamenti.

6 Che non si vada cantando, o sonando, o sacendo serenate in

mo-

luogo fermo di notte tempo, fotto pena di carcere per un mese. 7 Che nessuno ardisca profanare il santo tempo della Quaresima colla fordidezza delle lascivie; che però se alcuno sarà trovato nel corso, e per tutta la Settimana Santa, e per tutta la Ottava di Pa-squa in conversazione di Meretrici, o d'altre Donne sospette, e di mal nome, dovrá così egli, come le stesse Donne soggiacere alla pena di Onze 4., o di due mesi di carcere d'accrescersi secondo les circostanze del fatto.

8 Finalmente esortiamo tutti i Fedeli anon solo all'osservanza del digiuno Quarefimale consagrato da Cristo Signor nostro col suo esempio, ma ad attendere con divozione a quegli efercizi spirituali, che il medesimo tempo ricerca, ad udire la parola di Dio, ed a frequentar li divini Offizi, non meno per placar l'ira del Signore, che per pre-

pararsi a celebrare degnamente la Santa Pasqua.

De mandato Ill. & Reverendissimi Domini Syracusani Episcopi D. D. Natalis Battaglia V. C. & Secr. Synodi .

#### u $\mathbf{Z} \cdot \mathbf{I}$ ON

Per il buon governo economico delle Chiese, Monasteri &c. e della maniera di dare i conti al Visore, e come egli debba esaminarli.

δ. I.

De' Fidecommiffarj , Procuratori , Maestri , Rettori, Abbadesse &c.

Li Officiali, da' quali dipende il governo d'ogni Chiesa, o Monafterio, principalmente sono i Fidecommisari, che in. cap. 6. n. 21. altra voce si chiamano Procuratori, Rectori, &c. E'bene. 7. 11. 6. 12. che costoro sappino di non esser mica Padroni , da poter disponere ad arbitrio loro de' beni dell'Opera, che amministrano, come taluni pensano malamente; ma che non son altro, che puri, e semplici Tu. 12. 6 p.3.6.4. tori, intenti a i vantaggi della lor Chiefa, o fidecommissione, o altro , che fosse . Intantoche non hanno alcuno arbitrio di alterare. non che di mutare la volonta del Testatore, con quel tanto abusa-to termine di Epicheja, che è il mantello di tutta la licenza in simili casi . Sappino inoltre, che il danaro, o robbe da loro amministrati, fono robba di Gesù Cristo, in rimunerazione de' quali ha applicato il benefizio del suo Sangue, a prò de pii Testatori, compen-

Cit. par. 2. n.18. 0 5.14.

240 fandogli con effi la pena, ch'altronde avrebbono patito nel Purgato. rio. È talvolta ancora in riguardo del loro (propriamento in vita gli ha dato pur la grazia, o di non cadere, o di risorgere dalla colpa. Sicche questi beni di opere pie ragionevolmente possono dirsi , per una tal quale attribuzione : Sangue di Gesù Cristo, e sono il Patrimonio de' poverelli suoi Figli. Da ciò conoscano qual male fanno, quando scialacquano, quando spendono ad arbitrio, quando si appropriano, ed in quale errore fono, quando pensano esser Padroni, e non semplici Servi, da renderne ragione in quell'ora, ed a quel Giudice, quando, e dove non vagliono i sutterfugi, e gl'inorpella-

Subito ch'entreranno, ricercheranno dal Detentore l'Inventario . stabili , e rendite de' beni , sopra i quali è fondata la sua Opera, e riconoscano, che crediti vi sono, così per gabelle di poderi, come per attrassi di soggiogazioni , o per altro . Riconoscano altresì gli oneri; perchè, com'è bene l'esiggere i crediri, così è giusto, che

si paghino i debiti.

menti.

Esiggano inoltre l'Inventario de' beni mobili, e ne saccino seguir subito la consegna in potere del nuovo Tesoriere, o Abbadessa, che fosse &c. E quando non vi fosse murazione di Tesoriere &c., vaglia. solamente per riconoscere, se effettivamente vi sia, e sia stato tenuto con buona custodia, a fine di dare i ripari in caso di mancamento.

Affinche poi sia uniforme in tutte le Chiese, Oratori, Monti di Pieta, Ospedali, Confraternite, ed Opere Pie la maniera di disponere questo Inventario, ne daremo qui il metodo tante volte promesso ne' Decreti Sinodali, in di cui osfervanza si registrerà con ordine, e con bella partizione ogni cofa.

Sarà dunque il principio dell'Inventario.

#### In Nomine Domini Jesu Christi. Amen.

Inventario di tutti i beni mobili, stabili, semoventi, frutti, rendite, ragioni, e pesi di qualsivoglia sorte della Chiesa Collegiata, Parochiale, o filiale di San. N. della Città , o Terra N. , fatto al di . . . . . del mefe . . . . ed Anno . . . effendone Parroco, overo Rettori , ed Officiali , N. , primo Procuratore , N. , secondo Procuratore , N. , Tesoriero , N. Detentore N.

Farta questa intitolazione si comincierà a descrivere la Chiesa, il

fuo Titolo, la sua situazione, ed i confini in questa forma.

La sudetta Chiesa di S. N. è posta nella Città , o Terra N. quartiero N. , Parochia di S. N. , confina per li quattro lati colle Cafe &c. e colla strada . Sono in essa Chiesa Cappelle num. . . . . Altari num. . . nominandoli tutti distintamente, esprimendo i Santi a quali sono dedicati, e li luoghi dove fono situati in detta Chiesa.

Indi si noterà distintamente la dote assegnata per la riparazione di qualunque Cappella, e di ciascun'Altare: overo se non avrà assegnamento certo fi esprimera, che fia tenuto a contribuire la spesa

per la riparazione, o fabrica, e per supelletile facra?

Se poi le dette Cappelle, ed Altari saranno dotati per rissesso di Messe ivi fondate, si dirà: L'Altare, o Cappella di S. N. è stato fondato , e dotato da N. l'Anno . . . con obligo , che vi fi dicano Messe num. . . . o Anniversarj del tal tempo , come costa dallo strumento ragato per Notar N. . . . . fotto il dl . . . . , e mese . . .

Indi si scriveranno separatamente li beni mobili, e stabili di tali Cappelle, se pure avranno dote certa, e separata colla stessa ripar-

tizione, colla quale fi descrivono i beni della Chiesa.

Successivamente si noteranno le cose mobili, e sacre, e non sacre per celebrare i divini Offizi, ed amministrare i Santissimi Sacramenti: avvertendo di scrivere non solo quelli , che sono in Chiesa, e sua Sacristia, ma anche quelli, che fossero prestate ad altri, o che si volessero dar per limosina; notando di esse non solo il numero, ma anche il peso, e la misura, per esempio:

Pianete bianche di damafco con cordicelle d'oro num. . . . .

Pianete verde &c.

Un Calice con coppa d'argento, e piede di rame liscio, o come sard ; fopra dorato, che pesa oncie . . . .

Tovaglie d'Altari num. . . . di lino , o di che altra materia faranno, lunghe palmi . . . . larghe palmi . . . nuove, ben condizionate, o pure vecchie, menate, con merletti, o lavori.

Una campana grande alta palmi . - . . di peso rotoli . . . . in

eirca, con iscrizione attorno, e con figura.

Avvertendo di scrivere le sudette supellettili col miglior ordine che sia possibile, cominciando dalle più nobili, come dal Tabernacolo, Croci &c.

Succederà la descrizione della Casa benefiziale spettante alla Chiefa, e delle cose mobili destinate all'uso de' Rettori , ove vi fosfero; avvertendo, che si notino per numero, come si è detto delle cose della Chiesa.

La casa intanto potrà descriversi nella seguente maniera.

Una casa per abitazione del Parroco, Vicario, o Cappellano contigua i o vicina alla detta Chiesa; confini della quale sono da un lato . . . .

Finalmente venendo alla descrizione delle coso stabili, si scrive, ranno prima tutte le Case, e Botteghe, che ha la Chiesa nella Città, o nella Terra colle loro annue risponsioni, e frutti ; descrivendole. per situazione, e confini, come si è detto delle Chiese.

Poi si scriveranno tutte le tenute di Terre spettanti alla Chiesa. overo a'Rettori, o Benefiziati in forma del Benefizio della Parochia, colle pertinenze, vocaboli, confini, e misure di esse in questo modo .

Una pezza di Terre lavorata, vignata, alberata, o fott'acqua posta in contrada N. confinante colli beni di N. Gc. a misura di salme , e tumoli ; la quale può fruttare ogn'anno onze . . . . G.c.

Se vi fossero pezzi di Terre locati a tempo, s'aggiungerà : E' gabellata a N. per tanti anni . come appare per Istrumento rogato da No-

Se poi saranno concessi a censo riservato per ricognizione del diretto dominio, se ne aggiungerà la descrizione in questa sorma: E' concessa a cerza generazione, overo in vita a N., come appare per litrumento rogato da Notar N. sotto il di . . . . dell'Anno . . . . coll'obligazione dell'annuo canone di onze . . . . . dell'Anno . . . . . . . .

Che se la Chiesa averà censi perpetui, overo consegnativi, ebollali, come sogliono dire per soggiogazione, se ne sara pure la de-

scrizione in questo modo.

La sudetta Chiesa ha un censo perpetuo di Tarl... overo Onze...
sopra la tale pezza di Terre, o Casa. Più, ha tal censo redimibile sopra
li beni (e qul si descriva quali sinao ) per soggiogazione rogata in Nosar N. sotto il di ... dell'Anno ...

È le avrà animali , si scriverà pure : La sudetta Chiesa , e suoi Rettori tengono Pecore , o Capre tanti , dalle quali date in gabella ne ca-

va ogn'anno Onze.... În conclusione poi si fard la somma di tutti i frutti, ristringendo tutte le partite, come per esempio : La sudetta Chiesa può avere egn'anno d'entrata:

Per beni stabili Onze . . . .

Per censi perpetui Onze . . . .

Per censi redimibili Unze . . . . E tal volta ancora per limosine Onze . . . .

Anche de capitali depositati se ne sara la descrizione, comeste resempio: La sudetta chiesa possitate un capitale d'Onze... depositate nell'Arca per reluizione del censo bullale di Onze... ogn'anno, come per lifrumento rogato da Notar N. sotto il di ... dell'anno...

Si fará ancora il Catalogo di tutti i legati pii con tutti gli oblighi, a i quali fono tenute le Chiefe, e loto Miniltri, dicendo in questo modo:

La sudetta Chiesa ha d'entrata Onze ... ogn'anno in vigore d'un testamento , overo legato satto da N. con obligo , che li suoi nettori debbano sar celebrare una Messa giornale per l'anima sua , overo per ogni Messa per ogni Settimana , come per detto Testamento , o legato si vede rogato a di ... del Messa di Messa dell'Anno ... dal Notar N....

Ha l'obligo parimente di dar sussidio dotale ad una 30 due 30 tre Zizelle uscite a sorte, overo nelle quali concorrano le tali, e tali condizioni s come per legato di N., che lasciò per questo peso tali, e tali beni dan-

nno valore d'Onze . . . .

Così parimente se ne sarà la descrizione, ove si tratti dell'obligo di sar limosina a' Poveri, overo di alimentare, e curare gl'Infermi. Quando la Chiesa pretenda, che alcuni beni le siano stati occu-

pati, o che siano stati alienati senza legitimo titolo, dovrà parimen-

ce farsi la nota della seguente maniera.

La sudetta Chiesa pretende, che le sia stata usurpata in tutto, o in parte tal pezza di Terre per tali , e tali razioni, , che sia stata lesa per una concessione fatta di tal pezza di Terre coll'annuo canone d'Onze.... overo per una permuta satta col N. senza la dovuta solemità.

E se tali pretensioni si fossero dedotte in giudicio s'aggiungerat

Di tiò pende lite in tal Tribunale, con riferirfene gli atti:

Questa intanto sarà l'idea per formar bene l'Inventario de' beni delle Chiese, e respectivamente de' Monasteri, e dell'Opere pie; il quale come ben potrà osservarsi si ridurrà con bell'ordine agli articoli seguenti.

I Intitolazione dell'Inventario .

2 Descrizione della Chiela, e de' confini.

3 Descrizione degli Altari, e delle Cappelle.

- 4 Descrizione dell'arrendamento, e de' beni mobili di qualunque Altare, o Cappella.
- 5 Descrizione delle cose mobili sacre, e non sacre della Chiesa:
  6 Descrizione della Casa del Patroco, o Rettore, e de mobili ad
  uso del medesimo.

7 Descrizione de'beni urbani della Chiesa coll'annue responsioni per titolo di gabella, o affitto.

8 Descrizione de' beni stabili, e rusticani.

9 Descrizione de' censi ensiteutici sopra le Terre della Chiesa:

10 Descrizione de' censi perpetui della Chiesa.

11 Descrizione de censi redimibili.

12 Somma di tutti i frutti annuali.

13 Descrizione de' capitali spettanti alla Chiesa.

14 Catalogo di tutti i legari pii da eleguirsi da i Rettori della.

Per Melle .

Per maritaggio di Zitelle.

Per limofine.

Per celebrazione di festa, o per qualunque altro uso pio : 15 Descrizione delle ragioni della Chiesa, e de litiggi pendenti de Per usurpazione, o lesione.

Dapoicche l'inventario (arà così formato dovrà fottofcriversi da' Ministri della Chiesa, e da' nostri Deputati, e consegnarsi al Detentore; il quale come si dirà a suo luogo avrà la cura di farvi le dovute addizioni, e note.

Faccino inoltre li sudetti Officiali una visita a'libri del Detentore, per sapere come si custodiscano: se si tengano ben puliti: [6.2] filano soggetti a bagnarsi, o inumidirsi: se siano puntualmente notate le partite, o pure vi sia attrasso da scriversi:

Dove trovasser o mancanza, sia loro cura il dar riparo, e dove trovasser o cura il dar ricorrano dal nostro Vicario Generale nella. Città, e da' Vicarj Foranei nella Diocess, o pure direttamente a Noi.

S'informino bene sopra l'Idea economica, da farsi, come diremo appresso, per fare le sue provisioni a tempo debito, con più risparmio, e meno sollecitudine.

Del resto abbiamo parlato a bastanza nel Sinodo, e qualche cofactora qua diremo di passo intorno ad essi, onde leggano l'officio altrui, per saper dalla correlazione la parte sua.

#### Del Detentore .

A base, sopra la quale si appoggia tutto il governo è il Detentore, ed in qualche parte il Teloriere, i quali acciò faceffero bene il suo officio, han sopra loro il nostro Visor de'conti, il cui dovere è far elamina sù l'amministrazione, e preservare da ogni posfibile frode l'azienda.

Il Detentore ha l'ufficio più geloso, e più pesante, ed egli veramente è la intelligenza di tutta l'Opera, ed il Fisco della Deputazione . Perciò deve esfere persona pratica ; quale Noi non saremo così facili a mutare, ne la mutaremo in ogni nuovo governo, fe non avremo un molto ponderoso motivo. Si diporti con zelo, diligenza, intendimento, e fedeltà; e confidi nella nostra protezione, qualora fosse contradetto, che saremo Noi per la sua parte, Suo officio è aver cura della scrittura dell'Opera ; notare gl'introiti, spedire, e registrare i Mandati dell'esito; dar sodisfazione a i Procuratori, ed Avvocati nelle liti; riconoscere l'esorbitanze dello spendere; intervenire a qualunque contratto, apoca, o scrittura, che facesse l'Opera, o il Monasterio; curare, che si facesse la volonta de' Testatori e specialmente circa le qualità ricercate nelle persone che han da conseguire i legati, o di Maritaggio, o di Monacato, o di limofine, o di Conservatorio &c. ( nel che sappiamo di esservi state per lo passato molte parzialità ) che si sodisfacessero le Messe : che si osfervassero le disposizioni economiche del Prelato: e finalmente fiscalizar fopra tutto quanto appartiene alla spesa.

A tal fine deve ogni Detentore raccorre tutta la feriteura pertinente all'Opera, originalmente, ed autentica, dove è bisogno; ed involumaria con bei metodo, custodita con forte coverte di cartone, e cuojo, ben legata, e numerata ad ulo de i mazzi, che fanno i Notari . Al principio d'ogni volume vi fara una istorietta distinta, ed abbondante di come pervenne all'Opera il ral predio, la tal ren-dita, &c. Perchè paga il tal'onere; e tutto quanto è degno di (a-perfi; il cui metodo, come dipende da i fatti particolari, non può prescriversi con una sola idea, e però si rimette alla discretezza del savio, e pratico Detentore. Solamente vogliamo, che non si lasciasse mai l'ordine cronologico, cioè procedendo di tempo in tempo, perche nel cavare i punti del Jus, giova assai la distinzione sopra ciò, che su poi. Vi si metta di più: che opposizione potrebbe avere la tal soggiogazione, e come si risponderebbe. E perchè le notizie sempre crescono, quando vi è diligenza, vi si lasci margine da far note , o da rimandare il lettore ad altro foglio. Vi fi (criveranno pure le pretenzioni, l'eredità, che fi aspettano ex fideicommillo , o altrimente ; e per conservarsi bene queste scritture, si facci l'armario, disposto nel Sinodo, premunito dalla, infestazione degli animali nocivi.

Di queste Istorie, che volgarmente chiamano Fatti, se ne facci

un'altro esemplare, ordinato in libro di bel carattere, lasciando fogli bianchi a discrezione per ogni titolo, cioè per ogni predio, o rendica 8cc. a fine di potervi aggiungere ciò, che in futuro accadera, e colla puntuale indicazione della scrittura, per ogni articolo, secondo quel metodo, che se ne darà nella litruzione a parte sopra lo inventario delle Chiese, Monasteri, ed Opere pie.

Vale quello per più prontezza, e per potere trasportarsi in casa dell'Avvocato, o del Procurator Generale, qualoro occorresse il bisogno, acciò non andasse tanto caminando il volume delle scritture originali. In questo libro si deve mettere pure la notizia individuale de' beni generalmente obligati alle soggiogazioni, vendizioni, legari sc. indicandovi la scrittura legitimante, perchè si fatte notizie

a poco scorrer di tempo si perdono.

In questo libro a parte metterà ancora il ruolo di tute le scritture dell'Opera, che volgarmente chiamano Giuliana, con un segno
distinto circa le scritture, che vi sono, quale sarà un'asterisco, seu «,
che non vi sarà in quelle, che si desiderano, acciò in occasione si potessero piano andar estraendo dagli originali, e resta l'Opera,
provedura. Valerà ancora questa Giuliana per fare la consegna in,
occasione di morte, o di mutazione di Detentore. E però vogliamo,
che le scritture si numerassero a pezzo, e si numerassero astressi sogli de volumi, de i quali numeri se ne deve sare menzione in essa
Giuliana, dicendo: Volume tale constituta si solo contratto tade in Nostar N. die tali, originale Testamento tale, in Notar tale, die tali,
sopia di costa & c.

Tal Giuliana si suppone, che sempre andera crescendo; perchè sempre occorre, o fare scrittura nuova, o pigliarne qualche pezzo

dell'antica, quando la Deputazione è diligente.

Oltre a questo fara un'altro libretto, dove si notino per ordine di tempo i Badessati, Vicariati, mettendovi il giorno dell'elezione, del possesso, e del fine del suo governo, e di più il nome, la Patria, i Parenti, l'età, lo ingresso, la uscira, o la professione, e la, morte di ciascuna E Alcanda, Moniale, creata &c. e fotto qual governo di Badessa, o Vicaria, e di qual Prelato. Questo libro porrà cominciarsi da quelle, che presentenente essistono vive nel Monasterio, riducendoli poi ad Indice in principio, o nel fine del libro.

In terzo luogo terrà un libro grande di conti , che fogliono chiamare intavolatura. In questo si noterà a man finistra lo assento

del debito in questo modo.

Dare N. N. Onze 20. annue capitale di Onze 400., per contratto foggiogatorio &c. infinuato &c. olim dovute a N. N., e da questo laficiate alla presente opera per legato in testamento, come in Notar N. E quà vi si farà una breve narrativa de i beni specialiter obligati, ed altresi delle persone, che devono: e poi di anno in anno uscirà in abaco la somma, che si và maturando.

Ed all'incontro a man destra :

Avere il controscritto N. N., come per apoca finale in Notar &c. a campimento per tutti li 15. Luglio 1727. È si-

246

E similmente uscirà la somma in abaco, da potersi sommare ben'

Ordinata, chiara, e distinta.

Questo metodo com'é consueto, non ci divulghiamo a descriverlo; solamente si avverte, che il Detentore dovesse curare di mettervi: se l'apoca si sa presente, o assente il Debitore: e che sarà in grave colpa, qual'ora lasciera passare il decennio, e non curera di far fare un'apoca publica presente il Debitore, nel caso, che vi sofse un decennio, o poco meno di attrastato non sodisfatto; ed in maggior colpa sarà, se così lasciera passare il sessagenario, con che la soggiogazione poesse passe comba di prescrizione.

Notera pure nella facciata del dare, qualora i fondi delle foggiogazioni mutalfero dominio, il che spesso succede, per sapersi dove si è da pulsare per la esigenza, e vindichera la scrittura provante la detta mutazion di dominio: lo stesso faccia, qualor si trattasse di censo ensiteutico; nel qual caso deve avvertirne i Rettori,

per curare l'atto recognitorio, come si è detto nel Sinodo.

Della medesima forma noterà l'assiste de' sondi, e poderi, mettendo nella facciata sinistra il debito, e nella destra i pagamenti, sempre ricordandosi della rinovazione de' confini, come si è promulgato nel Sinodo.

In altra carta a parte del medesimo libro noterà a man sinistra

i capitali, serbati in cassa, dicendo così:

Dare la cassa per capitale reluito &c. Onze 400.

E foggiungendovi quanto vi è di notabile, a tal partita &c. Quando poi occorrerà il caso d'impiego, o da uscirsi per fabrica, o per altro, secondo le licenze, che avranno da Noi, ne met-

terà al foglio di contro il discarico, dicendo:

Avere cassa, per tanti estratti, a fine di fare impiego &c. Onze 3000 Nel notare i pagamenti de' debitori offerviamo, che talora si è foluto fare : che essi pagano al Tesoriere , ed il Detentore non mai incontra loro le partite, se non dopo la visione de conti, quando la Tesoreria, già giudicata, và in suo potere. Questa si considera per una maniera capace di frode, dove il Tesoriere può lasciar d'introitarsi qualche partita, spezialmente nel torbido di mutazion di governo, e di Officiali. E più facile può succedere la frode cogli atti mandatori , che si fanno nella Tavola di Palermo , per quei pagamenti, che passano per depositi; del che riuscirebbe lungo ridirne il come. Intanto ordiniamo, che niuna ricevuta del Tesoriere, così publica, come privata, avesse mai vigore a favore de' Debitori, se non è contrasegnata dal Detentore, e ridotta nel libro d'intavolatura. E circa gli atti mandatori v'intervenga ancora indispensabilmen. te il Detentore, facendone nota al libro medefimo dell'intavolatura, senza uscir fuori del margine la somma, se non che dopo esatto il mandato ; che allora poi vi si uscirà la somma . E se occorresse tal' ora, che il mandato non si pagasse, in questo caso vi si metterà nell'altro margine a man finistra , o pur di sotto immediatamente: non ebbe effetto, e l'atto mandatorio è lacerato, e cancellato. Restando in obligo al Decentore di mostrare al nostro Visore il medesimo atto colla

colla nota di cancellazione, fottoscritta dal publico Notaro, come altresì diremo, parlando del Visore, altrimente sarà in obligo di pa-

garlo il medefimo Detentore.

Onninamente non si facciano procure ad exigendum a qualunque persona, e con molto più di spezialità, quando i Debitori sono i stati, co i quali non si vede mai conto. Anzi tali atti mandatori non si possano, ne si debbano sare da altro Notaro, che solamente da quello assegnato per li Monasteri; e facendosi altrore, sappino così il Notaro, che lo farà, come gli Officiali, che vinterverrano, che oltre la pena della scomunica, ne patiranno aspri risentimenti. Di tutto l'antedetto cureranno i nostri Vicari farne seguire per lo appunto la escuzione, con sarne anco espressa notifica a tutti i Notari respettivamente, sotto le pene, che giudicaremo.

Così il Detentore noterà ne'suoi libri tutto l'introito independentemente dal Tesoriero, da poterne dare il conto al Visore, quando sarà tempo, e da confrontare appuntino coll'introito sattosi dal Tesoriere. Che se in uno si trovasse qualche partita, che non vi sosse nell'altro; quest'altro sarebbe in colpa, se è il Detentore, di negli-

genza notabile; le è il Tesoriere, di frode.

Circa il fare apoche a compimento sia occhiuto il Detentore, e con esso tutta la Deputazione, ad osservare quanto si è disposto

nel Sinodo.

Venendo all'esito; conosciamo, che la maniera, come presentemente si fa, è la cosa più arbitraria, e più pregiudiziale all'Opere. Pie, Chiese, e specialmente a i Monasteri si e i quali è uno de i capi, che tiene inquiete le Religiose, capace per altro di molte stodi, e difficilismo a vedersene il conto. Si stat esso tutto in vigor di Mandati, quali staranno puntualmente registrati dal Detentore al solito, in libro a parte, nua si registrino con tutte le liste, non. si mezzate, come si fa; solamente possono lasciarsi suor di registro le iste della spesa giornale.

Vogliamo dunque, che ogni Chiefa, ed ogni Monasterio, come pure ogn'altra Opera, si facesse uno squadro di provisioni, e spese necessarie, costituendosi una norma perpetua, della quale qua sorto ne daremo l'idea; non perchè volessimo la stessa perchè ogni Opera, ed ogni Monasterio se neaccomodasse una a suo modo, con simile metodo, contemperata alle sorze di ciascheduna-stabilita questa, si mandera da Noi per esaminassi, e sottoscrivessi, e sitmata poi, che sara, non si potra sare ne più, ne meno di spe-

la, ne variar l'ordine, che finalmente fi stabilira.

Così i Fidecommissar non averanno canta sollecitudine, sapendo a capo d'anno il che avran di bissono, e per qual tempo. E ne' Monasterj le Suore non potranno mormorare, perchè lor si ritagli, o si spenda soverchio. Si leveranno le mormorazioni, e i richiami contro la Deputazione, e le duddite staranno con tutta la sodissazione.

Inoltre con questa pratica ne i Monasteri, si potrà riconoscere quanto numero di Monache può tenere il tale, o tal'altro Monasterio, acciò non si aggravasse, ne stasse spopolato più del dovere;

248

ruanta doté avran da domandaré, o quanto di alimenti per ogn'una;
ed altri vantaggi, il principale de' quali farà il darfi un gran paffo
a ridurre alla tanto defiderata comunità quei Monafteri, che non la
godono. Nella tormazione del fudetto diltributivo, che ogni Chiefa, ed ogni Monafterio farà in particolare per fe, correspettivo all'
antroito, iempre fi terra un tantino in dietro circa l'estico, non folo per istabilire le spese con certezza, ma per avanzare qualche cosa
in ogn'anno, da servire poi per l'occorrenze straordinarie, avendone
gla Noi la licenza, come si dirà.

## La Chiefa di S. Maria Madalena ha d'Introito.

| na d'Introito.                    |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dal Barone A. foggiogazione annua | 40.                              |
| _ a \                             |                                  |
| Efito.                            |                                  |
| Taga per Cappellania giornale     | 8.<br>6.<br>2.<br>1.<br>4.<br>5. |
| ······7                           | 54. 244                          |
| Pton                              | *****                            |

Introite ...... 7 62. 24. Esto ...... 7 54. 24.

Dunque avanza ogn'anno .....7 8.

Questo avanzo in ogn'anno deve mettersi in cassa; e tenersene, gal Tesoriere conto a parte, per erogarsi nelle occorrenze straordi; narie,

narie, puta di fabrica, di lite; o ancora, se non corrispondessero qualche volta i debitori, per cagione di mal'annata. Ne si spendano, che prima non si scrivesse a Noi, per deputar persona, da so-praintendere a tale spesa, a nome nostro; senza l'intervento della. quale il mandato non farà fatto buono .

L'istesso vale a dirsi di tutto ciò, che si esiggerà più dell'annualità, cioè per conto d'attrassati, che devono andare nel medesimo conto a parte, con mandati diversi dagli ordinarj.

Nello spedire i mandati non si faccia confusione, mettendo tramischiate le cose pertinenti ad una rubrica colle cose dell'altra, ma si spediscano tanti mandati, quante sono le sopradette rubriche dell'. esito; e di ogni cosa straordinaria, che occorresse, se ne facci un. mandato totale a parte, che abbiamo nel sopradetto esempio chia-mato colla rubrica d'Incerti. Si sappia, che se il mandato avanzerà eziandio di un grano solo sopra la prescritta rassa, e non si assegne-rà nel medesimo mandato una causa legitima, da esaminarsi dal nostro Visore, e s'è bisogno, anche da Noi, non solamente non. si fara buono questo soprapiù, ma s'incorrera la pena di pagare il doppio il Tesoriere, che li ricevera, ed altrettanto il Detentore, che lo spedirà . Di ogni partita si usciranno le cifre aritmetiche , con. giulto ordine, per potersi calcolare, e riconoscere dal nostro Visore.

### Forma di Mandato.

| A 24. Luglio 1727.<br>N. N. Tesoriere & c. delli denari in vostro potere & c. pagaten<br>que a N. N., spese per la Festa di S. Maria Madalei                    |    |     |      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|
| a 22. Inglio presente, cioè:                                                                                                                                    |    |     |      | - dm                                                                    |
| Per apparato di seta casse 6                                                                                                                                    |    |     |      | Al Paratore                                                             |
| Apparatore in tutto tari dodici, ma in denari                                                                                                                   |    | 6.  |      | formento Tari                                                           |
| Per cera, che squagliò, e loero di torcie rotola 4                                                                                                              |    |     |      | 6. che fu tumi;                                                         |
| Messa cantata, e Vespro al Cappellano                                                                                                                           |    | 5.  |      | na due.                                                                 |
| Assistanti                                                                                                                                                      |    | 3.  |      |                                                                         |
| Preti affistenti numero quattro7                                                                                                                                |    | 4.  |      |                                                                         |
| Musica, e portatura d'Organo per Vespro, e Messa                                                                                                                | ı. |     |      | Alli Musici                                                             |
| Offie7                                                                                                                                                          |    |     | - 8. | formento, a ta-                                                         |
| Vino7                                                                                                                                                           |    |     | 13.  | 71 12. , che fic                                                        |
| Tre Sacriftani , uno grande , e due piccoli , per fervir le                                                                                                     |    |     |      | tumina quat-                                                            |
| - Messe &c                                                                                                                                                      |    | 40  |      | tro .                                                                   |
| Messe &c7                                                                                                                                                       |    |     | 10.  |                                                                         |
| Tamburri , Trombette , e Pifferi7                                                                                                                               |    |     | 8.   |                                                                         |
| Spille7                                                                                                                                                         |    |     | 2.   |                                                                         |
|                                                                                                                                                                 |    |     |      | Somma tari                                                              |
| Somma7<br>Che è la fomma flabilita vella economia della fudetta<br>Chiefa della quale ne ricuperarete causela in piede del Prez<br>fente mandato al folito Grez | 4. | 19, |      | 18., che è il compimento di onze cinque, quale si diede in formento co- |
|                                                                                                                                                                 |    | Sat |      | me fopra Ores                                                           |
| 4.5                                                                                                                                                             |    | 34  | 7    |                                                                         |
|                                                                                                                                                                 |    |     |      |                                                                         |

210

Sarà anche cura del Detentore, che ha il conto alle mani sarsi; che una amministrazione non s'intrighi coll'altra, di modo che, se à Procuratori, Fidecommissari, o Rettori sono annuali; non possano esigere più di un'annata respectivamente, per ogni predio, o soggiogazione &c., e se sono biennali, o triennali, non possano percepire più delle sue due, o tre annualità, e così pure circa l'elezioni delle Spose, e tutto quanto vi ha. Che se si questo attrastati, o otre l'annualità, si fitia alle disposizioni, che sù questo punto or ora daremo in questa istruzione: così anche si senta delle Badesse.

Qualora creícessero, o mancassero le rendite, per qualche logagiogazione, che si ricuperasse, o si perdesse, o per qualch'altro nuo, vo legato &c. sarà bisogno mutare l'idea, e stringere, o allargare, la spesa, muelta non si facci mai senza prima danne conto a Noi, che deputaremo persona benvista, per ristabilire la nuova idea.

Ciocché fi efigeră più dell'annualită , per conto dell'attrafăto ; in primo luogo dovră pagare i debiti, fe ve ne sono, e fe vi sarano debiti, e non vi saranno attrastati da efigere, o pure saranno difficile efigenza, o non basteranno a pagare i debiti; in questi cast il Detentore non spediră mai mandati di fette, e restringeră lazi.

Chiefa al folo femplice mantenimento.

L'istesso vale a dirsi, se la Chiesa avesse preciso bisogno di fabrica, di modo che partorisse indecoro, o perche sosse troppo roza 24, o perche sosse troppo piccola, pagati i debiti, se ve ne sono, vi s'impieghi l'attrassato, ed anche quel di più di annuale, che avanza da un semplice, e puro mantenimento; perche stimiamo più lodevole provedere al decoro perpetuo delle Chiese, che al decoro di un giorno solo, qual'è la festa. E vaglia questo ancora per i Monaster; specialmente, se la fabrica importa alla buona custodia della falute, così spirituale, come temporale delle Monache.

In terzo luogo assegnamo gli attrassati, a che se ne fornica bei ne la scrittura, pigliando quelle copie, che possono sare ad utiltà delle Chiese, o Monasteri (giacche le necessarie si suppone esservi) o pure se ne faccino bensatti ne i predj, o case dell'Opera; o sinalmente se ne faccino vascellamenti per la Chiesa, o Altari, o giogali. E se sono opere additte, Maritaggi, &c. si distribusicano secondo la volontà del Testatore; e tutto, co sempre per conto a patte, come

fi diffe .

Deve pur notare il Detentore in foglio a parte nel suo consueto libro d'Intavolatura, se l'Opera avesse obligo di eleggere una, o più Spose da Maritaggio, o da Monacato, facendone partita separata.

per ogni Spola nella seguente maniera.

 E così d'anno in anno l

Nel foglio di contro noterà così ?

A di . . . . In Notar &c. si è fatta la elezione della Sposa , figlia di N.N., avendo preceduto le solennità disposte dal Testatore, e dal Si-

Poi quando farà l'ora di pagarla, fi dirà nella medefima partita del libro:

E gid si è spedito Mandato sotto li . . . . è fatta la ricevuta del pagamento in Notar &c. , con che si sono pagate ...... 7 20.

Se vi sarà assegnato predio a parte per tal legato di Maritaggio, o di Monacato, intavolerà la partita del dare nella seguente forma.

Il predio A. in quest'anno 1727. ha fruttato Onze 25., come si coglie dal foglio 15., dove vi è assentata la gabella del sudetto predio. Quali Onze 25. si devono erogare per Monacato di Donzelle Vergini , Orfane , & c. a ragione di Onze 30. per ogn'una, &c ...... 7 25.

E più vell'ano 1728. ba fruttato, come si vede nel sudetto forlio ...... 7 220

Di contro poi metterà.

A di . . . . si è fatta la elezione di N. N. Donzella Orfana, Vergine Oc. figlia di N. N. in Notar Oc. Quando poi dovrà sortire il pagamento , fi aggiungera : ed attesa la Professione della sudetta seguita forto li . . . . . fi è spedito il Mandato a numero , G c. , ed il Tesoriere del Monasterio A. ne ha fatto la ricevuta per gli atti di Notar, Oc. 

Avverta il Detentore a non mai intervenire nell'elezioni di simili Spose per Maritaggio, o per Monacato, &c. se non gli costa di essere secondo la volontà del Testatore, giusta le condizioni, e solennità disposte nel Sinodo; e specialmente se vi è Mandato consimile non ancora pagato (il che egli è tenuto a sapere ) altrimente farà condannato a pagare de proprio la dote per l'elezione fatta con tal'enormissima trascuragine.

In altro foglio poi notera gli oblighi delle Messe, che ha da

sodisfare l'Opera nella seguente maniera.

Dare la nostra Opera di S. Antonio Onze 4. annue per una Cappella-nia di due Messe la settimana, nella Chiesa di S. Ambrogio Vescovo, della quale n'è Cappellano il Sac. N. N., eletto in Notar &c. a di &c. maturata all'ultimo di Agosto 1727...... 4.

E più all'ultimo di Agosto 1728. matura..... 4. E poi di contro mettera.

A di . . . . Il Sacerdote N. N. ha ricevuto in conto del-

la controscritta Cappellania , come costa per apoca in Notar & c ... 7 3: E più per apoca in detto Notaro, &c. il di &c...... 7 5.

Di più noterà in altro foglio una spezie di ruolo di tutti gli oblighi passivi della sua Chiesa nella seguente maniera, a fine di non perdersene la memoria.

Nota primo, che nella nostra Chiesa di S. Rocco vi è l'obligo d'una Messa giornale, fondata da N. N., per testamento in Notar, Gc. sotto il di Gc,

2572 La rende in somma di Onze 14. annue D. N. N. sopra li beni A. consinanti &c. . spetta l'elezione al Barone N. N. . Al presente è Cappellano il Sacerdote D. N. N. eletto in Notar &c. . al di . . . . E vi lascicra spizio conveniente per notarvi di mano in mano gli altri seguenti Cappellani.

Nota secondo , che vi è altra Messa fondata , &c.

Valeranno queste notizie a fine, che le Chiese non decadessero di Messe, come ne abbiamo, con nostro gran dolore veduto qualcheduna, che per ogni ragione, dovendo avere più Messe giornali, pure il giorno di sesta mendica, per limosina, la presenza di qualche Sacerdote, che avesse la Messa ad libitum, e talvolta ne resta ancora totalmente priva.

Queste notizie dovrà comunicarle a i Detentori il Puntiere, ed

a vicenda dandosi la mano l'un l'altro.

Anzi in entrare nuovo Fidecommissario, Procuratore, Abbade-sa &c. sarà suo obligo dichiarar loro le disposizioni de l'estatori minutamente, per non errarsi in cose di tanta importanza; giacchè abbiamo trovato, che eziandio gli oblighi delle Messe in varie parti si sono convertiti in uso libero, per pura dimenticanza, ch'è tanto dire, per trascuragine del Detentore.

Niente si deliberi senza l'intervento del nostro Delegato ad pias causas, dovegli avrà commissione da Noi d'entrare, che se il Mandato non sarà firmato da lui (dovendoss) s'avrà per nullo.

Il Detentore legga la parte di tutti, cioè del Tesoriere, del Vifore, del Delegato, ed anche del Recettore, per sapre quanto correlativamente a lui in essa si disportà, ed osservaria appuntino.

#### §. III.

### Del Teforiere .

I L'Tesoriere sarà persona sempre diversa dal Detentore; anzi, che non vi abbia connessione di stretta parentela; perche li giudichia-mo due ossicii incompossibili, essendo quello sisco di questo.

Sia persona abile, sedele, puntuale, e che per ogni caso di morte possa da sicurezza, acciò non patisse pericolo il denaro, che s' introita; e quando non avesse beni da dare tal sicurezza, porrà dar-

la per pleggeria.

Non si serva del denaro dell'Opera, per accomodare i satti suoi, o per accomodare i suoi Amici; molto più, se ciò lo sacesse con trane interesse per che quantunque il denaro dell'Opera pia si supponesse sempre cautelato, pur nondimeno si è conosciuto, che non è convenienza delle Opere tale accomodo; mentre nelle occasioni non trova poi quella prontezza, che molte volte bisogna esservi.

Dove due, o più Opere, che devono tener contro a parte, per-

Dove due, o più Opere, che devono tener conto a parte, perchè hanno diverfo fondatore, e diverso sine, sono amministrate da' medessimi Fidecommissari, o Abbadesse, niuno possa essere Tesoriere di tutte dette Opere; ma si faccino tanti Tesorieri diversi, quante, sono le Opere; perché si è veduto, che accomodando sempre un'Ope-

ra all'altra, s'intrigano talmente le rendite, che ne una, ne l'altra

adempifce il fuo fine .

Quando vi fossero molti introiti, anco di conto libero, cioè dell' annuale, o degli attraffi, se ne lasci tanto in potere del Tesoriere, quanto basti per la spesa corrente solita de' Monasteri, o delle Opere, ed il resto vadi nell'arca delle Opere pie, o de' Monasteri respettivamente, non già per non potersi spendere a conto libero, servatis servandis, ma solo per cautela.

Non vada mai denaro di capitale in potere del Tesoriere, se non fosse volontà del Testatore, come si è detto nel Sinodo. Nel qual caso deve dare idonea pleggeria, per sicurezza del capitale, qualo-

ra egli non fosse bene stante .

Dove fosse Tesoriere di Opere di Maritaggio, come tempo fa. disposimo per editto, ed abbiamo altresì toccato nel Sinodo, nonfaccia mai la fede di effere pronto in suo potere il denaro della dote, le in verità non vi fosse realmente, fisica, ed effettivamente; e non mai sub spe future habitionis , vel alicujus interpretative fictionis; del che vogliamo, che ne fiegua il giuramento in piede della medefima fede, la quale si deve fare onninamente gratis.

Legga l'antecedente Paragrafo del Detentore, e li seguenti, dove correlativamente qualche cosa si dice per lui, e sia osservante di quanto là gli si prescrive; specialmente in quanto alle ricevute, ed atti mandatorj. E tenga il suo conto sempre lesto; nè riceva Mandati più groffi di quanto vien prescritto nella norma particolare da stabilirsi per quell'Opera. Attenda a riconoscere, se li Mandati siano legitimamente sottoscritti, secondo le regole, che abbiamo dato, edaremo; altrimente avrà travagli nella reddizione de' conti .

Sappia, che dovrà ogn'anno dare il conto al nostro Visore, e non attendere il tempo della visita; circa la qual maniera di dare il conto si regolerà colla istruzione, che quà sotto daremo.

Intavolera tutti gl'introiti di un'anno dal primo di Settembresin'all'ultimo di Agosto, con quell'ordine medesimo, che stanno scritti nella idea della sua Opera, Chiesa, o Monasterio, che fosse. E benche di qualche fondo, o rendita niente si fosse esatto, pure vi metterà la partita in bianco, per riconoscersi chi paga, e chi non paga. Come anche si metteranno in margine gli attrassati in cifre, per esfere ogn'anno ad occhio del Prelato chi è troppo indietro. Uscirà le cifre aritmetiche solamente di quei beni, che gli han dato denaro, come nel feguente efempio.

| menato, come ner reguente ciempio.                              |     |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Per l'ultima visione de conti restai dare, per sentenza,        |     |             |
| come me ne faccio introito7                                     | 24. |             |
| A 13. Maggio 1727. dal Barone A. per la sua soggio-             | •   | Attrassati  |
| Tazione di Onze 20. annue7                                      | IO. | Onze 127. e |
| A 15. Luglio 1727. Dal Barone C., che rende ogn'anno            |     | tari.       |
| Onze 18. fi fono efatte Onze 30. , delle quali Onze 12. , che   |     |             |
| sono degli attrassati , si noteranno al conto a parte , secondo |     |             |
| Fistruzione: onde dico quà7                                     | 18. | Attrassati  |
| A21. detto dal Barone B. che rende ogn'anno Onze 407            |     | Onze 157. e |
| Dal                                                             | 40. | tari.       |
|                                                                 |     |             |

Dal Barone C. in quest'anno niente : Dal censo perpetuo Duze 193. e formento ( e se fard Monasterio ) come ne darà conto il Recetto. re &c. falme 30. &c., E cost discorrendo mettera per ordine tari 🤉 tutti i Debitori, &c. ....... 7 . . .

Somma ..... 7 400. 6 64

Seguirà la fede giurata del Detentore nella seguente forma .

A dì . . . . 1728. faccio fede con giuramento, che dal dì . . . sin'al di d'oggi non vi è stato altro introito.

D. N. N. Detentore . Appresso seguirà la fede del Notaro già detto.

A di . . . . 1728. faccio fede di non effervi altro atto mandatorio à oltre li descritti qua sopra, e ciò con giuramento. N. N. Notaro .

Qualora il Tesoriere lasciasse d'introitarsi una partita, la pagherà al doppio, e similmente il Detentore pagherà l'altro doppio della partita, perchè fece la fede sudetta in piede dell'introito . Pagherà similmente il doppio il Detentore, qualora se ne trovasse una non registrata a libro, per suo difetto. È tali pene cederanno la metà in benefizio dell'Opera, l'altra metà in benefizio del Visor de conti-

Circa l'Esito

Non farà più il Tesoriere quella inutile forma, che si è fatta. fin'ora, intavolando i soli numeri de' Mandati, ed uscendone le pure somme alla rinfusa, con che nient'altro potrà fare mai il Visore, che l'officio di semplice Calcolista; ma metterà l'esito in brieve coll', istesso ordine, che sta registrato nell'Idea, e chiamando i Mandati, che si suppongono fatti colla distinzione detta di sopra, e colle note del che si è pagato in robba, e.g.

Salario del Detentore, Tesoriere &c. in tutto quest'an-

no , come per Mandato num. primo ....... 30. Festa del Natale , come al Mandato num secondo ...... 7 4. 12. Provisione di Cascio per tutto l'anno, come al Man-

dato num. primo ...... 7 16.

Sicché in un foglio folo vi sia intavolato tutto il conto distinta-7) in formen- mente, per un'anno. E ciò anno per anno da ogni primo di Set-to, che impor- tembre fino all'ultimo di Agosto ieguente. Se vi è cofa di efatto ta di misura per conto di attrassato, del quale (come si disse nella parte del Detentore) se ne deve tener conto a parte, si noti in piede di tutta 3 la reddizione di conti, dicendo così. Di più mi faccio introito di dacome si vede nel naro, che deve andare per conto a parte, Onze 37. &c.

conto del Re-Che se per quelto conto a parte vi sarà esito da farne bilancettore .

cio, e mostrare i Mandati &c. soggiungera:

Delle quali ne dono più sotto il discarico; e lo darà. Che se in Tesoreria non vi farà punto di tal danaro, metterà espressamente così. Danaro di conto a parte non ve ne ba.

E per più cautela dell'Opera, sarà obligo del Detentore, di que-

Nota Tutta la spesa della festa fu Onze s. ma vi furono otto ta-

quelto conto a parte farné una partita nel fuo libro d'intavolatura : da notarvi poi di contro i discarichi a suo tempo, quando si spenderà, fervatis fervandis, della feguente maniera.

Dare il Tesoriere N.N. per danaro di conto a parte. A di.... Efigette dal Barone A. per conto della foggiogazione di Onze 18. annue affegnata a fogli 93. come a numero 19. di contro Onze 30. sicche per conto di attraffo da metterfi a parte deve il detto Teforiere ...... 12.

Avanzo d'introito fopra l'Esito dell'anno 6. Indiz. 1728....7 E poi data la sentenza del nostro Visore metterà di

contro .

Avere il controscritto N. N. Tesoriere .

Per mandato di fabrica spedito alli & c. registrato al nui mero 356. ......7

Il Visore pure, nel dar la sentenza, noterà più sotto un'altro paragrafo, dicendo:

E resta inoltre debitore il sudetto Tesoriere per lo denaro O pure, se di tale introito il Tesoriere ne dara esi-

to, non solo in piede di questo esito dirà il resto del debito; ma ancora, sempre ne farà menzione in piede della sentenza principale, dicendo:

E resta inoltre debitore il sudetto Tesoriere, per lo denaro di conto a parte Onze 57. ma stante il discarico dato , resta folamente dare .....7 O pure resta saldo .

Opure denaro di conto a parte non ve n'ha.

Basta, che o negative, o positive, ne facci menzione, e mostri di averne fatto speciale inchiesta. Avvertirà però, che il credito del conto ordinario non compenierà mai il debito del conto a parte.; altrimente farà vano questo tener conto a parte, ed è bene, che ciò dal Tesoriere, e da tutta la Deputazione si sappia, per non procedere mai con tal fiducia, la quale sarebbe la più larga porta alla. frode delle nostre presenti disposizioni . Questo conto così intavolato, e colle note marginali di ciò, che fi è pagato in robba, come ne diedimo l'elempio di sopra, prima si riconoscerà dalla Deputazione dell'Opera, o Monasterio, confrontandosi co' Mandati, &c., & con tutta quella sodissazione, che vorranno dal Tesoriere, e Detentore. Poi firmato da essa Deputazione, ogni Settembre si man-derà in Siracula al Visore, la cui cura sarà (come diremo appresso) confrontarlo coll'Idea, per riconoscere, se batte giusta la spesa; ed dove avesse disficoltà noterebbe in foglio a parte la querenda, per pigliarne sodisfazione, poi in tempo di visita sopra i Mandati. Intantocche i Mandati similmente s'infilzeranno anno per anno, e coll. ordine istesso, come sono stati chiamati nel conto intavolato. Che se qualche divario, per indispensabile occorrenza accadesse farsi, se ne dica espressamente la causa nel Mandato, acciò fosse pronta la sodisfazione, quando si fara la querenda.

aso de la fine vogliamo, che ancora il Tesoriere leggesse la parte del Visore, per osservare quanto quivi si disporta correlativamento se a lui.

#### §. IV.

## Del Delegato ad pias causas?

Ufficio di questo Delegato, che Noi pensiamo sare, sarà l'invigilare a tutto quanto apparterrebbe a Noi, se sossimo di presenza, acciò si eleguisca appuntino, quanto ad ogni Ministro di Opera pia si prescrive.

Stia con particolare attenzione, a che si eseguissero le volonta de Testatori ad unguem; ericonosca da nostra parte tutti quei Mandati, che sono soggetti alla nostra visita, acciò prima di passare, sotto l'occhio del Visore, sossero da lui corretti, postillati, o approputati.

Curi, che ogn'anno si rimettessero i conti, e si rivedesse l'Inaventario, con sare rassegna delle robbe in esso descritte, secondo si è prescritto di sopra, ed eleguisca con zelo, quanto gli sarà da Noa commesso in particolare, senza lasciarsi corrompere dagli umani risspetti.

Il suo ufficio, come non è altro, che sopraintendere a tutto i facilmente potrà coglierlo da quanto viene agli altri ordinato.

## §. V.

## De' Monasterj in particolare, de' suoi Fidecommissarj; e del suo Recettore delle Vittovaglie.

Uanto si è detto sin'ora è comune a tutte le Opere pie, Chie(e, e Monasteri; ma perche in questi ultimi milita qualche particolare ragione, bilogna dissi qualche cosa speciale per loro.
Ciò, che abbiamo detto de Procuratori, o Fidecommissari, per
qualunque Opera, o Chiesa, quà si sente della Badessa, ed anchedel Procuratore generale, il cui ufficio è sar ala alla Badessa, che
come Donna, non può yacare a tutti li bisogni estriori.

Avranno cura subito, che saranno entrati in officio di esigere dal Detentore la nota de'beni, de'crediti, de'debiti, e del distributivo delle spese, come si è detto de'Procuratori, e Rettori ingenerale. Farà inoltre il Procuratore generale la visita de'libri, ri-conoscera pure insieme cogli altri Deputati efteriori il mobile del Monasterio, come quivi si è detto. Qual mobile la Badessa lo distribuira ogo'anno, per lista a chi ne appartice la cura, come leavobbe di Chiesa alle Sacrestane, le grasse alla Dispensiera, le Massarizie di cucina alle Serve &c. da farne all'anno la riconsegna. Di più visitera co'i medessimi il magazzino del Recettore, a vedere sea le provisioni siano ben tenute; ed in caso di qualunque disordine si decor.

deporteranno ; come si è detto di loro in generale ;

Ancorché la clausura, e quante ordinazioni abbiamo date Noi, per custodia dell'onestà, fosse cura propria della Badessa, e del Vicario, pure vogliamo, che anche i Minsitri dell Monasterio, qualora si accorgessero di qualche disordine, per esempio, che la clausura sosse de debole, che la porta non stasse ben serrata, o vi sossero, che la gratua poter le persone di fuori guardar quelle di dentro, che le gratua fossero frequentate da chi non vi ha parte, o che si parlasse conchi non si deve parlare, e simili altre cose, ne facessero avvisto il Vicario, o pure Noi, perchè se pur non appartenesse specialmente al di loro ossicio, pure appartiene al suo decoro, che in tempo del loro coverno non sortiste cosa alcuna di male.

Coltoro resteranno bastantemente informati del loro ufficio, dove leggeranno le parti date a loro in generale, e da darsi agli altri. Ne curino con tutta vigilanza, ed attenzione gli adempinenti. Sappino però le Badesse, che non sono mica le Signore de' Monasterj da poter disporre, come di cosa sua, ma semplici Ministre, Serve di tutta la comunità, Madri delle Verginelle Spose di Gessì Cristo.

E che non vale la lufinga, che talvolta i Monasterj si trovano ricchi a sopr'abbondanza, per inferire, che possano spendere a capriccio; che quando ciò sosse, avvertano, che se i veri Padroni son cenuti dare a' Poveri ciò, che gli avanza, molto più gli Amministra.

tori di Opere pie, e Religiose.

Di più vi e di (peciale ne' Monaflerj, che com'essi hanno necessità di vittovaglia; ed ordinariamente logliono avere molti introit in formento, cascio, vino, oglio, &c., quali non possono darsi incura del Tesoriere; si suole stilare, ne' più ordinati; di darsi in cura dell'Estotre, che anche porta il nome di Recettore, per non moltiplicare salarj. L'officio di questo, per quanto appartiene dirsi qua, è conservare gplintroiti; che vengono in robba; e distribuiti alle.
Monache, ed agli Operarj, o talora venderli, secondocche gli sarà imposto, anche per Mandati, shi quali ha da dare il suo conto, nullameno, che il Tesoriere sa del denaro. Ha di più, com'Estatore la cura di provedere a i bisogni giornali della Comunità, di esiggere le rendite, i loeri, &c.

Quest'ussicio di Recettore è confimile a quello di Tesoriere, se non si considera la sola disterenza, che quegli riceve denari, e questi riceve robba; onde si pigli, come detto a lui, tutto quel, che si è

detto al Tesoriere, proportione servata.

Cultodica bene in un magazeno, fotto la sua chiave il formento, vino, oglio, cassio, sec., e li somministri di tanto in tanto, secondo i bilogni al Monasterio. Stia oculato ad accettar robba di buona condizione, tanto se venisse da Debitori, o da poderi, quanto se si comprasse a capo d'anno. Sia diligente a far governare la stessa acciò non si corrompa, e dovendo poi uscirla, ne riceva le polize per sua cautela; sopra le quali polize poi ogn'anno si farà il suo Mandato, cioè uno per ogni genere di robba, e colle tubriche corrispondenti all'idea da stabilissi, come si disse, per dat

la sodisfazione al Visore con faciltà. La forma del Mandato da spedirfi a lui farà la feguente. A di . . . . N. N. , Recettore del formento in vostro potere pervenuto per conto del Monasterio A. ve ne bonifichiamo salme 26. 7. stante averne offervato le polize da Noi sottoscritte , per tutto quest'anno , continente le seguenti partite . Per tummina fette, e tre, dato ogni fettimana alle com-....... Somma ........ fal. 26. 7. ...... Quale somma corrisponde coll'idea economica stabilita per lo sudetto Monasterio & c. E così di tutti gli altri Mandati, quali si facciano corrispondere. colle partite della Idea sudetta , per facilitare al Visore l'esamina , &c. , altrimente , se partoriranno confusione , si rigetteranno conpoca sodisfazione del Recettore. Passato poi già l'anno intavolerà il suo conto, per mandarlo in Siracuía al nostro Visore, collegato insieme con quello del Tesoriere, e non mai disgiunto. La forma d'intavolarlo sarà la seguente. Mi faccio introito dall'Affittatore del predio A. formento Dal Barone B. debitore foggiogante formento, valutato a scudi quattro, prezzo corrente .......sal. 20. In tutto ...... fal. 60. Seguirà la fede del Detentore di effere queste partite riportate a libro, e di non esservene altre; appunto come dissimo al capo del Teforiere . Efito . Per provisione del Monasterio , secondo l'idea economica Al Paratore per le feste del Santo Titolare di esso Monafterio, in conto della sua mercede, quale tutta fu tari 12. metà in formento, importa tari 6. per Mandato num. 2......fal. --Al sudetto Paratore, per la settimana grande in conto di fua mercede , quale tutta fu Scudi tre . Meta tari 18., che in formento , come per detto Mandato num. 2. importò .....fal. --Somma ........fal. 26. 15. ....... Introito di formento ......fal. 60. Esito di formento ......sal. 26. 15. ..... Altro

Altro esempio . Mi faccio introito Vino , dato dal Barone B. passatogli a tari 17., prezzo corrente in conto della sua Dal Barone E. Oc. ......fal. 10.

Importà Onze 11. 10.

Import4 ..... Onze 5. 204

Somma ......fal. 30.

Efito.

Dato alle Monache, e Commoranti alla ragione di mezzo quartuccio il giorno a testa , che importa due quartare la festimana, per tutto l'anno, come per Mandato a num.4.....fal. 13.

E così discorrendo metterà tutte le partite della robba a lui confegnata. Sia avvertito però ad intavolar questo conto coll'istesso ordine, come sta intavolato nell'Idea economica, cioè mettendo, e. g. prima la partita del formento, poi del rifo, terzo del vino, quar-

to dell'oglio &c.

E nelle partite dell'esito offervi ancora l'istesso ordine, e.g. se la festa del Protettore è prima della settimana grande, metta la partita del formento dato al Paratore, per lo Santo Protettore prima, e l'altro formento dato per la settimana grande dopò . Il simile si offervi nell'intavolare le partite de' Mandati, seu bonifiche; ed il simile offervi il Tesoriere respettivamente alle sue partite. In una parola vogliamo, che la reddizione del conto corrispondesse coll'Idea. economica, non folo nelle fomme, ma ancora nell'ordine, per quanto più si può; il che valera di gran facilitazione al Visore, che in al-cro caso gli si raddoppiarebbe la fatica con poco di lor sodisfazione, e con dar mal fospetto di se medesimi ; perchè chi sugge la chia-rezza, è segno, che non vuol conosciuta la verità.

Così tanto il Tesoriere, quanto il Recettore in un sol foglio di carta per uno, esibiranno tutto il conto di un'anno. Questi fogli, spedito l'anno, verranno in Siracusa, dove si esamineranno con maturità; e dove vi fossero querende, avrà cura il Visore notarle in car-

ta a parte.

Con tal disegno non vi sarà più bisogno di spedire quei tanto inutili, quanto perniciosi Mandati, che chiamano di compensa, usati fin'ora; de' quali ordiniamo, che non le ne spedissero più: ma occorrendo, che taluno de foggioganti pagasse in robba, come anche i Conduttori de predj, gli si sara dal Recettore la ricevuta o publica, o privata, secondo si è detto nel Sinodo, &c. e si noterà dal Detentore appunto, come si è detto de pagamenti in denaro.

## 6. VI.

## Delle Officiali interiori del Monasterio.

A Madre Badessa, o qualunque fosse Superiora, ottre la cura.; che deve avere, come principale Fidecommissaria, ha pure incarico la cura interiore sopra tutto, e non solamente nello spiritua-KK 2

260

le, del quale non parliamo qua, ma anche dell'economia. Intanto fi farà le sue Ministre proporzionate all'officio, che devono portare a cioè la Scrivana, la Dispensiera, seu Celleraria, le Sacrestane, lea Infermiere &c. com'é costume di qualunque Monasterio.

Distribuisca ad ogo'una insteme col suo officio la robba, e le-a chiavi appartenenti all'affare, che lor commette ma non se ne spogli in maniera, che essa non abbi l'occhio ancor sopra tutto.

Sia Madre amorevole con tutte, e proveda con follecitudine, e carità a i bilogni di cialcheduna. Faccia, che fi distribuisse con giu; sizia ciò, che tocca ad ogg'una o giornalmente, se vi è comunità, o di provisone a capo d'anno, se per lor disgrazia non vi fosse comunità; e qualora vi fosse la comunità, sarà sua cura trovare in che impiegate le fatiche manuali delle Monache, e farle stare attente al lavoro; come pure sarà sua cura non far mancare cosa ad alcuna.

Confegnerà ogn'anno, o più spesso, secondo le consuetudini particolari, le Massariaie appartenenti al meltiere commesso, cioè e leMassariaie della Chiesa alle Sacressane, quelle della Canova alle Dispensiere, seu Cellerarie, quelle della Cucina alle Serve &c. ed ogni
anno ne rinoverà la revissone, e la consegna, dando le dovute penitenze, dove (coprisse neeligenza.

La Scrivana terra un libro, dore in ogni foglio vi feriverà ogni forte di robba, ch'entra nel Monaferio; cioè in un foglio il formento, in un'altro il rifo, in un'altro il vino &c. Scriverà pure la cera, e tutto quanto entra per fervizio della Chiefa, qual libro reflerà prefio di fe, fenza mai lacerarlo.

Deve pure scrivere la spesa giornale, che si fa, la quale, come dissimo, si deve leggere ogni giorno al Refectorio, ed ogni Sabbato si deve sottoscrivere da tutte le Religiose.

Deve di più, dietro ogni Mandato di robba entrata nel Monafterio, mettervi la retrocerta, per ficurezza degli Officiali esteriori, nella seguente, o consimile maniera.

Così dell'oglio, vino, riso, legumi &c.

Essa conserverà la copia dell'Inventario della robba interiore, ed avrà la cura di notarvi la robba, che si fa di movo, così per la Chiesa, come per la Casa, come pure di contrasegnare in margine la robba, che si dissece, per saperne dar conto minutamente, quando ne sosse recreata. Coll'avvertenza di non iscrivere mai cola sena a mettervi la giornata.

La Dispensera, seu Celleraria avrà la cura di pelarsi, o misurarsi, o numerarsi ciò, che và in suo potere, per distribuirlo consectitudine, secondo le consuctudini a giornata, o a mese, o ad anno, &c. Custodisca bene la canova, e vegli, acciò le Serve non la frantassera.

Le Sacrestane tengano ben pulite, e nette le biancarie, appartenenti alla Chiesa, avendo cura ancora delle robbe di seta, e di satte l'altre cose, quali devono ricucire, e rappezzare con molta, destrezza, acciò non vadino malamente, ed in rovina, spezialmente li sori dell'Altare, e le cose di vetro. E con questa occasione si piglino come detto ancora respettivamente a loro, ciò che dissimo nel Sinodo de Sacrestani.

Siano avvertite, e notino ciò, che si consuma in servizio della Chiesa; sapendo, che in tali Mandati hanno esse a far la retrocerta, e però specialmente nelle feste dovranno invigilare sopra la cera, che più d'ogni altra cosa suol patir frode dal Paratore, e Sacrestani esseriori. Non lascino andar tanto caminando l'argento loro confegnato.

Le Settimaniere pesino la carne, o il pesce, che giornalmente entra, per non essere fraudata la pietanza, e similmente curino di

non lasciarsi fraudare in tutte l'altre cose comestibili.

Risparmino in cucina tutto ciò, che si consuma malamente, come se de consuma di consuma malamente, colimenti: ne si l'alcino fraudate dalle Serve. Ma fra tanto cunio, che il pane, ed il mangiare sia ben fatto, e ben condito, acciò non obligasse le Povere Religiose a provedersi di casa sua, come nel seguente Paragraso per li disordini, che sappiamo, sù questo punto, nedarremo ordine più rigoroso.

Le Infermiere similmente faccino, che alle Ammalate si dasse tatto il servizio, e che non si risparmiasse cosa alcuna, che pot esse dar giovamento a qualche Suora. Ma per altra parte curassero, che non si facesse inutil consumo di robba. Spezialmente incariranno al Medico, che non sitarà bene in coscienza, per conto di giustizia, e però per obligo tanto grave, quanto sarà la gravità della materia, qualvolta ordinera cette conserve, si siroppi, e simili chiacchiare, che essi appellano: Ornamenta Medicina, che sono pura lusinga, ed il più delle volte imbarazzano più costo, che sanano. Nè le Religiose siano tanto delicate, e de apprensive, che per ogni minimo sospetto si dassero per inferme, a pigliare inutilmente elettuarj, da stroppiar-fia salute.

Non diano alle Particolari il quaderno de' medicamenti, se la ricetta non è sottoscritta dal Medico; mentre è cosa ordinaria, che tutto giorno si pigliano acque di odore; ed aromi per sar le cose dolci a i Particolari, a costo del Monasterio. Su'l che stiano avvistati i Speziali a non dar niente, dove non vi è la firma del Medico; e lo sappia il Detentore, per non sargliene buone le partite nella fedicio del Mandato.

Finalmente alle Religiose tutte signisichiamo , che i nostri desi-

deri tendono al meglio di tutto li Monasterio, e perciò al meglio di ciascuna Suora: onde pregbiamo esse tutte, e ciascuna di esse in... Domino, acciò pensassero a se stessio, non solamente per lo riguardo temporale, ma per lo spirituale; mentre tali negligenze sopra la robaba del Monasterio sono colpe, che spesso sogliono punissi col Purigatorio, e talvolta ancora, se sono gravi, arrivano a meritare l'Inferenc.

Sappino ancora generalmente, che non è punto ben'intesa quella trascuragine di sottoscrivere li Mandati, o far le retrocerte alla, cieca, sotto pretesto di buona creanza, e di riverenza. In quelle cose Noi considiamo de nostri Ministri, ed i nostri Ministri considano di loro; sicchè tutta la colpa, qualora sortisse frode, sarà di loro. E sosse pur vero sche per simili connivenze non ce ne sossero Religiose all'Inferno.

Finalmente diciamo, che desiderando Noi, che ogni Monasterio facesse lo squadro delle. spese annuali come abbiamo detto delle Chiese, dichiariamo, che nostra intenzione non è alterare, o levare alcuna delle lodevoli consuetudini, delle quali ogn'un di essi ha le sue; nè di ritagliare alle Suore, o alle Feste cosa alcuna. Ma solaa mente vogliamo, per conservazione de' lor Monasteri, che non mai si spendesse più di quanto sono gl'introiti, e con ciò non si facessero debiti; anzicchè si pagassero di mano in mano i debiti già fatti doe ve ve ne nà.

Intendiamo di più, che ogni anno fi ferbasse ogni piccola cosa di avanzo, quale potrebbe servire in qualche caso di mal'annata, acciò essendo veramente inabili i debitori a pagare al Monasterio, o venisse bisogno di qualche riparo straordinario di fabrica, di lite, o altro intoppo, che gli accadesse, vi fosse dove pigliare.

Ma perche questo desiderato squadro bisogna, che si facesse con un metodo uniforme da tutti se hen con diverse partire, secondo la fortuna di ciasciun Monasterio, Noi a suo tempo ne daremo in istampa un'Idea, sopra la quale ogn'un di essi taglierà il suo vestito, secondo il panno che ha. E daremo altresì la maniera di facilmente costruissi.

In terzo luogo desideriamo, che ogni Monasterio avesse qualche capitaletto anticipato, il quale passarebbe sempre vivo di Badessato in Badessato, acciò potesse sale provisioni a suo tempo, e comorrarle a buon mercato, senza aver bisogno di accomodi, e necessità di farsi servo dell'altrui indiscretezza, ed avarizia.

Per ultimo avremo grande anzietà di vedere nella nostra Diocesi introdotta per tutto la vita comune, per la quale, come Nosi
ne sacciamo special preghiera al Signore, così vogliamo, che tutti
i Monasteri ne saccisco orazione particolare, acciò la Religiosa avesse tutto quanto ha di bilogno senza dipendere da i Parenti. Incariamo intanto a tutti, e singoli Monasteri, acciò ubbidissero conamore, e carità, lasciando ogni cura a Noi, che vegliamo per lo
suo meglio, come coloro, che sappiamo di avere a render ragione 2
Dio delle loro anime.

#### Ordinazioni, ed avvertenze sù questa materia.

Le liste della spesa giornale si facciano con ordine, e senza contasso. Si leggano, si sottoscrivano dalle Religiose, alle quali speta, e di mese in mese s'intercludano in un Mandato totale, che porti l'estro di tutta la somma erogata a cagion del vitto cotidiano.

Ogni genere di provisione porterà un Mandato a parte per lo fpazio di tutto l'anno; non dovendoli confondere in uno stesso Mandato due generi di robba, nè un genere di robba distribuirsi in più

Mandati .

Ogni festa porta il suo Mandato, e non più d'uno; sicchè non si confondano le cose d'una festa colle cose dell'altra, e vadano i Mandati sempre unisormi, così nel prezzo, come nel metodo alle partite

della Idea da stabilirsi.

Sì questi, come si Mandati per le seste siano verificati dalle Sacristane per riconoscersi, se veramente v si spenda lo stabilito, o si si covertura; ove poi si tratti di espensione fatta a cagion di mova suppellettile di qualsivoglia genere, le Sacristane vi aggiungano ancora la nota di avere registrato nell'Inventario li mobili accresciuti. Li Mandati de Salari, degli Oneri, e delle Messe si faranno d'anno in anno puntualmente colle solite fitme, ed osservandosi lo stesso ordine.

Quando occorre farsi spensione straordinaria, se ne faccia la proposta in Deputazione, affinche ne abbiano la notizia le Monache, o
immediatamente, se tutte v'interverranto, o le une per mezzo delle
altre, che devono intervenire, come sono le Anziane, Decane, e le
prossime al governo: affinche in tal maniera si tolga qualunque preoccupazione di sinistro sentimento, che si faccia malamente la spesa.

corrisponda a' Mandati il pronto pagamento, o in danaro effettivo, o in formento, o in altro genere di robba, secondo la qualità de Monasteri, che pagano, o delle persone, che dovranno conseguire le somme prescritte. Sopra tutto sia ciascun Monasterio puntualissimo a sodisfare li salari agli Officiali, perche altrimente, o ricusarebbero gli offici, o non l'adempirebbero esattamente.

Ne' Mandari dunque di ciascun'anno si chiuda tutta la spensione delle somme, che saranno stabilite nella Idea economica; ne si con-

fonda il corso d'una spensione annuale coll'altra.

Del rimanente, poiché talvolta, o per la calamità de'tempi, o per la imminenza di fpefe traordinarie, ed improvife sarà inabilitato talun Monasterio a pagar puntualmente le somme de'Mandari, che costituiscono l'estro d'ogn'anno, secondo la proposta Idea; in si fatte occorrenze ordiniamo, che la spensone de'Mandati medsimi non si trasseuri; e che se ne saccia altresi lo registro, dopo la di cui conchiusione al sine dell'anno si faccia col suo ordine un'indice di quei non pagati cogl'introiti del Monasterio, o in tutto, o in parre, col seguente metodo.

Ole

O le somme prescritte ne' médesimi non sono assolutamente pa-

gate, e se ne faccia la relazione come siegue.

esta a pagarsi il Mandato registrato a numero ..... di ........ 

Se però le somme prescritte ne' medesimi Mandati saranno pagate con danaro fomministrato dal Tesoriero, o d'altra persona mu-

cuante al Monasterio, si terrà l'ordine, che siegue.

Restano a pagarsi dal Monasterio a N. N. Tespriero ......7 . . . , ch'egli sborzò per sodissare a N. N. , come Cappellano per suo salario a tenore 

Il mangiare si faccia pulitamente, e con carità, di modo che le Religiose ne restino contente, e non abbiano motivo d'incommodare, ne pure i Parenti per lo vitto giornale : che però proibiamo espressamente la rimessa di simili coselle per titolo di vitto cotidiano; come altresì proibiamo, che dal Monasterio esca porzione di cose preparate dalla Communità : incaricando le Abbadesse a darci conto di qualunque trasgressione sù questo punto, da doversi da Noi rigorosamente punire.

#### Avvertenza.

Finalmente considerando Noi benissimo, che le leggi fin'ora proposte, e da proponersi in appresso quanto all'ufficio di Recettore di vittovaglie, patiscono le sue eccezioni in molti Monasteri, ne' quali riuscirà nuovo quest'ufficio, e questo nome, e forsi ancora impraticabile , per non potersi incaricare di nuovo salario, ne sostenere l'interesse di affitto di magazini esteriori, e non necessario in alcuni di essi, poiche non hanno pingue introito in qualità di viveri ; dichiariamo, che le ordinazioni circa tale ufficio si osservino, dove l'ufficio medesimo si è introdotto, e dove Noi ne casi particolari lo prescriveremo. Negli altri però si osservi il solito colla riserva di quei decreti, che parimente sopra tale economia intimeremo a ciascun Monasterio.

Nulladimeno le provisioni, che saranno consegnate dentro il Mo. nasterio si conservino bene, e si consumino con tutta l'economia ne' termini della sufficienza; correndo a carico delle coscienze dell'Abba. desse, delle Dispensiere, e delle Settimaniere l'invigilare, affinche non si ecceda oltre al bisogno, e non si commetta fraude nel maneggio de' viveri, con tenerne conto separato da presentarsi a Noi.

# §. ULTIMO.

#### Del Visore .

'Ufficio del Visore può ben comprendersi dalla lettura degli offis cj a lui soggetti ; perchè la sua cura non è altro, che fare inchiesta, se le già date regole si osservino per l'appunto. Nondime-no coglieremo Noi dal già detto alcune regole, anche per lui. Ein'

#25 S.

ora il Visore non è stato altro, che un semplice Calcolista, e consideriamo ch'è stata una gran fatica il puro calcolare all'infretta, nel solo tempo della vista, tanti diversi conti : speriamo però in quel

Dio, che c'illumina, non effere per effer così nell'avvenire.

Riceverà egli adunque ogn'anno da i Tesorieri l'intavolatura del constituto di un'anno, senza i Mandati (e così pure da i Recettori de Monasteri, che correspettivamente devono mandarli inseme ciascuno, con quello del suo Tesoriere ) subito constonterà la spesa coll'Idea stabilita. E dove avesse da querendare, noterebbe in foglio a parte, per riceverne poi la sodissizione in tempo di visita. Fratanto il Visore avrà l'accortezza di notare i prezzi delle cose, come corfero quell'anno in quel Pacse, acciò, se per cagion d'esempio, tutte la Chiese avesse comperato la cera a tarì otto, ed una sola, o due la valutassero a tarì dieci; serebbe capo di giusta querenda a ricercarue legitimazione. E così del formento, mosto, riso, oglio, &c.

E similmente d'ogn'altra cosa, che non andasse secondo le prescritte regole, ne uscirà nel suo soglio a parte la querenda da farne

domanda a suo tempo.

Venendo poi il tempo della visita. Prima d'ogn'altro si farà venire i due libri disposti dal Puntiere, come dissimo, circa gli oblighi delle Messe. La vedera, se li debitori pagano, o no se le Cappel-lanie son tutte provedute di Cappellano, e così i Benesici : e se le Messe veramente si sodisfanno. Occorrendogli difficoltà, noterà tutto, e riferirà a Noi . Poi visiterà i libri, ove si notano le Messe. delle Chiele, e Monasterj, a veder se'l Puntiere è vigilante: se li tiene secondo il nostro prescritto, e quanto là si dispone. In secondo luogo esaminerà circa li legati di Maritaggi, o di Monacati; e sopra tutto, se si fa la volontà del Testatore, sopra le pruove, chedevono incartarsi ne' Mandati; e per sapersi, se si pagano effettivamente i Mandati anteriori, o si pensa a far nuova elezione, trascurando le già elette, farà sua la cura di far promulgare Editto a nostro nome il primo giorno della visita. Che se vi fossero Spose elette, ed altri legatari di Opere pie, col Mandato spedito, e non ancor pagato, o pure elette, e posposte ad altre più moderne, senza giusto motivo; comparissero, che avrebbono ogni compimento di giustizia.

In terzo luogo riconoscerà ne libri del Detentore, se sia puntualmente eleguito quanto si è ordinato di sopra: se siano ben purgati, e puliti. Con essi confronterà l'introtro già dato nel so-

glio, &c.

Quarto, riconoscerà l'estro, se corrisponde co' Mandati, che presenterà il Tesoriere, e se essi Mandati siano legitimi, o nò : se abbiano le debite sirme, le retrocerte, e quanto vi si è ricercato di sopra, e quindi lineandoli tutti alla presenza degli Officiali dell'Opera, o Monasterio darà la sentenza, secondo la giustizia; il similiafarà nel conto del Recettore, che sempre deve vedersi insieme con quello del Tesoriere, e non mai separato, perchè non potrà mai esaminarsi bene l'un senza l'altro. a66
E' (ucceduto talvolta nel libro dell'intavolatura, dove si notano sotto la rubrica dell'avere i pagamenti del Debitore, che le notera aritmetiche avessero partorito grosse liti, e talvolta anche si può credere, che vi possa essere atta qualche malizia nell'aggiungervi nelle partire antiche, scritte da i Detentori già morti qualche zero; sicchè dove il pagamento, e. g. fu di onze sei, satto comparire di onze sessanta. Intanto abbia cura il Visore in ogni visione di conto, mettervi di sotto di suo carattere la somma totale in penna, ed in abbiaco, dicendo così, sotto l'ultima partita dell'avere.

E non vi tirerà fotto la folita linea, che chiude il conto-Dove in tal libro d'Intavolatura troverà notato qualche atto Mandatorio, allora o troverà che questo esbe effetto, e vi è uscita, la fomma, ed in questo caso ve ne deve effere introitata la partita del Tesoriere; o pure troverà, che non ebbe effetto, ed allora desve riconoscere, se tal atto mandatorio sia cancellato dal Notaro, osfervando la copia originale, e prima colla nota in margine del medessimo Notaro, e linearlo, e nel libro metterà in margine:

Non ebbe effetto. N. N. Visore.

Se però l'atto mandatorio è tuttavia pendente; nella nota, che diffimo di sopra della somma totale da mettersi nella intavolatura, aggiungerà.

E resta pendente l'atto mandatorio scritto di sopra a numero 15.

E lincerà il margine, dove dovrebbe andare la somma dell'atto

mandatorio.

Quando poi tale atto mandatorio si esigesse, la somma non si tirerà al numero 15, già lineato, dove esso si notato, altrimente recherà conssisso, ma si metterà altra partita più sotto, dove cade, dicendo nella nuova partita, e.g. a numero 24.

Atto mandatorio notato a num. 15. gid efatto Onze 20.

Ed a numero 15. dira in margine:

Esatto, come a numero 24.

Spedito il conto, prima di dare la fentenza, riconoscerà l'Invario del mobile, che terrà ogni Monasterio, ed ogni Chiesa, dove vi sta stritta tutta la massarizie, e vi aggiungerà di sua mano quei giogali, che si stata la massarizie, e vi aggiungerà di sua mano quei giogali, che si stata conto intavolato; perche può accadere, che di una medessma cosa, e. g. una pianeta, un pallo di altare, &c., ne., fosse si pedite Mandato, con che il Monasterio, o la Chiesa verrebbe a comperare due, o tre volte una medessma cosa, e talvolta una cosa, che non estata mai, se non nella pura idea. Così si simato l'Inventario resterà in potere del Detentore, avendone copia la Scrivana. Servirà poi questo per la consegna, quando si saranno nuovi Retrori, o nuova Badessa. Contenga esso minutamente le massaria e sotto le sue rubriche, cioè: Chiesa, Sacristia, Riposto Coren

262

Canova, Cucina, Refettorio, &c., e le cose in potere del Recettore, cioè: botti, stipe; giarre &c., nel che vogliamo, che in ogni caso di farsi Inventario nuovo, non trascurasse mai di vedere il vecchio, per fare il confronto. A qual fine; in tal caso, cuertà il Dententore, che non solo si scrives se empre coll'istessi ripartimento di Sacressia, Canova, Resettorio, &c., ma coll'istessi oridme; e le cose, che si faranno di nuovo, si metteranno al fine di ciascun capo respectivamente. Vale ciò per confrontarsi con saciltà.

Destruendosi qualche cosa, si farà nota nell'Inventario colla mano del Detentore, e de Recettori, se è Chica; e se è Monasterio colla sirma della Scrivana, e due Religiose se più anziaje; essendo però cosa di argento, o di considerazione, lo firmino tutte les Religiose, ed in margine della cosa consunta, vi si metta Destrutta, o pure, Perduta. Se però è cosa di argento, che vuole (quagliaffi, per farne un'altra, infra la somma di onze dieci, si dica al Vicario; ma sopra la somma di onze dieci si ci que avuto il nosfro re-

scritto, si metta la nota nell'Inventario sudetto.

Tutte le scritture vecchie, come sono gl'Inventari, Mandati, lineati &c., si confignino al Detentore, che l'inslizerà con ordine, per quanto potesse occorrere in avvenire, a sciorre qualche difficoltà. Conserverà pur egli, e con diligenza le Tesorerie, e Recetterie sentenziate, e tutti questi libri, e mazzi si terranno ciritti a Giuliana, numerati &c., per sarsene la riconsegna, in caso di sua mutazione,

o morte, come appunto fanno i publici Notari.

Molte volte è l'ucceduto, che non tutti i Mandati spediti entrano nella visione de' conti, ma restano fuori; e poi in tal caso si ricorra da Noi per lo consucto transcat; questo ci mette in necessità di fare inchiesta, per osservaza della giustizia; e riesce non solo in travagglio nossero, colo in travagglio nossero, che si rislove con incertezza; perciocchè talvolta saranno vivi i Mandati per trascuragine del Visore a linearii, e non già perchè non entrarono nella visione. Da ciò ci moviamo a disporre, che non solo sosserio mala visione re a lineare; ma che nel registro de' medesimi Mandati nel margine di ciascuno vi dovesse mettere di sua mano, visitato. Quando poi occorresse di comparir qualche Mandato antico, non si ricorra mai da Noi per lo transcat, se non vi è la fede negativa del Detentore, di non essere stato il supposto Mandato introdotto in alcuna visione di conti; si che in questa maniera facilmente si concepirà dal sudete to registro.

Sara per ultimo cura del Visore dar in brieve conto a Noi de Primo, de i Debitori, che non pagano per le Cappellanie, e Benefizi.

Secondo, de' Sacerdoti, che non sodisfanno le Messe.

Terzo, delle Cappellanie, e Benefizi vacanti.

Quarto, poi ci darà conto de' Debitori delle Chiese, Opere, e Monasteri, che non pagano.

Quinto, de' Detentori trascurati.

Sefto, de' Tesorieri, o Recettori, che non rispondono bene alle querende.

E fi

268
E finalmente di tutte le frodi, e difetti, che trovano, per (aper Noi dare in Vifita i rimedi opportuni; a i quali (periamo, coll'ajuto del Signore, non aver mai a divenire, artefa la diligenza, e zelo de nostri accuratifismi Diocefani, che Dio li confetvi, e benedichi.

# T I T. XII.

Istruzione al nostro Cancelliero, ed agli altri Ministri per tenere in buon'ordine le scritture del nostro Archivio.

Cit. par. 4. .

On essendovi, che l'ordine, e lo ripartimento delle cose situate a suo suogo per evitar la consusone, si è stimata providenza precisa della nostra sollecitudine prescrivere qui nell' Appendice del Sinodo, come debbano componersi, ripartirsi, e confervarsi le feritture spettanti alla nostra Cancellaria, e al nostro Archivio, acciocchè ordinato in buona forma, e con maggior cauteta si cultodissero, e con maggior facilità ricercandosi potessero aversi in mani. Dovranno dunque ripartirsi, e conservarsi in luoghi difinti, secondo l'ordine de suscritti numeri, secondo i quali si terrà ancora respettivamente registro a parte.

r Bolle Apostoliche, Rescritti, Decreti, o Lettere delle Sacre... Congregazioni co i loro respettivi Processi per Informazione, o per

elecuzione da ripartirsi in queste Classi.

I Provisioni di Benefizi Curati, o semplici, e di Prebende.

a Bolle, o Brevi Apottolici di Giubileo, d'Indulgenze, d'Attari privilegiati, e fimili.

Concessioni di Oratori privati.

- Dispense Matrimontali, d'Ordinazioni extra tempora, overo ante atatem, assoluzioni, abilitazioni, e simili.
- Licenze per qualunque forte d'alienazioni di beni Ecclesia-
- 6 Licenze per le Educande ne' Monasterj, o qualunque altroche riguarda o abilitazioni di Monoche ad effer Superiore, o trassazione delle medefine, o licenza d'entrarvi, ed ivi convivere Donne retento habitu (eculari, e cofe fimili.

7 Copie in registro di tutte le lettere informative, e delle...
2 Tutte le lettere di Consulte, e di Resulte su le competenze,

che potranno agitarfi, ed altre, che conferifcono alla difefa della, giuridizione, ed immunità Ecclefaftica.

3 Le scritture delle ordinazioni, cioè a dire di collazione d'ordini, così minori, come sacri, rispetto a qualunque persona.

4 Le Dimissorie ad Ordines degli Esteri, e de' Regolari.

5 L'In-

L'Incartamenti de' Patrimoni divisi rispetto alle Città , e Tenre di quelta Diocefi .

6 Le approvazioni de' Confessori così Regolari colla presenta sione de i loro Superiori, come Secolari, de Predicatori, e de Milfionarj .

Le lettere commendatizie, e testimoniali.

Le note della professione della fede .

Le sentture de' Collazioni, o Instituzioni de' Benefizi, de' concorsi fatti, delle rinunzie, o permutazioni seguite, di simili proviste, e degli atti del possesso.

10 · Gl'Istrumenti dell'elezione de' Giudici Conservatori.

II Le note di elezione di qualunque Vicario, Vicerettore, Cappelano, Procuratore, Rettore, Teioriero, Detentore, e di qualunque altro Officiale Ecclefialtico, o di qualunque Ministro della Curia Ecclefiastica.

12 Gli Incartamenti per ammettersi le Novizie ne' Monasteri , e per la loro professione.

13 Tutti i Decreti per la rinunzia, che fanno li Novizi prima. della professione.

14 Gli atti , e le scritture concernenti fondazioni di Chiese , di Confraternite, o Congregazioni, Conservatori, Luoghi Pii, ed Altari, e l'Inftrumenti di tali fondazioni .

15 Tutti li Statuti, Regole, ed Ordinazioni di qualunque Chie. fa , Capitolo , Collegio , Seminario , Confraternità , o Congregazione .

16 Gli atti delle Consecrazioni delle Chiese, degli Altari, e delle

benedizioni delle campane.

Tutti gli atti delle vifite delle Chiefe, Monafteri, ed altri Luoghi Pii, insieme con tutt'i Decreti, fatti in tali visite.

18 Gl'Inventarj de' beni delle Chiefe.

19 Tutti gli Editti fatti in qualunque modo, in qualfifia maniera? Gli atti, e Decreti Sinodali.

21 Tutte le scritture concernenti attestazione di nuovo miracolo,

- o della vita, e miracoli di qualche Servo di Dio. 23 Tutte le scritture concernenti attestazione di stato libero , e
- denunzie matrimoniali. 22 Le scritture concernenti materie di Divorzio, o di altre cau-
- fe matrimoniali.
- 24 Gl'Incartamenti in esecuzione di lettere monitoriali ad finem revelationis .
- Tutti i Precetti o Decreti di qualfivoglia maniera fatti a perfone Ecclefiastiche, o a persone secolari non spettanti al foro Ecclefiastico .
- 26 Tutti i Processi, ed atti civili colle sentenze da registrarsi a parte.
- 27 Tutti i Processi, ed atti criminali, e misti colle sentenze, multe, e pene, suppliche, ed affoluzioni di qualunque Inquisito.

28 Tutte le scritture d'investimento, o impiego di Capitali, e di

Enfiteufi de beni delle Chiefe; ed Opere pie?

29 Tutte le scritture d'investimento, o impiego di Capitali, e di Enfitteusi de beni de Monasteri. 30 Tutte le scritture, che conferiscono agl'interessi della nostra

Menia.

# T I T. XIII.

Editto contro gli Usurarj.

#### NOS FR. D. THOMAS MARINUS

Dei , & Apostolica Sedis gratia Episcopus Syracusanus Reginsque Consiliarius .

Cit. par. 4. cap. 3. n. 21.

Ssendo il vizio detestabilissimo dell'Usura sì pernicioso al Mondo, sì dannolo al buon governo de' Popoli, e così ingiuriolo A alla carità fraterna, come ben s'argomenta dalle pene, che i Sacri Canoni hanno decretato contro gli Ulurari; per sodisfare al nostro debito pattorale, che è d'impedire per quanto è in Noi, che le anime alla nostra cura commesse non si rechino un pregiudizio eterno per un vile intereffe , e'non cadano tra le infidie , e lacci, che continuamente tende l'astuto Serpente, nemico del genere umano col presente nostro publico Editto, riprovando qualunque contratto di Usura, o patente, o palliata, siam per notificare, e comminare a i Contraenti di sì fatta maniera le pene sudette. E primo , che non si ammettino alla comunione della Santissima Eucaristia. Secondo , che non si ricevano dalla Chiesa le loro offerte . Terzo , chenon possino esfere assoluti da verun Confessore, se prima non avranno restituite tutte l'usure prese. Quarto, che i loro testamenti non siano di verun valore. Quinto, che nessuno possi intervenire a i loro testamenti. Sesto, che non si sepelliscano in Chiese. Settimo, che non possano essere ritenuti, essendo manifesti Usurari, nel luogo della giurildizione di qualunque, lotto gravi pene. Ottavo, che siano iplo facto infami, e rigettati in forza delle stesse leggi Civili da tutte le Dignità; ed in fine altre pene arbitrarie, colle quali procederemo contro i medefimi; avvertendoli però fopra tutto, che ove pallialsero le Usure sotto manto di qualunque giusto contratto, usurpando clausole, e formole inventate da ingegni diabolici, quanto più procureranno di (alvarsi da i rigori della giustizia terrena, tanto più incorreranno nelle pene eterne decretate dalla giustizia celeste; di modo che industriandosi per evitare le pene delle leggi umane nel foro esterno, non potranno mai evitare le pene della legge divina. nel foro interno; onde non potranno essere giustamente assoluti de verun Consessore, se prima non resistusicono tutti i frutti ricevuti con sinti, e palliati contratti : non lasciando in questo proposito di avvertre li Consessori sudetti, acciocche siano sollecti della salutea, eterna di quei Penitenti, i quali rei di questo delitto si presenteranno al Tribunale della Penitenza senza farsene quel carico che dedevono. Ed acciocche nisuno possa allegare ignoranza del presente. Editto, vogliamo, che sia publicato ne' tempi da Noi presente sinodo, e che così publicato abbia sorza come se sossi ciaschedue, no personalmente intimato.

De mandato Illustrissimi , & Reverendis. Dai Syracusani Episcopi D. D. Natalis Battaglia V. C. & Secr. Synodi .



## TITULORUM

# APPENDICIS

# INDEX.

| TIT. I.                                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| I Nftructio pro Pueris primò admittendis ad Sacramentum tiz, juxta mentem Ss. Domini Nostri Benedicti XIII.                                                                                 | Pænitena<br>Pag. 191   |
| Instructio pro Pueris eisdem primo sacram Communione<br>pturis, juxta mentem Ss. Domini Nostri Benedicti XIII.<br>TIT. III.                                                                 | m fusce-<br>pag. 198,  |
| Edicum contra eos, qui pracepto Communionis Paschalis                                                                                                                                       |                        |
| TIT. IV.                                                                                                                                                                                    | pag. 205,              |
| Propositiones & Commis Dentify it as Assessed                                                                                                                                               | P2g. 2064              |
| 111. VI.                                                                                                                                                                                    | pag. 2 144             |
| Instructio pro examine illorum Testium, qui inducuntur pr<br>hendis Matrimoniis, ex Decreto Sac. Congr. S. Officii su                                                                       | o contra-              |
| August 1670.                                                                                                                                                                                | Pag. 217.              |
| TIT. VIII.                                                                                                                                                                                  | pag. 2194              |
| Instructio pro adimplendis, & accurate referendis onerib                                                                                                                                    | us Miffa-              |
| TIT. IX.                                                                                                                                                                                    | pag. 234.              |
| Instructio à Clero servanda super congregationibus casuum tiz singulis hebdomadibus habendis.  TIT. X.                                                                                      | conscien-<br>pag- 237• |
| TIT, XI.                                                                                                                                                                                    | pag. 238.              |
| Instructio pro bono regimine Ecclesiarum, Monasteriorum, I<br>que Piorum; ac methodus ratiocinium expendendi, ubi<br>\$.1. Methodus conficiendi Inventarium bonorum Ecclesia &<br>TIT. XII. | c.p. 2399              |
| Instructio circa scripturas ordinatim servandas in Cancellari                                                                                                                               | 2 . 8r Ard             |

Edicum contra Ulurarios

# INDEX ALPHABETICUS

#### RERUM NOTABILIUM,

Que tam in quatuor Synodi Partibus, quam in ejus Appendice continentur.

A

Bbatifa invigilet super observantia Regulz sai Ordinis, & hujus Synodi legum pro Monialibus editarum, & super administratione bonorum sui Monasterii.pag. 100.num. 1. & sequentibus; & in Appendice pag. 259. \$. 6. Modus eligendi Abbatissam. Vide Moniales.

Accusatores non audiantur, nisi præstito, juxta sanctionem S. Pii V.

juramento calumniz. pag. 152. n. 26.
Acuarii Procuratoris munus non affumant pro aliis sub poena priva-

tionis officii. pag. 105. 0.11.
Administratores Ecclesiarum, aut Locorum Piorum. V. Bona Eccle-

fiarum . V. Rectores Ecclefiarum .

Algoziriorum munera, & numerus statuuntur. pag. 154-n. 37. Algoziriorum gratiis gaudeant Substituti ab Archidiacono Cathedralis de observantia Festorum curaturi. Ibidem n. 38.

Anniversarium solemne singulis annis infra Octavam Defunctorun celebrandum pro omnibus hujus Diœcesis Episcopis præscribitur.

pag. 133.11.33.

Arca: Infra duos menses a publicatione hujus Synodi in qualibet Civitate, aut Oppido Diecessa Arca trium clavium conficiatur, ut ibi capitalia Ecclesiarum, & Locorum Piorum custodiantur: & modus quo pecunia in Arca erit deponenda, aut ab eadem extrahenda præsigitur. pag. 139. n. 17. & sequentibus.

Archidiaconus Prima Dignitas post Pontificalem adstruitur, & ejus munia defignantur. pag. 62. 10. 12.

Archivarius. Qua Archivario pro custodiendis, & suo ordine reponendis Curia actis pracipiuntur? pag. 149. n. 7. & 8. Vide Cancellarius. V. v. Instruccio.

Affesiores Episcopi, que curare debent, & quomodo se gerent in recegnitione illis commissa exemplarium contractuum stipulando-

rum ? pag. 149. n. 5.

B

274 nifi in Parochiali Ecclefia : ibidem n. 6. Et quid de Obstetricibus pro administratione Baptismi in casu necessitatis statuitur ? pag. 14num. 10.

Beneficium . V. Clerici .

Bona Ecclefiasticorum. V. Poena n. 47.

Bona Meníæ Episcopalis · V. Pœna n. 44.

Bona Ecclesiarum. Omnium bonorum ad Ecclesias, sive Loca Pia. spectanctium Inventarium conficiatur, & ejussem exemplar ad Episcopum transmittatur, pag. 134. n. 3. Quomodo hoc Inventarium efformandum, quibus locis custodiendum, & quæ in eodem recensenda? ibidem n. 4. & sequentibus. Quæ servanda in locandis bonis sive ruralibus, sive urbanis ad Ecclesias, sive Loca Pia pertinentibus? pag. 136. n. 14. & sequentibus. V. 14. Instructio.

Anonici Cathedralis, & totius Dicecesis infra sex menses à publicatione Synodi condant, vel reficiant Constitutiones Capitulares, easque approbandas, aut corrigendas Episcopo exhibeant, pag-62. n. 8. Qux methodus, quæque in hisce Constitutionibus statuenda? ibidem n. 9. & 10. V. Pena n. 26. V. Processiones.

Cantor est Tertia post Pontificalem Dignitas, & hujus munera affi-

gnantur. pag. 63. n. 14.

Cancellarii M. E. C. munus describitur. pag. 150. n. 10. V. v. Instructio? Carceratius custodiae carceris , & saluti , sive commoditati inclusor rum attendat. pag. 154. n. 39.

Casus Episcopo reservati, necnon omnes censura in hac Synodo lata

recenfentur. pag. 26. & 27.

Cathedralis . In Iubjectionis argumentum erga Cathedralem quid fexto idus Septembris agendum A Parochis, Vicariis Universis, & Cleri Procuratoribus præscribitur ? pag. 119. n. 1.

Censor Missarum, ut harum onera innotescant, & adimpleantur, quid inquirere, & quid exequi tenetur? pag. 73. n. 1. & sequentibus.

V. Miffa. V. Pæna n. 66. V. I. Methodus.

Clausura. Que pro custodienda Clausura Monasteriorum Monialium prohibentur, que que precipiuntur? pag. 107. n. & sequentibus. Clerici. Que à Clericis ad corum vitam honestandam vitanda erunt ? pag. 57. num. 1. & sequentibus. Queque vitanda ? pag. 60. n. 21. & sequentibus. Deputati à Parochis ad instruendos Pueros in. doctrina Fidei non renuant, si ad altiores Ordines promoveri cupiunt. pag. 5. n. 2. & 3. Clericus possidens Beneficium simplex, aut Cappellaniam, quid revelare tenetur, & instra quod tempus ? pag. 83. n. 1. Providendus de Beneficio simplici, aut Cappellania ante possessimo juramentum prafter, quod instra sex menses transmittes Curix Vicariali loci, & Cancellariz Episcopali expressionem frue Guum Beneficii, & corum, que Synodus indicat. pag. 89. n. 4. Modus procedendi statuitur quoties Clericus legitime à Patrono prafentatur ad Beneficium, sive ad Cappellaniam obtinendam, pag. 89. n. 5. & sequentibus. Clericus in sacris constitutus pro debito unclas

quinquaginta non excedente, in carcèrem non derudatur.pag.254.0.227 V. Pena n.3.13.21.22.23.24.25.28.45.46.59.65. V. Ordo . V. Congreg. Cometeria. V. Poma n. 27.

Commiffarii . V. Delegati .

Concionatores. Quomodo se gerere debent in prædicatione verbi Dei, quæ promovere; quæque objurgare ? aut quo tempore, vel qua hora concionandum? pag. 7. n. 1. & sequentibus. Quando Concionatorum Quadragesimalium electio Episcopo devoluitur? pag. 8. n. 12. &

Confessarii în Icripcis facultatem audiendi confessiones habeant . pag. 25, n. 2. Literz patentes pro Confessariis quomodo sint esformanda, & quibus personis à Confessariis exhibenda ? bidem n. 3. & sequenticibus . Locus audiendi confessiones Mulierum designatur. pag. 28. n. 9. Confessariis potendi complicem in re venerea, auc in surtis gravibus adimitur. bidem n. 11. Ad audiendas confessiones insimmorum vocati, quid agere teneantur ? bidem n. 12. Quonam indumento induti in Confessionalibus sedere debeant ? ibidem n. 14. Quomodo se gerant erga mulieres, quas solicitatas noverint, & erga illos, quibus absolutio erit deneganda? pag. 29. n. 17. Instante Praccepti Paschalis tempore Confessarii seculates ad suas Parochiales Ecclessas conveniant, confessiones Fidelium excepturi. pag. 28. n. 12. Approbati ad audiendas confessiones Mulierum, non intelliguntur approbati ad audiendas confessiones in Confessarii pag. 18. n. 12. N. V. Pena n. 8.

Confirmationis tempore quid agere debeat Parochus? pag., s. n. 1. & 2. Confraternitates, quz & qua facultate erigendz? qui in Confraternitaternitates, quz & qui que dimittendi? & quomodo harum Sodales in electione Officialium, in bonorum administratione, in., adimplendis legatis, & in Proceffionibus se gerere debeant? pag. 81. n. 1. & seq. Confraternitas Ss. Sacramenti infra bimestre à die publicationis Synodi in omnibus Diœcesis locis erigatur. pag. 25. n. 1. & 2. Confraternitas pos pepciendis Pauperum, & egenorum cadaveribus, & Confraternitas fub titulo Virginis, Crucifixi filii amore transsixæ instituta, quæ nunc vigent in Urbe, operantur, cooperantibus Parochis, & Vicariis, per totam Diecesim extendendæ, pag. 132. n. 20. & 22.

V. Processiones. V. Pœna n. 17.

Congregatio Cleri pro (acrorum Rituum, & casuum Conscientia disceptatione, curantibus Parochis singulis hebdomadibus habeatur. Pag. 60. 1. 26. Quinam huic Congregationi interesse debent è ibidem.

V. 11. Methodus . V. Poena n. 65.

Conservatoria Puellarum. Plura pro harum regimine commendantur, immo quæ pro Monialibus hæc Synodus decrevir, proportione servata, & præter ea, quæ pro earum actis capitularibus sancita sunt, pro prelaudatis Conservatoriis statuta intelliguntur. pag. 118. n. 1. & sequentibus. V. Consessarii. V. Dockrina Fidei.

#### D

DEcanus est secunda post Episcopum Dignitas, & que sint hujus munera indicantur. pag. 62. 11. 13. Mm 2 1V. Edicum ab Illustriffimo Domino Fr. D. Thoma Marino , pro observantia Quadragesima editum . In Appendice pag. 238. Tit. 10. V. Pœna n. 67.

v. Edicum ejuldem Illustrissimi Domini contra Usurarios quotannis qualibet (ecunda die Dominica Adventus à Parochis promulgan-

dum. In Appendice pag. 270. V. Poena n. 60.

Eremitæ vivant juxta regulas ab Episcopo in eorumdem visitatione

indictas . pag. 92. n. 14.

Eucharistia. Plura præscribuntur, præsertim Parochis, pro Sacramento Eucharistia conficiendo. pag. 15. n. 1. & sequentibus. Alia plura. pro codem affervando. pag. 16. n. 1. & sequentibus. Quæ ad hujus Sacramenti distributionem præfiniuntur ? pag. 17. n. 1. & lequen. tibus . Pro Expositione Eucharistia, ea , qua circa Ritum Quadraginta Horarum piissimus Antecessor Asdrubal Termini decrevit, confirmantur, & alia adduntur . pag. 19. n. 1. & sequentibus. Qua die, qua hora, quibulve in Ecclesiis Eucharistiæ Sacramentum exponendum erit, statuitur. pag. 11. n. 17. & sequentibus. Quz ser-vanda in deserendo Infirmis Eucharistiam ? pag. 23. n. 3. & sequentibus. Praxis Syracufarum Civitatis in deferendo Infirmis pro Viatico Eucharistiam describitur, laudatur, & ut imitanda ab omnibus Diœcesis locis proponitur. Ibidem n.4. & 5. V. Regulares.

Examinatores Synodales recensentur. pag. 123. n. c. V. 1. Juramenti formula.

Excommunicatio. Contra infordescentes per integrum annum in-Excommunicatione, quid agere debeat Parochus? pag. 174. n. 8. V. Literæ Monitoriæ.

Saluberrimum Exercitiorum spiritualium Opus Clerici quotannis, cu-

rantibus Parochis, assumant. pag. 60. n. 26.

Extrema Unctio. Quis hujus Sacramenti Minister, & que in ejusdem administratione custodienda? pag. 29. n. t. & 2. Oleum Infirmorum ubi, & quomodo servandum, & Sacerdos Infirmum uncturus quo indumento, aut quo comitatu incedere debet? pag. 30. n. 3. & lequentibus. V. Pcena n. 7.

F Eriarum Catalogus, in quibus tum M. E. C., tum aliz Curiz Vi-

cariales vacabunt, proponitur. pag. 168. n. 2.

Festorum observantia rigorose servanda. Pro civili causa festis diebus aliquem in carcerem detrudi interdicitur. pag. 51. n. 1. Omnibus feltis, necnon & fingulis fextis feriis, Histrionum repræsentationes, & alia hujusmodi vetantut. ibidem n. 3. Ut innotescant, quæ in festis diebus fieri permittuntur, quæque prohibentur, Edictum Jo: Antonii Capiblanci per extensum adducitur, & confirmatur . pag.52. n. 6. V. I. Edidum .

Fidecommissarius piarum voluntatum. V. Rectores Ecclesiarum.

Ad Fidei, & Religionis puritatem tuendam, que commendantur? pag. 9. n. 1. & sequentibus, ad earndem à contrariis vindicandam aptus modus prescribitur : pag. 10. n. 1. & sequentibus.

Func-

1. Formula juramenti , quod præstare tenentur Examinatores Synodales . pag. 14. n. 6.

11. Formula juramenti, quod præstare tenetur Censor Capituli co-

ram toto Capitulo . pag. 62. n. 11.

111. Formula juramenti, quod provilus de quacumque Parochia. in manibus Epilcopi, aut ejus Vicarii emittere tenetur, pag. 68. num. 26.

IV. Formula juramenti , quod præstare tenetur ad veritatem Patrimonii evincendam promovendus ad facros Ordines, vel affignans Patrimonium pro initiando prima Tonfura. pag. 145. n. 2.

Egata. Que pro legatis piis jam fundatis servanda ? pag. 75. n. 10. & sequentibus. Et que ad tollendas fraudes, de novo disponuntur pro legatis piis in posterum instituendis ? pag. 76. n. 12. & 13. Pro legatis relicis à Testatoribus, pro dotandis Orphanis, vel pro Monacatu quid commendatur Detentori Ecclesiz, vel Loci Pii, tam circa electionem legatariz, quam circa solutionem legati. In Appendice pag. 250.

Quanam litera testimoniales gratis fieri debent à Parochis, & Vica-

riis ? pag. 167.

Literæ monitoriæ ad revelandum non expediantur, fi damnum refarciendum summam unciarum octo non excedet. Idem statuitur de excommunicationis sententia, & de præceptis. pag. 170. n. 4. In. his literis, que clausula semper adhibenda? & quibus diebus he Interæ promulgaudæ? Ibidem n. 5. & 7. V. Pæna n. 68. Loca Pia. V. Bona Ecclesiarum. V. Iv. Instructio.

Locus Sacer . Que servanda à Christi Fidelibus ob reverentiam locis facris debitam? pag. 48. n. 1. & sequentibus. Templum, five Ecclesias ingressurus deponat sclopos, hastas, & similia. pag. 49. n. 4 Quibus vetitum erigere in Templo jurisdictionis infignia, ut funt virgæ, & hujulmodi? Ibidem. Nullus laicalis jurildictionis actas in loco facro exerceatur; & fi ad probandum corpus delicti, cadaver, pravia Episcopi licentia, exhumari contigerit, quomodo in hoc fit procedendum præscribitur . pag. 49. n. 7. Notarii in Ecclesiis nec juramenta, nec assensus contrahentium recipiant . Ibidem n. 8. V. Ecclesia.

Ludi prohibiti. V. Pœna n.21.

In Lytaniis Beatz Virginis ne quidem Patroni nomen addatur : pag. 46. n. 15.

M Agister Corremoniarum. Que ejus munera, & quali almutio, vel qua zona uti debeat? pag. 64. n. 22. & 23. Magister Scholz ex quibus est assumendus, & que ejus munera. ? pag. 64. n. 21.

Que pro Mansionariis Antecessores Episcopi prescripterunt, confirmantur . pag. 63. n. 20. .

Matrices Ecclesiæ éo afficiantur honore, quem Léo X. statuit. pag.129.

Matrimonium. Quz. inquirenda, aut agenda à Parocho pro Matrimonio contrahendo ante, & post denunciationes, quzque Matrimonio jam contrasto? pag. 37. n. 8. & sequentibus. Explicatio Impedimentorum Matrimonium dirimentium à Parochis publicanda a In Appendice pag. 214. Tit. c. V. Parochus. V. 111. Instruccio.

Medici de quibuldam Apostolicis Constitutionibus 4 Parochis moaneantur; & contra cosdem tertio visitantes infirmos post decubitum non consessos, excommunicationis pœna proponitur. pag. 124

1. Methodus pro oneribus Missarum adimplendis, ut omnino servanda Censori Missarum, & Sacerdotibus universis proponitur. In Appendice pag. 124. Tit. 8.

11. Methodus in disceptationibus sacrorum Rituum, & casum Cond

XI. Methodus in difceptationibus facrorum Rituum, & casum Conficientiz singulis hebdomadibus à Congregatione Cleri agitandis, In Appendice pag. 237. Tit. 9. V. Congregatio.

Ministrorum Synodi Elenchus describitur. pag. 185.

Missa. Qux servanda à Sacerdotibus Missam celebraturis ? pag. 39. num. 4. & sequentibus. A celebratione Missa superior omnes Sacerdotes, quos M. E. C. pro aliquo crimine semiplene probato persequitur, pendente processu. Exteri, & vagi sine literis restimonialibus sui Ordinarii ad celebrandum non admittantur, nec Regulares alienigenz in Ecclesiis Episcopo subjectis sine testimonio superiorum. Ibidem n. 1. & 2. Ut onera Missaum adimapleantur, Parochi, omnesque alis Ecclesiarum Rectores illorum Tabellam in Sacratio exponant, cademque redigant in Catalogum modo à Synodo prascripto essormandum. pag. 43. n. 31. V. 1. Methodus. V. Censor Missaum. V. Pena n. 69.

Monasteria Monialium. In omnibus his determinatus Monialium numerus præsigatur; & quæ pro tali numero præsiko servanda? In. Appendice pag. 263, 5.7. Recensentur condictiones, quas haberadebent Officiales deputati pro Monasteriis Monialium; & iidem de oneribus, quæ pro justa bonorum administratione tenentur subire; admonentur. pag. 110. n. r. & sequentib., & in Appendice pag. 256. Pro sertibus, sive capitalibus Monasteriorum applicandis regulæ statuuntur. pag. 118. n. r. & sequentibus, V. Bona Ecclessatum.

V. Iv. Inftructio.

Moniales. Exercitia spiritualia Monialium indicantur. pag. 92. n. 14 & sequentibus. Obedientia, Paupertas, sanca Solitudo, Charitas, Humilitas, & Vita Communis esidem commendantur. pag. 93. 52. & sequentibus. Pecuniam quam labore, aut suis livellis acquirunt in arca communis depositi deponant; modusque notandi pecuniam, quæ deponitur, vel quæ ab eadem arca extrahitur presertibitur. pag. 95. n. 7. In communi Refectorio mane & serò comedant, & æqualiter omnibus cibus & potus ministrentur. pag. 96. n. 1. & 3. Ob. paupertatem quam voverunt servandam. Constitutiones Apostolicas de largitione munerum ob oculos habeant. pag. 94. n. 34. Pro

Pro earundem actis capitularibus; quibus vel ad electionem Abs
batifiz, vel ad receptionem Educandz, aut Novitiz, vel ad alicujus Professionem proceditur, methodus practribiur, & scrutini sormula proponitur, pag. 105. n. 7. & sequentibus. Quz Monialibus
ad officium pro Monasterio deputatis commendantur? pag. 101.
n. 7. & sequentibus; & in Appendice pag. 259. 8. vi. V. Pona...
n. 63. & 64. &cc.

N

N Otarius . V. Poena n. 31. V. Locus Sacer . V. Sponsalia .

Economus Hospitalium, aut Locorum Piorum. V. Fidecommissarius piarum voluntatum. V. Rectores Ecclesiarum. V. Bona. Ecclesiarum. V. Iv. Instructio.

Officia Divina. Pro devota divinorum officiorum recitatione, ea, quæ S. Praful Mediolanensis decrevit, in memoriam revocantur. pag. 45. n. 1. & sequentibus.

Officiales Monasteriorum Monialium . V. Monasteria Monialium ... V. 1v. Instructio .

Ordo. Quæ debent agere Parochi, Vicarii, & Ipsimet promovendi ad Clericalem Tonsuram; ant ad Ordines, pro aliquo tempore præcedente ordinationem? pag. 30. n. 1. & sequentibus. Notantur ea, quæ inquiret Episcopus de initiandis Clericali Tonsura, & de promovendis ad Ordines. pag. 31. n. 4. Testimonia, quæ secum, serte debent Tonsurandi, aut habitum Clericalem reassumpturi, aut sacris Ordinibus ordinandi. pag. 32. Et quas literas testimoniales secum serte debent Regulares ordinandi, sive degent in hac Diocces, sive extra? pag. 33. n. 12. & 12. V. Patrimonium Clericorum.

#### P

P Andeca ad moderandos abulus circa mercedes Officialibus tum M.E. C., tum Curiz Vicarialis debitas ob oculos ponuntur. Earumque exemplaria; tum in Cancellaria Epifcopali, tum in Sacrariis majorum Ecclefiarum affigi statuitur. pag. 155. n.40. V. Jura.

Parochis. Quæ Parochis pro sui gregis cura mandantur? pag. 15; 6.46. V. juta. Parochis. Quæ Parochis pro sui gregis cura mandantur? pag. 64. n. 1. & sequentibus. Quomodo se geret erga suos Parochianos primo suscepturos Sacramentum Pœnitentiæ, aut Eucharistiæ; vet erga novos Sponsos matrimonium contracturos? pag. 52. n. 8. & sequentibus. Quæ promulganda å Parochis? pag. 40. n. 11. pag. 170. . 9. & in Appendice pag. 214. Tit. 5. Nullam in civilibus, aut criminalibus jurisdictionem habet. pag. 67. n. 17. Quid agere debet. & sub qua pæna, pro continuandis & custodiendis Parochialibus Codicibus Baptizatorum, Confirmatorum, Defunctorum, Matimonium contrahentium, ac numerationis animarum? pag. 67. n. 19. & 20. V. Doctrina Fidei. V. Matrimonium. V. Congregatio. V. Pauperes.

peres . V. Praceptum Paschale. V. Ordo. V. Formula juramenti

n. 3. V. Pæna fub n. 1. 19. 27. 37. &c. V. Sponfalia .

Patrimonium Clericorum quo ordine, quibusque conditionibus construendum erit ? pag. 142. n. 2. V. sv. Formula juramenti . V. Poena num. 45. & 46.

Patrinus in Baptismo, aut in Confirmatione non erit, qui in doctrina Fidei edoceri, ut opus erat, non curavit, pag. 6. n. 10.

Patronatus . V. Clerici .

Pauperes . Advocatus , & Procurator Pauperum instituantur, qui horum , ficut & Orphanorum , Viduarum , & Pupillorum caufas tum civiles , tum criminales in M. E. C. tueantur . pag. 152. n. 24. Expeditiones favore Pauperum, gratis fiant. pag. 167. Pro cadaveribus Pauperum, & Miserorum gratis sepeliendis, quadam Parochis pracipiuntur ; quadam Regularibus fuadentur , & quadam in exemplum omnibus commendantur . pag. 132. n. 20. & fequentibus.

Poena Parochorum, qui in instruendis Pueris in doctrina Fidei

negligentes erunt . pag. 7. n. 14.

Pæna Concionatorum non fervantium ea, que ipsis Synodus imponit . pag. 8. n. 14.

Pæna in Blasphemos, sive Laicos, sive Clericos. pag. 11. n. 4. Poena Clericorum, qui fine Episcopi licentia scenicas agere perfonas audent . pag. 9. n. 6. e pag. 57. n. 2.

Pæna adversus eos, qui infantes exponunt, vel id suadent, confulunt, aut ad id auxilium prestant. pag. 14. num. 16. & pag. 171.

num. 4. Pona contra ministrantes in noche Nativitatis Domini nostri J.C.

Eucharittiam . pag. 17. n. 4. Pona Regularium Laicis, five Clericis Sacramentum Extreme

Unctionis administrantium. pag. 29. n. 1.

8 Pona Confessarii , qui studio avaritia aliquid à Poenitentibus pe-

tierit . pag. 29. n. 16.

- 9 Pena imposita Sponsis , qui antequam per verba de præsenti Ma. trimonium ineunt, modo ab hac Synodo interdicto, le invilunt, & inter se alloquuntur; vel licentia maritali cohabitaverint, vel sub eodem tecto pernoctaverint . pag. 34. n. 2. & 3.
- 10 Pena adversus cos, qui tribus denunciationibus non præmissis, abique dispensatione Episcopi, per verba de præsenti matrimonium inœunt . pag. 37. n. 18.
- 11 Pena dolosè revelantis aliquod impedimentum matrimonium dirimens . pag. 27. & pag. 27. n. 20.

12 Pena irridentium secundo Nuptas clamoribus, vel illusoriis can-

tilenis . pag. 28. n. 20.

13 Pena Presbyterorum celebrantium, aut Diaconorum, vel Subdiaconorum Sacrificio Missa ministrantium fine veste talari, & tonfura . Necnon & Sacristarum facras vestes præfatis non denegantium . pag. 29. n. 5.

14 Pena adversus cos, qui maleficium moliuntur ad conciliandum. Con-

Conjugis odium erga Conjugem . pag. 27. & pag. 29. n. 22.

15 Pena, que imponitur cum celebratur absque Apostolico indulto in illis Ecclesiis aliquorum domibus contiguis, ad quas aditus patet per earumdem fenestellas . pag. 41. n. 18. & 19.

16 Pena protrahentium ultra meridiem functiones Ecclefiasticas diebus hebdomadz majoris, przfertim Sabbato Sancto. pag.42. n.21.

17 Pena Confratrum , & aliorum , qui armis muniti Procellionibus interfunt . pag. 47. n. 7.

18 Pena inflituentium fine Episcopi licentia alias Processiones prater eas, que à jure funt statute . pag. 47. n. 8.

10 Pena Parochi, & Vicarii permittentium, aut aliorum instituentium

- Procefliones Puellarum . pag. 47. n. 9. prope sacrum Ostensorium explodunt pag. 48. n. 11. Necnon con, tra Ecclessarum Rectores, qui in Festis Sanctorum explosiones pyrii pulveris ab hominum frequentia non femotis permittunt . pag. s r.
- 21 Pena Clerici vacantis ludo à jure vetito, vel ludo alias licito, fed in loco publico. pag. 57. n. 3.

22 Pena Clerici onus tutela acceptantis fine Episcopi licentia.

pag. 58. n. 8.

23 Pena Clerici cum perditis, & proscriptis hominibus familiaritatem habentis, vel se in sordidis artibus versantis, vel arma deferentis. pag. 58. n. 11. & sequentibus.

24 Pena Clerici commessationibus, & ebrietatibus indulgentis; vel feminas legere, canere, & sonare fine Episcopi licentia docentis; vel mulierem peccati suspicionem ingerentem domi habentis; vel in impudicitiæ fordibus a Ministris deprehensi. pag. 50. n. 14. & fe-

quentibus .

25 Pena Clerici Conjugati, per tres menses fine habitu, & tonsura incedentis, ac Ecclesia designata non inservientis; necnon & Clerici cœlibis fine licentia Episcopi habitum dimittentis, aut hunc dimissum fine ejusdem licentia reassumentis . pag. 60. n. 24. & 25.

26 Pena Canonicorum Cathedralis, vel Diccesis infra sex menses Constitutiones Capitulares non condentium, aut reficientium.

pag. 62. n. 8.

27 Pena Parochorum, qui fine licentia Episcopi absunt à cura.

pag. 65. n. 5.

28 Pena Clericorum fine habitu, & tonfura incedentium, vel Ecclefix , cui funt adscripti non inservientium . pag. 89. n. 3. Vel in instruendis pueris in Doctrina Fidei negligentium . pag. 6. n. 14.

29 Pena, que imponitur cum fortes, five capitalia Beneficiis obnoxia fine Episcopi licentia, etiam in bonis stabilibus emendis applicantur . pag. 90. n. 9. & pag. 140. n. 36.

Pena eorum, qui in possessionem Beneficii sunt intrusi, aut mala fide reditus, & bona ejuidem detinuerint. pag. 90. n. 11.

31 Pena Notarii legata pia non revelantis, vel exemplar capituli

testamenti, quod de legato disponit, denegantis. pag.76. n.14. & 15. Nn 2 32 Pe91 Pena Laicorum fine licentia Episcopi habitum Clericalem deserentium. pag. 175. 0. 2.

52 Pena Laici Concubinam detinentis . pag. 171. n. 5.

53 Pena Meretricis prope Ecclesiam, vel honestas domos domicilium eligencis, aut in tabernis, hospitiis, vel apothecis commotantis. pag. 171. n. 6. & 7.

4 Pena parentum proprias filias prostituentium, & aliorum lenos

cinium exercentium . pag. 172. n. 12. & 13.

pag. 171. n. 8. & fequentibus .

56 Pena Confessarii concesse facultatis limites excedentis . pag. 172.

num. 18.

57 Pena adversus eos, qui bina sponsalia contraxerint, aut constante matrimonio alteri fidem dederint. pag. 172. n. 14.

58 Pena facris vestibus abutentium, aut literas M. E. C. violantium : pag. 172. & 173. n. 17. & 20.

Pena Clericorum , aut vulnus in aliquem inferentium , aut lai-

cos injuriis afficientium . pag. 172. n. 19. & 23.
60 Pena Ulurarii . pag. 173. n. 21. & in Appendice pag. 276. Tit. 13.
61 Pena contra eos , qui Clericos injuriis afficiunt, aut qui e Minifrorum manibus aliquem eximere tentaverint, aut qui Ministros

verbo, vel facto læserint, aut vim eisdem inferre præsumpserint. pag. 173. n. 22. & sequentibus.

62 Pena illorum, qui frangere carceres tentaverint, vel ab eildemreipla fractis carceribus aufugerint. pag. 173. n. 27.

63 Pena Monialium ab initio anni, five mensis, five hebdomadæ portionem rerum ad vičtum pertinentium accipientium pag.96. n. 1. Vel leges communis deposti non servantium. Ibidem n. 7. , vel specantia ad quotidianum victum à Parentibus, aut ab aliis accipientium; vel quæ de victu pro communirate consecto extramitunt; vel pro se victu particulari utuntur. In Appendice pag. 264.

64 Pena abutentium in Écclefiis Monialium, etiam ad honesta colloquia sacrarii rota, aut senestellis Consession, yel Communionis usui addictis, necnon eorum, qui adulterina clavi præsatas senestellas hinc yel inde aperuerint, sive extra, sive intra claustra dege-

rint . pag. 27. & pag. 99. n. 9. & fequentibus .

Pena non interessentium Congregationi Cleri pro disceptationibus facrorum Rituum, & casuum conscientia singulis hebdomadi-

bus convocanda. In Appendice pag. 277. n. 6.

66 Pena Sacerdotis fallo (cribentis celebrationis testimonium in Codice Missarum, etiam si falsitas versetur circa loci, vel temporis circumstantiis. pag. 27. & pag. 44, n.32. Necnon eorum, qui contra methodum pro celebratione Missarum à Synodo prascriptam opetantur. In Appendice pag. 236. Tit. 8.

67 Pena conversantium temporis Quadragesima, Hebdomada Sanda, aut Odawa Pascha cum Meretricibus, aut Mulieribus, qua peccasi suspicionem ingerent. In Appendice pag. 239 n. 7.

68 Pena adversus utentes revelationibus habitis vi literarum moni-

torialium ad experiendam actionem criminalem , necnon advertus Judices earumdem vi acta judiciaria exercentes . pag. 27. & pag. 170. num. 27.

69 Pœna adversus eligentes in Fidecommissarios, aut in Ministros cujuscumque generis Ecclesarum, vel quorumlibet Locorum Piorum eos, quos inhabiles ad hujusmodi officia Synodus declarat. pag. 27. & pag. 80. n. 21.

Pœnitentiæ Sacramenti quis sit minister? pag. 25. n. 1. & 2. Quæ Ministro hujus Sacramenti commendantur? Ibidem n. 3. & sequentibus.

V. Confessarius . V. Casus reservati .

Przceptum Paschale. Pro hujus przcepti observantia, quz sint agenda 2 Parocho sub Quadragesimz initio, quz przcepto instante, & quz elapso przcepti tempore? pag. 17. n. 8. & sequentibus. Vide 111. Edictum.

Proceffiones. Quo habitu, quonam ordine à Sacerdotibus, Clericis, & Confratribus in proceffionibus est progrediendum? pag. 46 n. 1. & 2. Canonici sine speciali indulto infra bimestre Episcopo exhibendo, aut sine legitima consucudine ab codem approbanda propria Cruce in procefionibus non utantur, sed sub unica majoria Ecclesia procedant. pag. 61. n. 4. Quid agendum si aliquod dissidum circa pracedentiam inter Confratres emergat? pag. 47. n. 44 & sequentibus. V. Pema n. 18. & 19.

Procuratores Capituli, & Ecclesia Cathedralis, quot, quando, & &

quibus eligendi debeant? pag- 63. n. 17. & 18.

Professionis Fidei formula. pag. 1. n. 1. A quibus, & quomodo professio Fidei sit emittenda? pag. 4. n. 2. & sequentibus.

Promotoris Fisci munera. pag. 149. n. 6.

Propositiones damnatæ ab Alexandro VII. ab Innocentio XI. & ab Alexandro VIII. recensentur. In Appendice pag. 206. Tit. 4.

Punctator. V. Cenfor Miffarum.

О

Uarta funeralis Parocho a Regularibus solvatur, nisi horum, exemptio Apostolico indulto vigere probetur. pag. 133. n. 32.

### R

R Eceptores Monasteriorum Monialium. Quæ sint horum onera., & quæ curare debent? In Appendice pag. 257. Tit. xt. Eisldem. præscribitur modus reddendi rationem Visori librorum. Ibidem.

V. Officiales Monasteriorum.

Rectores Ecclessarum. Quæ Rectoribus Ecclessarum, Œconomis Locorum Piorum, Fidecommissaris piarum voluntatum, & similibus commendantur? pag. 77. n. 1. & sequencibus. Qui sint censendi inhabiles ad hujusmodi officia? ibidem n. 21. Quomodò se gerent in ordine ad sumptus pro Ecclessarum usu impendendos? pag. 139. num. 31. V. Bona Ecclessarum. V. 17. Instructio. V. 1. Methodus. V. Poma n. 20, & 37.

Regu-

Regulares concionaturi in Ecclefits suorum Ordinum, sive in aliis 3 ad quid tenentur? pag. 8 n. 11. Facultatem audiendi confessione obtinebut, si literas patentes suorum Superiorum salterm à bimestre expeditas non præsentaverint. Ibidem n. 6. Quid infra bimestre à die publicationis Synodi Superiores omnes Regulares pro exponenda in suis Ecclesis Eucharistia Episcopo repræsentare debent? pag. 22. n. 26. Regularibus accessus ad crates Monialium, interdictur . pag. 98. n. 5. Et ob corumdem oculos disindè ponuntur ea, quæ sunt illis vetita, & quæ facere tenentur. pag. 91. n. 1. & sequentibus. V. Quarta Funeralis. V. Congregatio. V. Panperes. V. Poena n. 7. V. Sepultura.

Rei. V. Juramentum.
Reliquiz Sancorum quo loco condi debent; qua licentia ad domos privatas transferti possunt, & quomodo Fidelibus ad osculum potrigenda? pag. 70. n. 3. & sequentibus.

Refidentia. V. Parochus.

Ritus Sacri. V. Congregatio.

S

S Acerdotes extra Dioxesim non se conserant sine literis testimonialibus ab Epsicopo, aut à Vicario Generali firmatis; alias ab Ordinario illius loci, in quo se conserant, instante Epsicopo, à celebratione Misse suspendentur. pag. 39. n. 2. V. Poena num. 13. & 66. V. Missa.

Sacramenta non administrentur armigeris armis non depositis, nec mulicribus sine debita honestate accedentibus. pag. 13. n. 6. Sacrista. Qui sint eligendi ad munus Sacrista exercendum, & equæ

corum cura ? pag. 120. n. 2.

Pro Salutatione Angelica ara campana pullentur, aurora, & meridiei tempore, ac post Solis occasum, pracedente in Urbe signo

à Carhedrali, & in Diœcesi à Matrice . pag. 50. n. 2.

Seminarium Clericorum. De quibus edoceri debent Alumni, & Convictores Seminarii Cleticorum ? pag. 86. n. g. Taxa ab Antecefforibus Epifcopis pro Seminario Clericorum in Urbe practicipta , (ub quibufdam legibus iterum conficienda, & nt omnino exigenda, proponitur. Pluraque alia pro ejufdem confervatione, & incremento statuuntur. Ibidem n. s. & sequentibus. V. Decretum Sacri Concilii Tridentini.

Sepultura. Qui Ecclessastica sepultura sint privandi, recensentur. pag. 130. n. 7. Parochi, Rectores Ecclessatum, necnon Superiorea Regulares monentur, ut specialem locum eligant ad sepeliendos baptizatos parvulos ante discretionis annos decedentes. Ibidem.

n. 4. & lequentibus .

Sponfalia contrahentes infra 34, horas de contraçis sponfalibus Parochos admoneant. pag. 35. n. 4. Horum disfolutio non siat nisi pravio M. E. C. decreto; traditurque modus, quo se gerant infonfalium disfolutione Parochi, Notarii. Ibidem n. 6. Sponfalibus info

### TYPOGRAPHUS LECTORI.

Rrorem si nullum reperire putasti, ertasti; & tu habes, sateor, unde me cortipias; at habeo, & ego unde te reprehendam. Przelum à mendis omnibus expiare putas ? Chymeram excogitas; octavum Mundi miraculum, quod dessideratur, non obtinetur. Parce tu meis, si vis, ut tuo parcam errori. Sin minus; hoc me inter, & te discriminis intercedet; quod tu mini dormitantis Typographi, ego tibi nasuici Censoris notam apponam. Litem diriment Prudentiores. Vale, & subscriptos corrige errores.

| Pa | gina. | Num. | linea        | . ERRATA.                                 | CORRIGE.                      |
|----|-------|------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ţ  | 7.    | 3    | ult.         | exibeant                                  | exhibeant                     |
|    | 16.   | 3.   | 2.           | abundet                                   | abundent                      |
|    | 16.   | 5.   | 1.           | tabarnaculi                               | tabernaculi                   |
|    | 24.   | 4.   | 14.          | haud indignantibus                        | nec indignantur               |
|    | 27.   | 3.   | ģ.           | C. 13. H. 29.                             | cap. 13. n. 32.               |
|    | 37.   | 3.   | 47.          | c.6.n.3. versic. insuper                  | c.6. n. 1. versic. Ma ne pure |
|    | 33.   | 4.   | 22.          | De Diaconatu                              | Pro Diaconatu                 |
|    | 35.   | 5.   | 7.           | Universi                                  | Universis                     |
|    | 35.   | 8.   | 6.           | gratis faciat                             | gratis faciant                |
|    | 37.   | 24.  | 1.           | Accedentes                                | Accedente                     |
|    | 39.   | 4.   | 4.           | faciendum                                 | faciendam                     |
|    | 42.   | 19.  | ult.         | procedatur                                | procedetur                    |
| -  | 48.   | 2.   | I.           | fubjicientur                              | lubjicietur                   |
|    | 49.   |      | 3.           | à privatis                                | à Secularibus                 |
|    | 60.   | 4.   | 3.           | laudabiles                                | laudabilis                    |
|    | 65.   | _    | 9.           | nostro ducimus                            | eorum ducimus                 |
|    |       | 5.   |              | E(actores                                 | Exactores                     |
|    | 67.   | 18.  | ્ <u>ડ</u> . | Parachos                                  | Parochos                      |
|    | 67.   | 19.  | 17.          | Sextò                                     | Quintò                        |
|    | 75.   | 4.   | 12.          |                                           | utilitati                     |
|    | 87.   | 6.   | 16.          | Catheilmi                                 | Cathechilmi                   |
|    | 331.  | 4.   | 4.           | S.Luciæ                                   | S. Lucæ                       |
| -  | 123.  |      | 37•          | fint, deleatur .                          | J. Ench                       |
|    | 127.  | 13.  | 47.          | affectantes, vel quid fi-                 | affectantibus ; vel fit ibi   |
|    | 129.  | 1.   | 28.          | mile                                      | quid fimile                   |
|    | 137-  | 20.  | 6.           | minuatim                                  | minutim, vel minutatim        |
|    | 151.  | 17.  | ult.         | ultiores                                  | ulteriores                    |
|    | 151.  | 16.  | 8.           | in aliquibus exemplari-<br>bus caufæ ipfæ | caulæ ipfi                    |
|    | 151.  | 17.  | 7.           | erint                                     | erunt                         |
|    | 151.  | 21.  | 3.           | Hunc .                                    | Nunc                          |
|    | 152.  | 26,  | 2.           | pœna                                      | pœnæ                          |
|    | 157.  |      | 4.           | Confessionum                              | Confessiones                  |
|    | 164.  |      | i.           | depositio                                 | deposito                      |
|    | 165.  |      | ı.           | cogete                                    | cogere                        |

| Pagina.<br>165.<br>165.<br>167.<br>170.<br>187.<br>268. | Num. | 13.<br>20.<br>39.<br>4.<br>37.<br>4. | Potifimum ove si domandi expeditiones favore valore De' i Capitoli consetui Cappelano | CORRIGE. Potifilmum ove fi domanda expeditiones, quas favore valorem De i Capitali confervi Cappellano |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271.                                                    |      |                                      | de devono                                                                             | devono                                                                                                 |

Hæc corrigenda primò obvenerunt intuitu ; reliqua legentium... humanitati commendantur &c.

## ADDITIO

Ad Elenchum censurarum latarum in Synodo, quas Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Syracusanus Episcopus sibi reservavit.

Uoniam in Elencho censurarum Illustrissimo, & Reverendissimo Domino Syracusano Episcopo reservatarum, qui traditur pagina 27., quæ sequitur excommunicatio, inadvertenter omissa suit; eam hic addendam curavimus.

Sit igitur fecunda: contra eos, qui dolosè impedimentum aliquod ad Matrimonium ineundum falsò revelare præsumpserint: sive, quæ sciunt, aut de quibus dubitant, impedimenta non revelaverint. Par. 1. c. 13.

Reliquæ igitur ulteriorem locum fibi vindicant: adcout Secunda fit ordine Tertia, Tertia fit ordine Quarta, & fic successive.





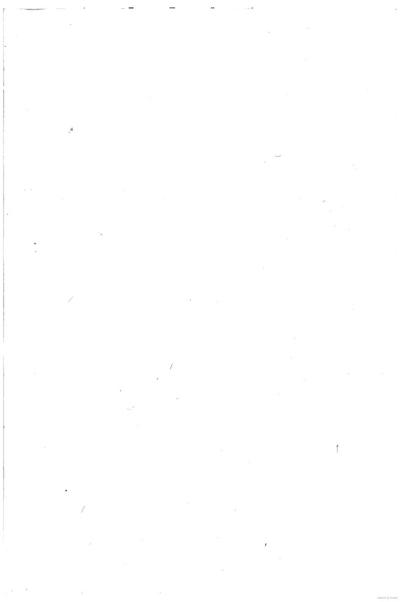

Digitized by Go

